



# OPERE

DELL! AGATE

23/8

## Antonio Rosmini - serbati

ME OF WARRANCE MOVE OF THE PER

AOT.





### NAPOLI

STABILIMENTO TEP. E GALG. DI G. BATELLI E GOMP. Lurp 3. Govenni Heggor H. 30. doing

The state of the state of the

## **FILOSOFIA**

DELLA

AGEFEEGE

## BREEDSJOBE.

### ALLE OPERE POLITICEE

In them covaled potentia at purilosopata concertst, negus, qued nunc fit, a diversa due hace tractantur ingentia. PLAT, de Rep. V.

Essa Filosofia (1), è la scienza delle ragioni ultime. Di qui apparisce, che ogni disciplina ha la sua filosofia; perocchè in ogni disciplina vi debbono essere finalmente quelle ragioni ultime, alle quali si ridacono tutte le altre. Fi ha duaque una filosofia della Occiurispuelaca; si ha una filosofia della Nedicina, una filosofia della Matematica, una filosofia della Matematica, una filosofia della Politica.

I diversi scritti ehe succederanno qui appresso, appartengono a quest'ultima parte della filosofica dottrina: ed è perciò, che io credo necessario di premettere alcune poche parole, volte a chiarire il concetto e l'assunto della Filosofia della Politica.

Un governo civile qualivoglia ha la mixione di dirigere e di condurre la rocietà civile a cui pretede, vero qued fine pel quale clia la stata instituta. Ma come a ner un'a ret è permesso di adoperare, ad ottenere il suo fine, altri mezzi da quelli che sono i suoi propri; così amche il governo civile, che trutta l'arte della Politica, la maggiore dell'arti, dec rettringere la sua azione allevo di que'mezti che sono propri dell' Arte politica, e che perciò sono di proprietà della potesta governativa. La Politica advanque, como scinna, ha per ufficio è di determinare la natura della rocietà civile, c il fine proprio di essa: appresso, di trarne il concetto del Governo civile, e di determinare in mezi che sono in proprietà ed in balsa di lui, non meno che il modo più convenevo dei susare demedenti ».

Ma se questo è l'ufficio della Politica presa nel suo senso generale, quale sarà l'ufficio speciale della Filosofia della Politica?

(1) Vedi Pintroduzione alla Filosofia.

I mezzi politici dei quali può e dee far uso un governo sono innumerevoli : sono on che un modo di adoperurii, acciocche producano il otro effetto, modo dipendente ben sovente dal calcolo d'innumerevoli cirvostane. Le scienze politiche speciali trustano di questi mezzi separatamente: a ragion d'esempio, l'economia politica trusta del ancho delle riccheesze la scienza militare trusta della forza armata; quella del diritto crimitale tratta delle leggi repressive dedeluti; e così dicasi di tutte l'altre riccheesze, fora eleggi ecc. sono altrustanti mezzi secial della politica. Ma non bastac che scientificamente si tratti di questi mezzi in separato l'uno dall'altro: dopo di ciò, egli è upop considerati nel loro complesso: consicne misurer la loro forza rispettive se convice accionari lloro efficio totale in relatione col fine della civil società.

A quest'uopo egli è mestieri primieramente pensare ad una classificazione di tutti gl'innumerevoli mezzi politici: classificarli vuol dire generalizzarli; generalizzarli puol dire cereare in essi delle qualità comuni, le quali possano servire di base e di fondamento a delle classi più o men numerose, più o meno larghe, secondo le quali si distribuiscano questi mezzi. E qui si ponga mente: una tale generalizzazione, una tale classificazione non si fa arbitrariamente: non si può già scegliere a fondamento di essa qualsivoglia qualità comune che s'abbiano i detti mezzi. Questa qualità, che ci giova a classificare i mezzi politici, non dee essere in essi accidentale e straniera alla loro attitudine politica; anzi non può essere altro che una qualità essenziale, non può essere che la loro stessa attitudine o efficacia a promuovere il fine della società, attitudine che li costituisce quello che sono, cioè mezzi politici: giacchè se non avessero alcuna attitudine di operare sulla società civile, non sarebbero di alcun uso nelle mani de'governi, I mezzi politici adunque sono innumerabili, come dicevamo, presi singolarmente; ma in molti si trova l'attitudine stessa di operare, o almeno un'attitudine della stessa specie: non essendo adunque le attitudini innumerevoli come i mezzi singolarmente presi, ma di numero assai minore; esse ci possono servir di base a ridurre i politici mezzi sotto certe classi, determinate appunto secondo le specie d'attitudini che hanno a giovare la cosa pubblica.

Ora, dopo di cià, queste attitudini atesse possono essere generalizzate, e ridote a delle classi minori, e a pie pu qui e pino entrure l'antirio. Il fondamento di questa seconda elassificazione più generale della prima, si trora cereando il perchè, o sia la ragione delle attitudinai. A rugion d'esempio, fra i mezzi politici s'amoverano i giornali: a qual classe essi appartergono D'Eaminiamo la loro attitudine. Essi lamon l'attitudine d'ittruire: la loro classe adanque sarà quella dell'istrusione pubblica. Questa è la prima classificazione. Ma cerchiamone una più elevate e più generica. Noi dovremo dinandare perchè l'istrusione pubblica abbia tale attitudine da dover giovare al fine della società. Questa rugione, questo perchè noi nol potremo trovare se non nello studio dell'amone: conversi che noi unestighiamo in che modo l'umo si determini ad operare: troveremo allora, che le operazioni dell'umono sentono l'in-fluenza di due principi, che postano ventre a lai del di fuori, cele le cognistioni e le cognistioni

le passioni. Se l'uomo conoscerà il vero, e se si cercherà di suscitare in lui delle affezioni benevole e virtuose, egli si determinerà ad operare il bene : se all'incontro ignorerà il vero, e s'imberà del falso, e le passioni malevole e viziose piglieranno di lui dominio, egli si determinerà ad operare il male. La ragione adunque per la quale l'istruzione ha l'attitudine di giovare al governo qual mezzo politico, si è perchè essa è un principio che influisce nelle operazioni umane. Questo perchè può costituire adunque la base di un ampio genere di mezzi politici, il qual genere può formolarsi così: « Mezzi che influiscono nel determinar l'uomo ad operare il bene o il male ». Questo genere è infinitamente più ampio del precedente, che potea così esprimersi: « Mezzi di pubblica istruzione ». E questo genere, sebben più stretto dell'altro, è tuttavia assai più largo di quello dei giornali, che non sono se non uno dei molti canali, pei quali possono passare le cognizioni al popolo. Questo che ho addotto non è che un esempio: ma credo che sia sufficiente a far conoscere in qual municra i mezzi politici si possono ridurre a delle specie, e poi a dei generi, e poi ancora a dei generi più ampt, fino che si recano ultimamente a pochissime classi ultime, se non anche ad un principio solo, il che darebbe alla seienza tutta l'eleganza e il compimento, per così dire, a cui ogni scienza aspira.

Ma torniamoci un poco indictro. Noi abbiam veduto, che la classificaztone successiva de'mezzi politici non è arbitraria. Consideriamo ora attentamente le basi da noi indicate che debbono avere le diverse classificazioni. Il primo grado di generalizzazione, come dicemno, ha per sua base le diverse attitudini de' mezzi politici. Che cosa ha l'attitudine de mezzi politici? Ella è quella qualità, che da loro l'fficacia di giovare al fine della società civile: dunque ella è la ragiono per la quale sono mezzi politici. Or come si può ascendere ad una generalizzazione maggiore? Abbiam detto che ciò si fa cercando qual sia il perchè delle attitudini che hanno i mezzi politici. Cercare il perchè delle attitudini è cercare la ragione di esse. La ragione delle attitudini, che abbiam detto essere le ragioni de mezzi, non è dunque che la ragione della ragione de mezzi politici, ella è vale a dire una ragione più elevata. Vedesi manifestamente, che ascendendo da una classe di mezzi meno estesa e men generale, ad una più estesa e più generale si va da una ragione minore ad una ragione maggiore: vedesi, che più le classi si rendono generali, e più clevata è la ragione sulla quale esse si fondano. Questo principio ci conduce dirittamente a conoscere, che pervenuti noi alle classi massime, siamo con ciò stesso pervenuti alle ultime ragioni della politica: e se ci riesce di spingere la generalizzazione a tale, da ridurre tutte le classi ad unità, noi abbiamo con ciò rinvenuta l'ultima ragione dell'operare de politici mezzi, in una parola il principio della politica.

Or dopo di ciò non torna punto difficile a intendere, che cosa noi vogliamo significare coll espressione Filosofia della Politica (1). Noi abbiamo già detto, che

<sup>(1)</sup> Chiamiamo anche ngualmente questa dottrina Filosofia política, a quel modo che si dice Filosofia morale, ovvero Política filosofica.

la Filosofía in generale è a la dottrina delle ragioni ultime delle cose »: la Filosofía speciale adunque della Política dee esser a quella scienza, che cerca qual sia l'ultima ragione o l'ultime ragioni, onde i mexis politici possono ottenere i lors offitti ». Queste ultime rugioni dell'efficacia del mexis politici si possono medesimamente denominare i mexti generalissimi della Politica, e sono, come dicevano, il fondamento, secondo il quele si classificano nel modo il più generale i politici mexti.

Chiarita eosì la definizione della Filosofia della Politica, puossi dedurne facilmente l'ufficio, l'indole, la natural sua partizione.

E prima, quanto all'ufficio suo, ella ha per proprio intendimento d'insegnare il modo, onde un governo può fare il miglior uso de politici mezzi. Le così dette scienze politiche speciali tengono ragionamento de mezzi, considerandoli in separato l'uno dall'altro; ma non insegnano poi in qual maniera si debbano adoperare, acciocchè apportino l'effetto complessivo che si desidera. L'economista e' insegnerà ad accrescere le ricchezze private e pubbliche; ma le ricchezze non sono che un elemento della vera prosperità sociale, e gli uomini possono essere viziosi e infelici anche nell'abbondanza delle ricchezze: le ricchezze stesse possono distruggere sè medesime. Egli è dunque uopo che vi sia una scienza più elevata sopra la politica economia, una sapienza, la quale guidi la stessa economia, e determini in qual modo e dentro quai limiti la ricchezza materiale possa volgersi al vero bene umano, pel quale solo furon fatte le instituzioni decivili governi. Lo stesso dicasi di ogni altro mezzo, della forza fisica, dell'organismo sociale, delle leggi politiche, della pubblica istruzione cec. Onde adunque potrà derivarsi questa sapienza altissima, la quale insegni come utilmente si usino tutti questi politici mezzi, e li moderi, e li proporzioni, e li equilibri, e li indirizzi armoniosamente, acciocchè per avventura non nocciano più che non giovino, o non giovino meno di quel ehe possan giovare? Una tale sapienza derivasi, e s'attinge al fonte delle ragioni ultime della politica. Chè veramente l'ultima ragione, per la quale un mezzo giova al fine sociale, è quella onde si giudica delle ragioni inferiori, e onde in queste si separa per eosì dire ciò che è formale, da ciò che è materiale, ciò che forma il loro succo e la loro vita, da ciò che non è se non un ingombro, una buceia aecessoria. Dicesi, per esempio, che è cosa utile promuovere gli studi, perchè l'aumento delle comuni cognizioni è vantaggioso. Questa è la prima e natural ragione che si arreca; ma si voglia una ragione ulteriore: dinandisi, perchè la eognizione è vantaggiosa? Qui si dee indubitatamente rispondere, « perchè colla cognizione si viene in possesso della verità »; e quanto più l'uomo possiede di verità, tanto più egli si trova lontano dagli errori e dai mali eh'essi cagionano, come pure da quelli ehe arreca l'ignoranza. Or chi non vede, ehe questa ragione ulteriore illumina e regola la precedente? perocchè dal saper io, che la cognizione non è buona se non allorquando per essa l'uomo acquista il possesso della verità, io so subito quali cognizioni debbo cercare, e quale sia l'istruzione che debbo promuovere: io veggo tosto, ehe vi hanno degli errori che passano sotto il nome di eoguizioni, e che queste pretese eognizioni io da parte mia, coi mezzi che sono di mia competenza, debbo

allontamente dalla società. Da quell'ora, supponendo di over in mano le rediai della costa pubblica, non mi contentro di dire e di fare afin di promuovere tutto ciù che passa sotto il nome di cognizione; ma il cerchero, che gli uomini siono tutti diutati a trovare le cere cognizioni, e a giungere al possesso della verità. Ecco come le ragioni ultime in politica, e simigliamiennenie in ogni ultor genere, sono le direttrici della ragioni inferiori e prossime. La Filosofia danque della Politica, che e la scienza della ragioni ultime, à dutrel la supienza politica, quella che collocata ne fipi su dio punto guida tutti i mezzi politici dirittamente al fine che si proposero gli uomini, quando insiome composero le civili comunità. Come danque, considerata nella sua essenza, la popitica Filosofia è quella che insettiga le ultime ragioni dell'arte del governare; così politica Filosofie è quella che insettiga le ultime ragioni dell'arte del governare; così considerata nel un vificio, clla è a la scienza che insegna il modo migliare di usare de politici mezi. ».

Ma meditiamo un po più addentro questo nobilissimo ufficio, che ha la parte filosofica della Politica; e intenderemo via meglio l'indole della scienza di cui parliamo, e alla quale appartengono gli scritti che formano questa collezione.

Il governo civile sarebbe inutile, se le determinazioni ch'egli prende non mirazzen distatumente al fine della società a cui presiede; e sarebbe parimente inutile quando, benché da parte sua evenirero quelle determinazioni dirette a questo fine, tuttavia esse di lor natura fossero inefficaci. Conviene dunque che le determinazioni del governo, o sia i mezzi ch'egli adopera 1.º sieno ben diretti, 2.º sieno di lor natura efficaci.

Ma tali mezzi non possono essere ben diretti, se il governo non conosce il fine ultimo e complessivo della società. Ora conviene osservare, che le scienze politiche speciali non insegnano ne possouo insegnar mai qual sia il fine ultimo e complessivo della eivile società; perocchè esse hanno per oggetto delle loro investigazioni, come dicemmo, dei mezzi speciali, i quali non hanno per lor natura che de'fini speciali, nè producono che degli speciali essetti. La scienza finanziaria, a modo d'esempio, c'insegna ad amministrar bene i redditi dello stato, a riscuotere le imposte colla massima economia, a ripartirle equamente eol minimo aggravio possibile de contribuenti, col minimo danno della riproduzione, ecc.; questi sono de' fini speciali di questa scienza, ma non sono il fine generale e complessivo dello stato. Vi hanno dunque de' fini speciali e inferiori: ma lo stato oltraeciò ha un fine generale, ultimo, complessivo, a cui quelli debbono essere sott'ordinati. Le scienze politiche speciali determinano dunque e insegnano a conseguire i fini speciali; ma quale scienza insegnerà a subordinar questi al fine ultimo ed unico della civil società? - La Filosofia della Politica. - Questa è quella sola che determina veramente il vero fine di questa grande associazione, che civile si ehiama. Essa sola insegna a non fermare gli occhi su qualche fine intermedio e parziale, ma a considerare e trattare tutti questi fini intermedi unicamente quai mezzi inservienti al fine ultimo: perocchè quelli, a veramente parlare, non sono fini, ma solo mezzi. Essa mette un'inviolabile legge a tutti i governi, quella legge onde li obbliga di volgere tutto ciò che fanno, al vero bene umano: non Or, posto che l'altimo fine della civile associazione sia chiaramente determinato, chi non vede, che in esso appunto dee troversi i l'ultima ragione de politici mezzi? chi non vede, che esso solo dee esser l'altima regola secondo la quale si possa guidicare del loro valore, e che è il principio supremo che insegna il modo di adoperati?

Ma noi dicevamo, che i mezzi, di cui fa uso un governo, oltre avere una legittima direzione al fine ultimo della società, debbono ancora esser di loro natura ellicaci. - Qual'è dunque l'ultima ragione della loro efficacia? Qual'è quella qualità comunissima ad essi tutti, onde possano produrre l'effetto buono, a cui tendono nella sociale convivenza? Vi ha egli questa qualità comune a tutti? - Sì, vi ha; cil essa consiste nell'azione, che in ultimo esercitano sugli animi degli uomini. - Siano pure quante si vogliano le parti della politica; in fine questa o sarà un nome vano, o si ridurrà ad « un'arte di muovere gli animi de'governati verso al fine della sucietà ». Dagli animi partono tutte le azioni umane, e negli animi ritornano. Le arti, le scienze, le imprese d'ogni maniera sono prodotti dell'attività umana, e questa attività ha la sua secreta origine e quasi il suo focolare negli spiriti: quivi medesimamente ritornano coi loro effetti; perocchè, a che tendono naturalmente tutti i prodotti dell'attività, se non ad appagare l'umano desiderio? In qualsivoglia sistema adusque sarà sempre vero, che tutte le cose esteriori non possono esser che mezzi, co' quali acquietare il desiderio dell'animo: perciò nulla varrebbero questi mezzi se non giungessero fino all' animo, e non contribuissero a durgli la bramata soddisfazione. Questa buona influenza dunque sugli aniui dee essere il carattere, la qualità comune, l'ultima ragione di tutti i mezzi politici, acciocchè si possano chiamare verancute efficaci. Vedesi qui pertanto aperta l'indole e la natura della parte filosofica della politica, di cui noi favelliamo. Questa cerca e trova nella stessa natura dell'uomo il fine della civile società, prescrivendo che questo fine non possa esser altro che il vero bene umano; ed ella fouda pure nella nutura umana l'efficacia di tutti i mezzi politici, stabilendo che quest' efficacia consista unicamente nella buona influenza che essi possono avere a soddisfare il desiderio della medesima umana natura: e insegna con ciò a conoscere quando, quali, e come tali mezzi sieno efficaci o no. L'indole propria adunque della politica filosofia in questo si mostra, che ella conduce i governatori delle nazioni al cuore degl'individui, e n'apre loro il secreto, e loro mostra sovente in questo cupo recesso dell'umanità la vanità de loro calcoli, la fallacia delle loro speculazioni; li disinganna, e loro apprende, su questo libro suggellato di cui ella infrange i suggelli, una sapienza da essi fin allora interamente ignoruta.

Sì: la politica è una, nui composta di due parti, materiale e formale; la pri-

ma tratta de mezzi in separato; la seconda li coordina al fine, e dicesi filosofia. Or quanto è raro, che un uomo solo sia pienamente istruito nell'una e nell'altra parte! L'Uom di stato, e il Fitorofo, il più delle volte sono due distinti personaggi.

E v' hanno veramente aneo delle posizioni nella vita, nelle quali posti gli uomini sono più in aceoneio di apprendere l'una parte della scienza; ve n'hanno di quelle, che a preferenza favoriscono lo studio dell'altra: l'uomo intanto limitato esaurisce in una sola delle due parti le sue forze: ed egli si persuade di conoscere a pieno ciò che non conosce se non parzialmente: e rendesi sorerchiamente sieuro di sè medesino: i suoi errori allora sono dannosi in ragione della sua influenza. La vita pubblica è certo più accomodata allo studio delle speciali politiche discipline; la vita privata per opposto alle meditazioni della filosofia. La Filosofia, come abbiam detto, congiunge i mezti politici col cuore umano; e non è il cuore umano eosa pubblica, ma privata. Nella segreta e solitaria stanza dell'uman cuore noi non possiamo entrare con intorno l'ingombro delle nostre esteriori grandezze; dobbiamo spogliarci di tutto ciò che ci eirconda e che ci lusinga, rimandare i cortigiani, svestir la porpora, scender dal trono, e rimasti uomini, soli, ignudi, cercar di metterci dentro a quell'angusta porta, e per le oseure sealee ealar giù a visitare la cupa sede di segrete passioni, di taciti calcoli, di non creduti straziamenti, di soffogati singulti, e finalmente delle vere virtit e de veri vizi de nostri simili. L'uomo circondato dalla immensa illusione dell'esteriore vanità, ha bisogno di infinito coraggio a sì alto passo, di eroica virtà, e di mente sublime ed immobile. E dove troverà poi la quiete, dove l'ozio necessario a recondite meditazioni? egli notte e giorno oppresso da affari, da formalità, da piaceri? Oltraceiò le meditazioni filosofiche, di cui noi favelliamo, sono in vista troppo umili e silenziose agli ocelui del fortunato della terra, verso a tante esteriorità romorose, splendide, acconce a de calcoli generali, in cui entrano qual breve cifra, iutere popolazioni, e sparisce come un puro zero l'individuo. Quanto adunque non par più atto il privato sapiente a coltivare la porzione filosofica della seienza del governare? Non è questi alloutanato dall'umana natura e da' suoi simili, per un vasto oceano di ambizioni e di manufatte grandezze : interroga egli senza fatica e senza timore la propria natura, colla quale per così dire tuttodi conversa. Egli pare adunque assai convenevole, che nella lunga eatena de mezzi e de fini, delle cause e degli effetti, rimanga all'uomo di Stato tutta intera la serie fino all'ultimo ancllo che attacca i mezzi politici coll'uomo stesso.

Quanto a quest'ultimo, s'accosti l'uomo pubblico al povero ostello del vavio, e dimandi con rispetto d'essere anunesso ad udirne le salutari lezioni (1).

<sup>(1)</sup> In minimo di Stato, che fe indeme un gran filosofo, fice una asservazione erra e finale naria appendina che di decrea spesimient sociali dana aggi assimi di conscere più testa una appetici di esse che un'altre, di apprendere più taste una parte che un'altre dell'are di gore-una. Epi parte di vegi delle massimi questo mado: e Casternati stillà amo è re, contomato e di data proveidana a maga frev chia in attituta di una colonos, nonta patrone ecentre gianne.

Per le quali tutte cose si manifesta, come la distinzione fra la Politica e la Filosofia della Politica non è arbitraria, ma si trocano queste due parti nel fatto sterso distinte, cenendo il più delle volte rappresentate da due diversi personaggi, cioè dall'uomo pubblico e dal privato.

Vernmente questa distinzione fra l'uomo di stato e il filosofo politico si manifestò sempre ogni qual volta le civili società toccarono un certo grado di coltura, Ma in principio i mezzi politici erano pochi: questi si vennero aumentando di mano in mano, trovandosi coll'espericuza, che poteano i governi trar partito da più cose, che non paresse. Or poi vennero oggimai trattati a parte, come dicevamo, tutti i politici mezzi, e ridottane la trattazione a speciali scienze; di maniera che non si possono più annoverare i libri dettati sulle materie de commerci, delle industrie, dell'arti, sulle legislazioni, sulla guerra, sulle relazioni degli stati fra loro e su mille altre cose somiglianti. Le scienze speciali adunque cresciute immensamente trassero a sè l'attenzione assai più che non sia la purte filosofica della politica; la quale d'altro lato si rese immensamente più difficile, dovendo ella dominare colla semplicità de principi e armonicamente dirigere tanta mole di politici mezzi, de quali ciascun da sè esige, per così dire, lo studio di un uomo. Non ci dee dunque parere assai strano, se noi troviamo negli scrittori dell' antichità i precetti migliori della politica Filosofia, quando all'opposto troviamo ne' tempi nostri ricchezza immensa di cognizioni raccolte intorno alle speciali scienze politiche.

Si consideri, che come l'unono pubblico nel uno principio non è che un privato, a cui s'aggiungono pubbliche incumbenze; così l'arte politica ne'suoi esordi dovea principalmente tenere del privato studio della natura umana, non tanto di quello dei politici spedienti, che vengono poscia trovati mano mano alla esperienza e lla dunque dovea estre più fornate che materiale, più fonforca che amministrativa. Di vero, noi veggiuno s'ggiurari l'arte politica dalla slovossa. Seneca osterva che non giù nel forvo o nell'utrio delle constate impararono Seleueo e Caronda i diritti e le leggi, dettate da casi alla siornate Sicilia ci alla Magna Grecia, ma che le appresero nei sienziori e santi recessi di Pittagora (1): e quando Platone dichiarwa i si-tosofo ottimi amministratori della Ropubblica (2), non mostreva solamente con ciò quanto egli riputazse importante la parte situosso della politica, ma dicera quello che conzeniva sommamente ai tempi, e che il buon tenso di tutti a pieno intendesa. Sicelè non dee nè pur sitare imerviglia se noi veggiamo che i primi mezzi politici, e quelli che l'antichità giudicava efficacissimi, eran de mezzi che instituvaro più immediatamente sulti espri legia che la primi rimeta le religione. Quelli Eggi che della politica; più simediatamente sulti sulti mono: fra i quali primi rimeta de religione. Quelli Eggi che sele

c veggono più da lungi. Sono forniti di un certo tatto interiore, di un certo istinto, che è ad essi c miglior guida che non sieno i ragionamenti di quelli che li circondano 3.

<sup>(1) (</sup>Sciencus et Carondas) non in foro, nec in consultorum atrio, sed in Pythagorae tacito illo sanctoque recessi didicerunt jura, quae floresti tuno Sicilize et per Italiam Gracciae ponerent. Ep. X.C.

<sup>(2)</sup> Rep. V.

detti padri di tutte le discipline, contemperarono ogni cosa colla religione (1). Lo stesso i Persiani, altra scuola de' Greci. Si consideri quanto presso i Persiani la filosofia presiedesse all'educazione ehe davasi al figlio del Re futuro erede del trono. Toccato che questi avesse l'anno decimoquarto, eleggevansi ad ammaestrarlo quattro de più savi ed illustri uomini dello stato: il primo dovea istruirlo nella religione. e con essa, quasi fosse una cosa sola, nell'arte del governare: il secondo non avea altra incumbenza se non di vegliare sopra di lui, acciocche dicesse sempre la verità i il terzo ammaestravalo a frenare gli appetiti: il quarto a superare i vili timori, rendendosi coraggioso e sicuro (2). Che eosa vi ha qui, se non tutto e solo filosofia? Le leggi pure di Zoroastro, per quanto noi ne sappiano, altro non contenevano che precetti di religione e di eostumi (3). Senofonte ci dice, che la legislazione persiana avea questo sommo pregio, che essa non mirava solo a punire i delitti, ma tutta era volta ad infondere negli stessi animi degli uomini orrore al vizio e amore alla virtù per sè medesima (4). Lo stesso spirito filosofico appare ne' greci legislatori; e le famose leggi di Creta, d'Atene, di Sparta, di Locri e di Catania, parte foggiate sull'esempio de'veduti popoli, parte erano de'semplici corollari che que'savi aveano dedotti dallo studio per essi posto nell'umana natura. Quindi le belle arti, i giuochi ginnastici, l'educazion pubblica e simiglianti cose tendenti direttamente a dar forma agli animi: a tutto poi mescolata la religione: consultata in ogni cosa la volontà degli Dei: non a caso posto il consiglio anfizionico, vincolo di tutta Grecia, in Delfo presso l'oracolo (5). L'artificio adunque del governare dall'uomo stesso allora partiva, e nell'uomo con breve ambito ritornava, Furono i Romani, che amplificarono alquanto il eircolo della politica. Alieni a principio interamente dalle lettere, dati unicamente all'azione, ma di giudizio retto e perspicace, trovarono coll'esperienza molti provvedimenti politici prima seonosciuti. Il Vico fa al proposito presente una sottile osservazione, cioè che presso i Greci prevalse la Sapienza, presso i Romani la Giurisprudenza. Il che viene a dire, che presso i Greci si studiarono e scrissero i principi delle leggi (leges legum); presso i Romani furono questi principi lungamente suppo-

<sup>(1)</sup> Omium philosophies disriplinarum parentes. Marrob. Salura. 19. Fu già ossermata, rhe in tatti mommenti di Epito che ci rimangono nos traspirano a dominano che tre sendanesti: 1.º ri-petto all'estere empreno, 2.º rispetto al re quale immogine dell'estere un prenon, 3.º rispetto di contine del trapassati. Cancuno che abbia orato cell'accia un murco egizono, estrirel tutta la vertital di questa carractione.

<sup>(</sup>v) Senof. Cyrop. I, II, e Plat. in Aleib. 1.

<sup>(3)</sup> Fedi Hyde, De Religione voterum Persarum, Oxfort 1700, dove trovasi una versione latina del Sad-der.

<sup>(4)</sup> Cyrop. 1.

<sup>(5)</sup> E tatumia un'essperazione a parer nostro quella del Mangolti, che multe quell'Oracolo etesso asserza stato l'opera della greca politica; la politica non giunge a fondare oracchi: ella trae solo profilio adale opunioni e della createnza popolari: es essi fere rimpato all'oracolo di Delfo, fojio non della opitica, na della negresizione. I documenti recati dal sig. Mengotti nella sua disser-azione non grecono di più.

sti e conservati tacitamente nell'animo, e scritte solo le applicazioni, le conseguenze, cioè le leggi speciali (1). Tuttavia se si paragonano gli espedienti politici de Romani con quelli de moder-

ni tempi, si troverù i primi esser più poveri di numero e men distinti, ma essere in pari tempo più complessivi, e anch' essi tener più della Filosofia: basta dire solamente questo, che quelli seppero render piacevole la servitù, gloriosa la soggezione (2): tanto miravano a governare non il di fuori dell'uomo, ma lo stesso uomo! Non so se io mi debba dire la fortuna del popolo romano, o il natural senno di cui questo popolo era fornito; anzi certo l'una e l'altra cosa guidata da una superior provvidenza fece sì, che i primi due re di Roma rappresentassero appunto le due parti della Politica, di cui noi cerchiamo mediante queste osservazioni far sentire la distinzione; e che il primo sostenesse il personaggio dell'uomo di stato, il secondo poi quello del filosofo (3). L'elezione di Numa, uomo forestiero (4), e che un naturale amore di quiete avea sempre tenuto lontan da Roma, è pure un fatto della maggiore importanza nella romana storia! Vedevasi un popolo rozzo e guerriero, a cui era morto testè il capo bellicoso che l'avea ragunato, Romolo, rivolgersi ad un pacifico filosofo, invitandolo a governarlo. Numa stesso ne fu stupito: ricusò il regno: sè essere fatto alla pace, agli studi, alla religione, cose tutte del viver privato: altro esigere un trono: altro dimandare la ficrezza del romano popolo: queste ragioni opponeva. Ma quanto non mette in aperto la necessità della filosofia ne'civili governi, e l'utilità delle private virtù alla formazione del principe, ciò che il padre di Numa c Mario suo congiunto gli dissero quando il persuasero ad accettare lo scettro? « Am-« pio campo ad uomo sapiente essere un governo reale, ove mostrare azioni le più « belle, le più magnanime : magnificamente poter servire agli Dei : infondere religiosi « sensi negli uomini per dolci modi; chè si conformano facilmente i soggetti all'esema pio del principe.-Potrà ammansarsi quel feroce popolo, e carico già di trionfi e « di spoglie amare un capo giusto e dolce, autore di soavi leggi e di mite governo: « riuscirà a lui fors'anco, se non d'estinguere almeno di volgere a bene quell'ardore « guerriero de'Romani, e di unire di amicizia città a città, nazione a nazione (5). »

<sup>(1)</sup> De naiversi juris uno principio etc., pag. 2 et seg.

<sup>(</sup>s) La massima de'bri tempi di Roma era quella che Tito Livio pone in bocca del nipote di Comillo parlenze in Senato a favor de' Latini da lui pienamente vinti: Certe, dies'egti, id firmissimum longe imperium est, quo obedientes gaudent. Hist.

<sup>(3)</sup> Duo doinceps reges, dice Livio, alius alia via, ille bello, hie pace, civitate auxerant,— Tam valida, tum temperata et belli et pacis artibus erat civitas. Hist. I, xxx.

<sup>(4)</sup> Di Cures, città Sabina.

<sup>(3)</sup> Pat. in Nun. Nuan Domptile ju rapsji, she impræse profinedmente set popule Romano pyre caracter retigions, de som predictu porosi gammar, si ciri al Ciercome democra; Quan volumes liceli pri non amenus: Lamen nor numero Hispanon, nor robore Galles, noe callidate Penno, nee castistis Gracesov, as pictate a crelificora, aque hac una supenida quod Dorone immortation numino comia regi gabernarique prospentums, omnes gentes, nationeque superaviums. (On harmy, resp. n. 19.1., 4ggingenigan observatarione d'in economistire s'. datterelà Nume Pappilio, » det Melle.

Queta parole che Plutarro riferice non sono calcoli economici, o viste parsiali di poditica i ma sugerimenti della più tranquilla e sergergua filosofia. Le due parti adunque da noi ditinte nel governare, ciel la pollitici in senso volgare, e la filosofia della politica trovano veramente una ditinzione di fatto nella storis delle scienze e de governi: case si vedono coltivate in tempi diversi e da personaggi disersi, e diffririscono d'undole grandemente, giovando alla prima la vita pubblica, e cercando la seconda il mediatono di nelsio della privata. Ilutavia luna giova alfartur, e a troppa regione Platone, che ne senti bene la distinzione, fa voti acciocchè entrumbi s'uniscano n'emedicimi personaggi (1).

Che se poi noi vogliamo anche conocere quali sieno le principali parti lella politica filosofia, non ci sara difficie il farbo ora che l'abbiam definita, e deceritume
la natura. Noi abbiam detto ch'esta è la scienza delle ultime regioni politiche, e che
ha per ufficio di applicare queste ultime rugioni politiche ai mezzi speciali, che sono
di propricti del dret governativa. Questi mezzi speciali, abbiamo aggiunto, debboon
essere hen diretti, e dubbono essere efficaci. L'appliciazione adunque delle ultime ragioni politiche ha dua seopi, l'uno di conoscere il valore ossia l'efficacia dei mezzi
politici, e l'altro di conoscere ul vodo migliore di adoperarili. Pedesi qui monifictamente, che la filosofia della politica dee avere due parti principali; la prima volta
a cercare quali eisoo le tulime ragioni politiche, e massimamente quate sia Pulimo
di tutte, che è il principio supremo di tutta la scienza. A queste ultime rugioni politiche noi diamo l'appellazione di Critert politici, poichè son verumente altrettanti
criteri, secondo i quali giudichiamo poscia del valore de'mezzi politici ad modo ad
doperarili. La seconda parte trutta dell'applicazione de'eritori politici at mezzi, a
fine appunto di conoscere il vivore e il miglior modo possibile di adoperarili.

Laonde volendo noi accennare anche la suddivisione maggiore della prima parte, avremo quella descritta nella seguente tavola.

chiorre Gioja, t innaliò un altare alla buona Fede, cioè un pergamo di morale, conosceva ben t meglio l'economia, che non la conoscano gli economisti moderni. 3 N. Prospetto delle Scienze economiche. Tom. 1, f. 186.

(1) Della Rep. V.

## TAVOLA

DELLA

### ATTELEGE LEESE LEGGELIE

### PARTE I. Criterî politici.

- Criteri politici cavati dal fine della Società Civile ( qui trovasi il principio supremo della scienza).
- B. Criteri politici cavati dalla naturale costruzione della Società Civile.
- C. Criterî politici cavati dalla natura delle forze che muovono la Società Civile.
- D. Criteri politici cavati dalle leggi che segue la Società Civile costantemente nel suo movimento.
- Parte II. Applicazione de Criteri politici a mezzi speciali del Civile Governo.
  - A. Misura del valore relativo de mezzi politici.
  - B. Modo di usare de mezzi politici, acciocche ottengano il fine della Civil Società.



### DEBEN A

## SOMMARIA CAGIONE

PER LA QUALE

STANNO O ROVINANO

LE UMANE SOCIETÀ

. 5

### BELLA

## SOMMARIA CAGIONE

PER LA QUALE STANNO O ROVINANO

### LE UMANE SOCIETÀ

### CAPITOLO I.

DEL PRIMO CRITERIO POLITIGO.

n ogni società vi dee essere nn *che* per lo quale la società esiste, e un altro

Ura egli è cridente, che venendo a mancare alla società quel che sul quale si regge, essa dee irreparabilmente cadere, come mole a cui sieno sottratte le fondamenta; ed al contrario, durando ferma quella cosa che la sostiene, dee denrare la società, fossi ella priva de suoi accessori e di tutti i suoi accidentali adornamenti.

Questo vero è semplice ed evidente, e però uon ha bisogno di dimostrazione. Conciossiaché, sieno quali si vogliano le cagioni speciali onde nua società rorina, in ultimo sarà sempre vero, che la società perì per esserle stata tolta quella forza ond'ella si sostentava, la qual forza perseverandole, non sarebbe pointa giammati venir meso.

Orn di questa forza, di questo nerho, checché sia, onde nas società esiste, ella può esser printa per due egomi: cioè, o per impelionas acosana desa ineritabile che le venga dal di finori, e allora è alterrata di repente a cagione di violenza, come accade nelle conquiste; ovreco per difetto interiore, o mando na modo di Dante, e per sostegno manco, e di è quando quel vigore onde esiste rien corrodendosi tentamente, e però a gradi declina pure la società, e, nulla riparando al suo declinare, pervisue all'annientamento.

Il primo di questi due casi non pol formare l'oggetto di una para teoria, come quello che dipende dalle posizioni e dalle relazioni razii delle diverso società coessistanti; sebbene egli può essere argomento di una dottrina fondata sugli eventi della storia, e sullo stato del l'unam genere. Il secondo è quel solo che io prendo a considerare in questo breve scritto, col quale mi fo a cercare  $\epsilon$  la sommaria cagione onde da se stanno o roriamo le turname società ».

E per cagione sommaria io intendo quella a cui si riducono tutte l'altre, quella nella quale le altre minori sono comprese siccome parti nel loro tutto; io intendo il complexo overen la zomma di tutte le cagioni parziali le quali si nificano nella produzione di un effetto totale, che essendo mo e semples, esbeber situatate dall'antone di più forze cospiranti, di giusto notivo di considerare anche la causa si come unica, sebbero in è sia compusta, e atta, appunto perchè composta di tutto ciò che infiliate nella produzione dell'effetto, si chiami zommarzia. E questo effetto unico nel discorso presente è, come diceramo, la sussistenza o la distruzzione della società.

Ora se egli sarà dimostrato, che in ogni società v abbia necessariamente un che per lo quale ella sussista, e un altro che per lo quale ella si sviluppi e si abbellisea, vorrà esser facile il conchindere, che la cagione sommaria per la quale una società sussiste, è la conservazione di quel principio, sia egli poi cio che si voglia, che la fasassistere, è la cagion sommaria per la quale ella perisco, è la distruzione di quel prin-

cipio medesimo.

Ma (otrechè la cosa pare evidente da sè) che quest dine principi, dell'esistenza, e dell'oramento o finimento dell'ascieta, cia biano, e, sieno fra esta distituit, sicche l'uno non si possa confonder coll'altro, ciascruo il persuaderi facilmente a sè tesso, quando attentamente consideri, che questa distinione fa l'esistenza, la nostanza, ha natura di una cosa e il finimento accidentale della cosa medesima, non si nota solamente per entro allo socicia, ma ella è veramente nan legge fondamentale, secondo la quale soco fatti tutti gli esseri contingenti reali (r) a not cogniti, ne quali tutti si distingue alcun che di sociatamia e, e alcun ne che di sociatentale, di giusa che una si fatta distinzi zione ha sua sede fermissima nell'indole, e, per così dire, nell'intima tessitura degli enti.

Che se questa distinzione di ciò che costituine il sussistere degli enti, da ciò che forma il lono finimenia accessorio alla lors sussistera, è per così direi I fondo, o il diaegno di tutti gli enti naturatili a noi cogniti; dee per accessià conseguire, che la diatissione mediesina ai ravris anche negli enti artificiali: imperceche questi non sono finalmente che nua cotal compositione di quelli, fatta a mano dati como: e tra questi no con finalmente che nua cotal compositione di quelli, fatta a mano dati como: e tra questi toto (5). Diche non o a staprice e nelle società, simigliaminente quelle cotto (6). Diche non a staprice e nelle società, simigliaminente quelle cotte in rotice non nella natura, sia nopo discernere quella cosa che nostituire la società nell'essere di cessa società.

E ciò stabilito, noi possiano subito determinare la prima di tutte le regole di un bono goveron; possiano fissare qual sia I prime criterio, secondo il quade convenga misarare il valore dei mezi onde si pretende di governare nan societa qualivioglia: perocchè questa prima regola e questo primo criterio stari foro d'ogni dubbio la massiana seguente: Si miri a comercurare e fortificare ciò che costituiare l'esistenza o sostanza della societia, amche a costo di docer trascurare ciò che ne forma l'accidentale faimento.

Se questa regola evidente per sè, si applica alla società civile, ella diviene la prima norma di nna sana politica.

Medesimamente, si può desamere quindi medesimo quali sieno gli errori massimi di orerno: si può stabitre, che gli errori massimi sono quelli pe quali chi goserma una società perde di vista quanto costituisee la sussistenza di essa società, sollectio soverchiamente di ciò che forma il suo accidentale perfezionamento.

<sup>(1)</sup> Dico reali, per escludere gli enti ideali, e specialmente gli astratti.
(2) Non si paria della società domestico, che è l'opera della natura, ma di tutte le società faltine. Per altre la società domestica soggi acce alla siessa tegge generalissima.

#### CAPITOLO II.

### UNIVERSALITA E NECESSITA LOGICA DEL CRITERIO PROPOSTO.

E or qui fermiamoci un istante a fare una osservazione.

Chi commette un fallo in politica, è necessario che prima incappi in un errore di logica: ciò risulta da quanto è detto. Conciossiachè egli è pure uno sbaglio logico, egli è un calcolo errato il fare maggiore stima degli ornamenti accidentali della società, che non sia della soa stessa sossistenza.

Estendiano ancor più questa osservazione. Tutti i falli nella candotta pratica degli nomia, o sia in facecade prissue o sia in pubblishe, o sia nelle cose polische o nelle
morali, sono sempre preceduti da degli sbagli nell' mano intendimento: questi sbagli
sono spesso volutart, ma sono peri sbagli dell'intendimento: voluntart dice non nell'el
felto che vanno a produrre, ma in sè melesimi. Cosi nel fatto che abbiamo alle mani,
egli è ben certo, che niun governatore ha nell' animo di struggere quella società che
egli governa; e nulladimeno gli avviene, che volendola migliorare e perferionare, egli
medesimo la condocca in rovina, o prossima alla rovina, per niun alto motivo se non
per una sun fallacia di mente, perchè non fa il calcolo giusto dell'effetto complessivo
del provedimenti ch' egli si consiglia di adoperare i pro della società da la li governata.

E questo di nnovo ci mostra la universalità della regola che accennavamo: ci mostra che quella regola, applicata al governo delle società, non è che un'applicazione

di una regola assai più ampia, appartenente alla logica universale.

Per vero dire, ogni errore di logica si può ridurre ad ma sempliciaima formula: Euro per semenziale ad no soggetto ciò che a lui non è se non accidentale 2; o vereso: « Bagionare dietro la supposizione, che sia essenziale ad un soggetto ciò che a lui non è se non accidentale». Veggiumbo nell'asme di un sostima particulore qualsivoglia: e sia quel noissimo, col quale si pretende provare che mangiando carne salata s'estingue la selo. Dicesi: « La carne salata fa brete: ma il bere estingue la sete: d'unque la cara- ne salata estingue la seta (c). In questo sofisma egli ciò laivo, che tuta la falsacia veramente ciò che a lei sapartiene come essenziale si a solo Il produrer la sele: non venendo il bere che da poi, come una consegnezza della sete: conseguenza accidentale, non necessaria, periocoche chi mangio carne salata, e niente ha da bere, da vero che gli è forza patir di sete: coas che non avverrebbegli, quando la carne salata estinguese la sete veramente.

Ne questo penisiro, che riduce tutti gli errori logici speculatiri o pratici ad nna soli comunia, è mio: ma a questo solo capo sembra essere state ridutte tutte le mairere di solismi dagii antichi logici: e a. Tommano, sulle restigia del maggiore scrittore di logica che l'antichità ci abbia tramandato, riduce apponto ogni errore a questo solo, di pigliare l'accidente per la sostana (2). Egli è pur questo un ridurer a minimi tremini una moltiplice questione: egli è, parmi, una soluzione elegante d'una questione si complicata, come è quella di trivare l'unioni folde labirito della finifia fellaire a cui soggiaricciono gli unnani ragionamenti. E mediante nu si semplice vero, a. Tommaso parto tutto l'ammaso delle congritirio, poi in losto tutto quello che poi essere nella mende umana ravvolto, quasi in due imunense classi, si l'una che l'altra di estensione nimitia, secundo i due generi di oggetti che aver possono gli imana presamenti. La

(a) S. I, avii, 1, ed a; e I, II, vii, 11, ed a.

<sup>(1)</sup> Un conomista del'emp notri feco precisamente l'argomento della carne salata, quando rerisse: « Se la moda induce la doma a vendere, induce l'umo a lavorare per compara ciò che la colona vendo. Con amento di l'avore è uguale a decrenetto di corrustico. Desapet la moda che i induce la doma a vendere, diminuisce la corrusione la Vedi Essene delle opsisioni di M. Gioja in faror della moda, negli d'apracchi Filsosfe, Millango 1858, Vol. 11, l. 10; ne seggi.

prima classe abbraccia ciò che veramente è cognizione, e merita il nome di scienza; la seconda classe è denominata sofistica, e comprende tutta la serie de possibili errori e delle illusioni della mente, che, d'alcuna cosa ragionando, trascura di considerare l'essenza della cosa, e trattiensi intorno a quanto è alla cosa medesima accidentale, c coll'idee ch'indi ne cava, così mozze e imperfette, giudica e ragiona di tutta intera la cosa.

E se a noi piace di aprire alguanto il concetto di questo savio, nell'universo intero non ci si presentano che cose composte di sostanza e di accidente; o, per esprimermi con più di generalità, tutte cose, qualunque sia la maniera e il modo del loro esserc. si rappresentanu al nostro intelletto partite in duc generi. Alcune ci appariscono siccome cose esistenti per sè, in modo che non abbisognano di altre ad essere concepite sussistenti, alcane poi ci si porgono come cose non fornite di esistenza propria, come cose che sussistono mediante altre ed in altre, quali sono i colori, che sussistono per li corpi ed a' corpi sembrano aderenti. Ora ogni qualvolta la mente scambia questi due generi, e, dimenticati gli enti che esistono per se, ella riposa negli enti che esistono per accidente, cioè che esistono in altri e per altri, senza essere tuttavia a quegli enti in cui esistono necessari, talche possono svanire senza che svanisca insieme l'ente a cui si congiungono, come i colori fanno, svanendo da' corpi senza che svaniscano i corpi; allora la mente è illusa: allora è in essa formato il sofisma. Dietro a gnest'errore della mente, che attribuisce nn' esistenza stabile a ciò che non ha che nn' esistenza precaria ed accidentale, errore che nasce per aver trascurato di avvisare bene il rispetto fra la cosa accidentale e la cosa sostanziale, anche l'animo s'inganna e travia; e allora egli ama con predilezione quella cosa labile e momentanea, che non merita di essere amata, a preferenza della cosa stabile e permanente. Di che consegue, che, in qualunque negozio l' nomo imprenda a fare o a dirigere, la ragione dotata della scienza o della cognizione dell'ente per sè, è guida sicura e fedele, che conduce a debito fine quanto si è intrapreso; all' incontro la ragione illusa dalla sofistica, segnace degli accidenti in vece che delle sostanze delle cose, guida fallacemente, e a malgrado di qualsiasi grande entusiasmo che pnò eccitare, a malgrado di qualsiasi apparente speranza che può far nascere, tutto in fine va a perire ed annullarsi.

sovente alla mente degli uomini di bnon senso, sebbene non la ridnœssero ad una teoria. Qual descrizione può avervi di nomo prudente, più vera di quella che sta nello parole onde quel ricchissimo nostro scrittore, che è Daniello Bartoli, loda il senno e l'avvedimento di Jacopo Lainez, dicendo, che « nel giudicar de negozi, e trovar loro spediente « e compenso, n'era sommamente ammirato il comprenderne tutta l'avviluppata massa, « e il confuso corpo ch'egli crano ; e svolgerlo, e notomizzarlo, divisandone parte da « parte, a torue primieramente il non necessario che impaccia, e null'altro; e antive-

Voglio far vedere, che questa cosa fu osservata da altri, e che venne suggerita

« dere, e distinguere quel che verrà dietro per conseguente, e come effetto non richiede « cnra da se, ma naturalmente avrassi nella sua cagione : con ciò ristrignere il puro « sustanziale, cioè il tutto del negozio, a quella immediata verità e chiarezza, che non

« può darsi maggiore : come avvien de gran numeri proporzionati fra sè, se a lor mi-« nimi termini son ridotti » (1).

Or la stessa logica naturale è quella che continuamente suggerisce a popoli di cercare ne loro reggitori non le qualità accidentali, ma le sostanziali. Di che scriveva l'acuto Montaigne: « Ell'è nna specie di derisione e d'inginria, lodare in un uomo « quelle cose che non sono convenienti al suo ministero, o che non debbono essere le « principali qualità sne : come chi volendo lodare nn principe, dicesse ch'egli è buon

pittore, buon architetto, buon arcicro. Queste lodi non fannogli onore, se non in « quanto possono servir d'ornamento a quelle che gli son propric, cioè alla giustizia,

<sup>«</sup> o all'arte di governare il popolo suo in pace ed in gnerra. Fu in questo modo che

<sup>(1)</sup> Dell' Italia, L. IV, c. xv.

a Ciro fece onore l'agricoltura, a Carlo Magno l'eloquenza e la cognizione delle buone lettere. Demostene, sentendo lodar Filippo perchè bello, eloquente e gran

bevitore, rispose: Queste lodi convengono si bene ad nna femmina, ad nn avvocato,

c ad ma spugna; non ad nn re » (1).

Coi la regola che noi abbiam pout della nostanza e dell'accidente, è confirmata di sense comma degli nomini e come il transanda questa regola nel gorerno delle nocietà mane, è la cogione nommaria della loro distruzione; coi, considerata la stense regola nella na grande generalità, considerata peculiariamente, del la tivora encre altrei la caggione nommaria di tutti gli errori dell'intendimento unano, di cui gli errori politici no nono che particolaria e prattici consegnenzi.

Gertamente, se noi operiamo dieltro un errore speculativo, l'operazion nostra sarà diffican, e produrrà degli elletti più o meno rei, più o meno dannosi, secondo le circostanze e l'ordine delle cose a cui appartiene il nostro operare. Ma in qualsiasi ordine di cose, I elletto sarà sempre pernicioso, sarà sempre nu gnasto in quell'ordine parti-

colare. Applichiamo lo stesso principio logico alle Belle Arti.

In questa applicazione egli ci si cangia in mano in uno de principi più importanti della Callologia, se non anco vogliam dire nel primario di tutti; egli ci dà il piu sicuro forse de'eriteri che ci sorgano a gindicare del sano gusto nell'arti.

Et di vero, chi è che iono vede esser difettuso, pesante, molesto, nello opero delle rit, qualunque comamento superfue, qualunque fregio che non sia dimundato dalla natura intima della cosa, e che da essa, non derivi come necessaria conseguenza, che ai in somma abbillimato posticire o non collecto per farci intendere il hellezza del tutto, la perfezione della sostatura dell'opera stessa? El è sintono infallibile del detudinatto della esti, quando gli artisti cominciano a perceler di vista la comessione fra l'ornamento esteriore e la confuzione interiore dell'opera: perdata di vista la qualtora in conseguente della confuzione di secolo AVII. Talta cià proche gli ratisti vanno perdendo di veduta il massiccio, il tutto, il sostanziale dell'opera, tratteuredosi unicamente nelle parti accessorie el accelentali.

Il principio adunque che noi abbiamo annunziato siccome sommaria cagione dello stare e del cadere delle società, e siccome prima regola del loro governo, primo critrio onde misurare il valore de politici mezzi, è un principio universale, uno di que priucipi che si riscontrano veri da per tutto, che cutrano a dominare e regolare egualinen-

te ogni ordine di cose o sieno ideali, o sieno pratiche ed effettive.

#### CAPITOLO III.

IL PRIMO CRITERIO POLITICO CONFIRMATO COLLA STORIA. — PERIODO DE PONDATORI DELLE SOCIETA. — PERIODO DE LEGISLATORI.

La sommaria e universale cagione dello stare e del cadere delle società, trovata da noi nell'infina loro natura, ci sarà chiave, se noi vorreuno, ad aprire con cesa i secreti dell'isoria, la quale è una confinna narrazione del nascere, e crescere, e decrescer delle muggiori società umane, cioè degli stati civili e de rovinosi loro mutamenti.

E da prima egli è certo, che ne principi di tutte le società, e specialmente delle Bolitche, non può a vrenire in molo alcuno, che chi le fonda, perfia di vednat ciò che fa il sussistere di quelle, e trascuri per coaseguente la regola da noi proposta. Perocchi non ci ha tempo a pensare agli abbellimenti, quando si dee pensare a porre in essere da stessa società; e langa pezza da por irinasquon nelle menti degli utomini quo princi-

(1) Essais L. I. c. XXXIX.

Rosmini V. I.

pl, sn'quali la società venne fondata, e onde trasse l'esser suo, e questo tempo è quello

del crescere e del fiorir vero della società.

Però quelli a cui non alcana aspeculazione, ma la natura stessa e la necessità imeguò la regola pero in toceta del badare dirittamente al sontanida della società, furono certo tutti i Fondatori delle società che durracono sopra la terra. El e più celebrate legitazioni poi non consistettero in altre, che in coglière que fondamenti appunto sui quali i primi Capi eressero lo società, e metterli in carta; il che dà buona ragiono, perchè le legitalazioni più natiche paressero di si gram senno, e fossero si celebrate.

Diamo uno sguardo alle sole costituzioni e alle massime politiche degli Spartani e de Romani, che sono le più famose dell'antichità, e noi vedremo agevolmente in esse quel carattere solido, e per così dire massiccio, che dee manifestarsi in nu ordine politico, dove tutto miri a ciò che dà esistenza alla società, a ciò che l'a vivigorisce, anuichè

a de'fregi accidentali e minuziosi.

Veramente, lo spirito di quelli antichi institutori sociali fu quello di concentrare, per così dire, l'attenzione di tutti i citalizi mel solvaniziale bene della cosa pubblica; al quale sacrificarono tanti vantaggi accidentali, che arrebbero bena accreciuto da quale sacrificarono tanti vantaggi accidentali, che arrebbero bena accreciuto da quale sacrificarono tanti vantaggi accidentali, che arrebbero bena accreciuto da quale che alto accidenta della consultata della consultata

E facile di osservare la stessa cosa presso i Romani. La loro trascuranza del commercio, e auche dell'industria manufattrice (nelle quali cose le nazioni moderne, per le cagioni che mi verrà poi in taglio di sporre, si occupano con tanto fervore, e ripongono nuo de principali fonti di loro grandezza); l'agricoltura all'incontro e l'arte militare messe per occupazioni quasi esclusive di que cittadini, che erano destinati a signoreggiaro tutto il mondo; lo sdegnoso modo in che guardavano il lusso e l'arti tutte che sentissero di frivolezza: queste e altrettali massime procedevano da quell'unico principio, che di necessità avcano sempre presente per lo lume di una natura retta e di nua mente iucorrotta. Questo dettame, pel quale i Romani de' bei tempi della repubblica si volgevano sempre a ciò cho loro si presentava come sostanza delle cose, e non lasciavansi distrarre e divertire mai dagli accidenti ingannevoli, risplende nelle loro leggi politiche, nel loro modo di vivere, di governare, di guerreggiare. Non facevano essi una guerra senza necessità; ma non facevano nè anco una pace, la quale lasciasse ancora addietro le radici della guerra, e potesse per conseguente essere cagione allo scoppio di repeutine ostilità; piuttosto con invitta costanza anche in estremi pericoli prosegnivano a starsi in guerra, affine di non dover ricevere nna pace non sicura, non orrevole, che li avrebbe fatti retrogredire nn passo, e peniere quella coscienza profonda che così si formavano della propria fortuna. Virgilio descrive mirabilmente questo carattere sostanzioso de Romani, in que versi stupendi che tutto fanno per noi:

<sup>(1)</sup> Lo sille solido o lulto rivolto a conservare ció che formare la sostanza, e a trascurare quanto era accidentale alla cora pubbitea, presso i Lacedenoni si dimostrara non solo nelle leggi, ma ancora in lutte le cotumanze della vita. Pinurce, nella vita di Licurgo, osserva questo fino nelle ardi meccaniche; poichè e gli artefici, egli dice, lassiati i lavori delle cose instili, mostravano tuttavia l'eccellema dell'atte nelle necessire > .

Excudent alii spirantia mollius aera: Credo equidem, vivos ducent de marmore vultus: Orabunt causas melius, coelique meatus Describent radio, et surgentia sidera dicent. Tu regere imperio populos, llomane, memento, (Hae tibi erunt artes) pacisque imponere moren, Parecre subjectis, et debellare superbos (17em).

E Tacis nota il medesimo più bevenunte con quelle acute parole: Apud Romana età imperi deale; immaie trammitunter (a). Quel girare sicrole dee l'igili ia dasce dal pader Anchice a suoi discendenti, e che non era poi altro se non la manima che in tutte le loco imprese si sono catalamente tiercatali qui grandi, cio del lasciare agli altri popoli la gloria di quanto riguandara gli accidentali cramenti delle società, ed essi incer adunta la loro attenzione nella sontanza del governare, percalere nella genera su quelli che a loro si inniciossero, e fari amane da quelli che a terano visti; quel grave ricordo, questa che Tacio di cie e vigeria di impreo 3 p. rzs Antezzi è appunto quanto viene espresso altresi nella patra via data da M. Cario ai Saunti, i quali tenta-vano di corromperio col denaro: e. Vina reputo, disso, cosa illustre sere dell'oro, ma c bensi comandare a quelli cile hamo dell'oro (3) ». Per questo modo non s'arresta-vano già que s'oldi pestadori al mezzo, ma procederano sempre a considerare i, fine della loro società, e sapevano fare anche de'saccifici, degl'immensi sacrifict, per non signegliaritrio o latto, o secamenta e consistenza.

#### CAPITOLO IV.

CONTINUAZIONE: IL PRIMO CRITERIO POLITICO APPLICATO ALLE DUE LEGGI PONDAMENTALI DELLA SOCIETÀ CIVILE, QUELLA DELLA PROPRIETÀ, E QUELLA DE MATRIMONÀ.

Ma questi esempt appartengono ad nn tempo, in cui le costituzioni de popoli sono già scritte (almeno in parte, perché in tutto non si scrissero mai); a quel periodo di un tempo, in cui compaiono i *Legialatori*, ed è la stagione già splendida delle politiche società.

Conviene recenzi più addietro: innauzi questa stagione illustre, ve n'ebbe n'altra corura, e per coi di senza gloria; mae la ès quella apponto, che force quello che i legislatori poi ditsero; ella è quella che moatrò in atto cò che si doven fare, e che lu convertito poi n legge: e questa stagione è quella primissima delle origini sociali: son quella de legislatori, ma quella de/jondatori; quella, nella quale la regola da noi amuzista non comparise come una terota selle mentil quelle che specialon, mas si apparises come una necessità indeclinabile dinauxi s' piedi di quell' che specialon, mas si apparises come una necessità indeclimabile dinauxi s' piedi di quell' che specialon, mas si apparises come una necessità indeclinabile dinauxi s' piedi di quell' che operano e metton le basi della unamo convienza, i primi fondamenti delle politiche società.

Questo primo periodo è da studiarui assai: e trasportandoci noi coll'immaginazione a quella conditione originale delle cose umane, potrem vedere facilmente, come la natura suggerisse agli uomini, che volcano associani, o mantenersi associati, è di porve o ogni cura in ciò che risguardava l'esistenza della loro associazione, trascurando quello e che risguardava! Racidental suo finimento > 1.

lo mi limiterò ad illustrar ciò con due soli esempi, traendoli da quelle due grandi

<sup>(1)</sup> Eneid. VI, 848.854.

<sup>(1)</sup> Annal. lib. XV, cap. xxxx.

<sup>(3)</sup> Cicaro De Senectule, XVI. Curio, ad forum sedenti, magnum auri pondus Samailes cum attulisaent, repudida de oo sunt. Non enim aurum habere, praeclarum sibi videri dizat; sed iis, yui haberent aurum, imperare.

12 leggi che dovettero esser trovate le prime nelle fondazioni delle umane comunità (1), perocche sono condizioni necessarie dell'umana convivenza, almeno tosto che questa sia divenuta alquanto estesa; voglio dire dalla legge della proprietà, e dalla legge

I. Il signor Godwin, dopo Morelly ed altri tali (2), che alle ultime sue conseguenze recarono la nnova teoria de diritti dell'uomo, propose un sistema di assoluta nguaglianza, esteso anco alle proprietà reali. È la stessa cosa, nel foudo, riprodotta ultimamente da Sansimoniani. A prima ginnta quest'ugnaglianza sorprende, seduce. Lo spirito d'oppressione, egli dice, lo spirito di servitu, e lo spirito di frode, ecco i c frutti immediati della legge sulla proprietà. Tali disposizioni sono tutte egualmente contrarie al perfezionamento della intelligenza. Esse ingenerano altri vizi, l'invidia, a la malizia, la vendetta. In nno stato di società, nel quale gli oomini tutti viverebbero e nell'abbondanza, e tutti parteciperebbero ngualmente a benefizi della natora, tali perversi sentimenti verrebbero di necessità soffogati. Lo stretto principio dell'egoismo e disparirebbe. Non essendo alenno ridotto a guardare sollecitamente la piccola sua e parte di beni, o a pensare a bisogni snoi con ansieta, non sarebbe alcuno, che non cobbliasse il soo individuale interesse per occuparsi solo del comune. Niuno sarebbe « l'inimico del prossimo suo, perchè sarebbe tolta via ogni ragione di disputa. Quinci « l'amore degli uomini ripiglierebbe quell'impero che gli assegna la ragione. Lo spi-« rito, alleviato dalle cure del corpo, si librerebbe in sull'ali di più alti pensieri, e rie prenderebbe per cotal modo le sue abitudini naturali. Ognuno s'impegnerebbe ad

aiutare colle sue ricerche i suoi simili ».

Tanta felicità dipinta nella immaginazione innamora, e nella immaginazione non trova ostacolo alcuno, perchè ci sta tulta semplice, tutta sola. L'imbroglio, la difficoltà s'incontra tostochè ella si considera nella pralica, dove dee pure starsi attorniata da altri oggetti eterogenei, da molte circostanze che tutte vogliono avere il loro luogo; ed è allora appunto quando si considera ju mezzo a tutte queste circostaoze di fatto, che quella teoria diviene un'impossibile chimera. Ecco una sola di queste circostanze, nn solo di questi fatti che stanno nella natura, e che rendono ineseguibile il vago progetto di far seuza della privata proprietà. Questo fatto è la legge naturale, a cui abbidisce ne suoi accrescimenti la popolazione. La schiatta umana di sua natura va crescendo in ragione geometrica : all'iucontro le sussistenze, o siano i prodotti della terra, non possono mai crescere al di là che iu ragione aritmetica : senza che, nè anche tal progressione può andar continua come quella della popolazione. Egli è dunque nopo di venirsi ad nn termine, dopo il quale la terra non accresca più il suo prodotto, quando nell'uman genere la facoltà di moltiplicare non fiuisce giammai. L'autore del Saggio sulla Popolazione (3) fece, a mio parere, un ottimo servigio a far toccare con mano con de fatti ripetuti una verità bensi ovvia, ma di cui pur si fuggivano le conseguenze. Ecco il suo stesso ragionamento.

« Nello stato libero e felice, quale sarebbe il descrittoci dal signor Godwin, dove quasi tutti gli ostacoli all'anmento della popolazione sarebber tolti (4), questa crescerebbe con somma rapidità; e se negli stabilimenti interiori dell'America la popolazione raddoppia nello spazio di quindici anni, ella verrebbe raddoppiando ancora più presto

<sup>(1)</sup> Questa maniera non vuol già dire cho vi avesse un tempo in cui non esistesse società: esisteva a principio la società famigliare, non ancora la civito. Le leggi però delle proprietà de matrimoni trovavansi anche nella società famigliare, onzi ne formavan le basi; questa è storia : la nostra frase adunque appartiene alla teoria pura della società.

<sup>(2)</sup> Avanti tutti questi, Campanella in ttalia avea messo innanzi un simigliante concetto nel suo romanzo politico La Città del Sole. (3) Lib. III, c. 1.

<sup>(4)</sup> Gli ostaculi principali che trova la popolazione ad accrescersi sono due: 1.º nella classe povera, la mancanza de mezzi di sussistere ; 2." nella classe ricca, il timore di dividere i patrimoni. Entrambi questi ostacoli sarebber tolti nell'ipotesi di Godwin.

nella ideale società del signor Godwin. Ma per assicurarci di non trapassare il limite reale, fissiamo la popolazione raddoppiar solamente dopo venticinque anni, moltiplicazione più lenta che non avvenga negli Stati-Uniti d'America. Facciamo eziandio, che gli nomini, in lnogo di dare al travaglio mezz'ora per giorno, loro assegnata dai calcoli del signor Godwin, lavorassero pure metà della giornata. Applicando cotesto sistema all'Inghilterra, ognuno che ne conosca il suolo, la fertilità delle terre colte, e la sterilità delle incolte, avrà ben pena a credere che a venticinque anni possa raddoppiarsene il prodotto (1). Non ci sarebbe che il caso di ridorre a granj i pascoli, contentandosi di nutrimento vegetale (2); sistema che distruggerebbe se stesso, posciachè, oltre all'infievolimento de corpi nutricati di cibi poco sostanziosi, torrebbe alla terra gl'ingrassi, tanto al suolo inglese necessari. A malgrado di questo, poniamo pure il raddoppiamento de prodotti dopo 25 anni. Alla fine del primo periodo, il nutrimento raddoppiato sarebbe sufficiente ancora a nutricare la popolazione raddoppiata, e recata a 22 milioni. Ma nel secondo periodo, come mantenere i 44 milioni di popolazione, ancorchè suppongasi, ciò che è tanto difficile a credere, che anche in questo periodo ci sia riuscito di fare tali miglioramenti, e di trovare tali terre da dissodare e mettere a frutto, che si abbia potuto triplicare il primo prodotto? La quantità di prodotto, sufficiente a pena a nutricar 33 milioni dovrebbe già esser ripartita fra 44 milioni; e però tutti un quarto meno ricevere d'alimento. Come si muta, dopo questi ciuquant'anni, il dilettevole quadro della felicità dipintoci co più licti colori dal signor Godwin! La miscria sopravviene a soffocare lo spirito di benevolenza che nell'abbondanza liberamente sorride: quinci le basse passioni ripigliano: l'istinto, ebe veglia in ogni individuo alla propria conservazione, fiacca i più nobili e più dolci movimenti dell'animo: le tentazioni sono irresistibili: la biada è sgranellata avanti la sua materità: ognuno cerca di prevenire a provvedersene, per non restarsi alla fine privo del necessario: entrano tutti i vizt colla frode, colla menzogna, colla rapina. Alle madri, cariche di nomerosa famiglia, non discorre più al seno il necessario alimento : pane cercano i fanciulli affamati, e i bei colori della sanità cedono il luogo al pallore fivido della miseria. Invano gitta ancora la benevolenza qualche moriente scintilla: l'amor di sè, l'interesse personale opprime ogn'altro principio, ed esercita ovunque un impero assoluto. Se non siamo coovinti con quanto dee avvenire in questi primi cinquant'anni, passiamo al terzo periodo, e troveremo 44 milioni d'individui privi al tutto di cibo: passiamo al quarto, e ne morranno di fame 132; a questo tempo, al quale mai non si verrebbe, il bisogno universale farebbe universal la rapina ».

Ota qui reggasi onde traggoto loro forza quelle universali leggi che hanno sempre goveranha is socidia: necessità assolata ne fia la nazinose. Inmagginiamo il caso della foro abolizione esser prescote. Tella la proprieda privata, hen tasto la popolazione, crescente di lunga mano sorra gli alimenti, produrebbe il biospor, e il biospoestireno, nno scambievole, uno atroce streapparsi di Docca il pane. Gli spiriti più nitivi, più estisti, non manchembhero di colpree la mente a qualchi s spelemte atto di rimovvere al grave scorcio. Ilmanginiamo si convocasse un'a assemblea sopra di citi: e l'ino alcabot travagliame aneo di un alto, e che no di ineno fossero fatte le parti qualchi, poichè volla mancava a nessuno. Presculemente non si tratta di supere se ciscumo è protus a dare altriu, per la virit della hencolettare cit che sarebbe totta a se medes-

<sup>(1)</sup> Sopra 39,354,600 acti di terrono in Inghillerra si calcela che sieno resi a collura 25,534,000 retando non colti 7,710,600, cio i qualche coso più di un quinto del terrono totale; una la metado queste terro incolto sono al tutto sterifi, di maniera che lo terre non collo capaci di frutto rimangono un decimo cirra del terrena.

<sup>(</sup>a) I pascoli sono un terzo circa di più delle terre coltivate, cioè le terre coltivate e giardini danno acri 10,252,100 e i pascoli acri 15,379,200.

mo, bensi ció che è a se necessario per vivere. Se noi non facciamo divisione di terre, ed appresso se non proleggiamo a eiascheduno il frutto del suo travaglio, non potrà a meno che totta la società sia turbata, che il frutto del debile ed operoso sia rapito e mangiato dal forte, indolente e vizioso 3.

Si opportebbe fonze a questo disconso l'accrescimento della fertilità delle terre; cel altri tala caidenti: potent reudere in progresso alcune porzioni troppo eccedenti opra il bisogno del proprietario: venire introdotto per tal divisione l'amore esclusivo di set sesso e del personale intrevesa i ricchi rienestramo di cedere liberamente il superflora al bisognoso fratello: domineranno. Ma la difficoltà dovrebbe in fine ordere a tutta forza: mostrerebbesi in nuora institutione contesere un unale; si, un male, ma ineritabile; un male, ma a sassi minore else non sia quello che induce il lasciaria le proprietà aperte e comuni: ci a quantità del untrinento che puro contennare un unon, altri rapponderebbe, limitarsi finalmente alla capacità dello stonaco: non è probabile che, satolla ta fa ane, colt in getti il superfuele avverari più tosto, de lo cangi contro il travaglio di altri membri della società, pe quali sarebbe men duro travagliare che morir di apuelle abbracciate da tutti i popoli civili, riguardandole non già come un meso prive di inconvenigienti, ma come l'unore piero potto ai granti mali della società.

Admque quando anco non si consideri la legge della proprietai sotto alcun aspetto morale, a dura necessità la persudacribe i rerrognazhimente gali nomini, neci diante quell' estrema alternativa, o di mangiarsi i m i altro, o di ricoverta. Ma assendo gli somini vituti a lunghissimo col beneficio di openta legge, non do maraviglia che venusaero in termine di perderne di vista i importanza e la raggione, e che proponessero teorire di perfetta nganglianas, che tassassero la legge della propietà per cosa vieta e nocente, si come fa questo Godwin, o pare il Code de la Nature; poiché gli nomini dietro a sensi fanno il estocio dei piccioli mali presenti che quella legge trate co, e non fanno il calcolo de mali che quella leggo allostana, e che da molto tempo ella stessa resa agli unomini interoshibili.

E qui reputo vantaggioso soffermarmi nn istante.

Non si creda che lo ignori quali obbiezioni si sono fatte, quali si possono fare al ragionamento da me riferito; lo le conosco, e credo prezzo dell'opera l'esaminarle, e

dimostrare che, se sono speciose, non son però solide.

La prima obbiezione sta in negare quel continuo anmento di popolazione che da noi si suppone. « Veramente, si dice, la mancanza degli alimenti è il termine posto da natura al crescere della popolazione: se questa raddoppiasi a 25 amii, fort è che anche gli alimenti il no capo a questi anusi sano raddoppiasi. Mel secondo o terzo periodo admunque de 25 amii, non potendo gli alimenti pin crescere, anche la popolazione statira y (1). A cui so rispundo, sesser even versainen de la multiplicazione degli monitari e al mancare della mutriscore; ma a comprisore quella potenza e quella degenera de la compositore de la multiplicazione degli monitare della respecta della comprime della considera della comprime della considera della comprime della considera della comprime della considera della considera della considera della comprime della considera quando pure la sola miseria della essera quella decomprima della considera della considera della considera della considera quando pure la sola miseria della essera quella decomprima della considera della c

(1) Questa obhicnicae appranto fu faita dai signer Gederin. e V it a., disc., retia. necirià numa e un principe, qui qui lea populatione e continumente mancente al irrile dei merci di assistera e a . e. Carrenge, rippende Mallane, e su anni bere, che i milioni di populazione occedente di cui e parte num none gianna siata. Ma initia questione si richece a supere qui ai di principio dei retia della continua dei della continua di principio dei di principio dei di continua dei della continua della continua di principio dei cui ma interresso ministrano dei ciclo, che a certe spoche fine tolga la ferominità s'assistaggi o più ci tota mo de ania in mieria, serventi (inmer della mieria, internati (inmer della mieria, internatio) continua di continua di continua dei continua di continua di continua della contin

queste. l'amore stesso di accumular ricchezze e d'ingrandire la famiglia : ma ove niu na famiglia possa sperar mai di vincere le altre di proprietà, e tutte sieno ngnali negli averi, ne la numerosa famiglia scemi le proprie entrate, ma più tosto le accresca, acquistando il padre per ogni figlicolo più diritto d'aver beni dal comune, niun confine ha più la moltiplicazione, se non solo allorquando la miseria sia divenuta nniversale ed estrema. E allora dovrà indubitatamente avvenir quello in tutto il genere umano, fatto pezzente, che noi veggiamo or nella sola classe de poveri avvenire, cioè che il loro moltiplicare sia impedito non tanto dallo scarso numero di matrimont, quanto dallo stento, dalla miseria, dalle malattie ereditarie, si comuni fra essi, e da' vizt? ed è pur facile il vedere, chi non vnole ingannarsi, che orribile stato sarebbe quello della terra, la quale fosse tutta coperta di poveraglia misera e sozza e tale sarebbe indeclinabilmente la conseguenza dell'abolizione della legge sulla proprietà privata, se tale abolizione potesse aver luogo e durare. Ma aver luogo potrebbe ne brevi istanti di delirio, ai quali talora abbandona Iddio le nazioni che vuol punire: durare non mai. Prima che giugnessero quelle estreme consegnenze, al solo avvicinarsi di esse gli nomini ne presentirebbero intto l'orrore: e se alcuni pazzi si ostinassero a sostener tuttavia nna teoria si chimerica, finirebbero coll'esser vittima della moltitudine.

Una seconda obbiezione fu fatta presso di noi, e fatta da un pubblicista rispetta-

bile, il Romagnosi (1).

« Non so vedere come in generale si voglia che la natura sia stata così improv-

vida da non equilibrare la vita umana coi mezzi di sussistenza > (2).

Ma il e non so vedere » di Romagnosi è ben chiaro che non ha forza di premutare le leggi della natura. Qui trattasi d'una legge di fatto: se un nomo non ne vede le ragioni, la natura per questo non può dirsi insipiente; più tosto è ragionevole il supporla fornita di nna sapienza recondita all'uomo, e assai più profonda che l'uomo non gionga.

Di poi, si conceda, che avrebbe nna cotale apparenza d'insipienza nella natura lo squilibrio fra i mezzi di sussistenza e la forza moltiplicatrice della specie, quando lo squilibrio venisse direttamente dalla natura, e non più tosto da uno sconcerto prodotto nella natura stessa dalla volontà dell'nomo. Ella è la religione che così ci spiega e questo e molt'altri misteri che si trovano nello stato presente delle coso.

In terzo luogo, la provvida natura ha saputo trovare un compenso allo sconcerto

(1) Il Romagnosi con tutta ragione s'eppona alla sculenza di quelli che vorrebbero abolire i pii ricetti de'bambini spurii col pretesto che ciò diminuirebbe il numero di questi frutti illegittimi. Quando ance questo effetto fosso reale, non basterebbe però mai a giustificare quella disposizioce, che si ri-marrebbe, qual'è, crudele e acti-evangolica. Il medesime Remagnosi s'oppone ancora a quelli che censurano i governi che dance soccorsi a poveri. Quanto a questo convien distieguere. In via ordinaria la carità è cosa privata, e il governo nen può per mio avviso metter la mani nelle mie saccocce, e trarmi la moneta da dispensare a poveri. Ma nel caso dell'Inghilterra la cosa è diversa : le leggi stesse rendeno eccessivamente dura la condizione degli operal; conveniva dunque, che vi avesse un compeeso dalla parte del governo celle lasse de' poveri: percie la tassa de' poveri, considerata ceme una cotal restituzione che fa il governo, diventa un rimedio necessario, una specie di soddisfazione. Però eccollentemente dice il Romagnosi, depo aver riferite la durissima leggi inglesi cominciate fia solto Enrice VII rispette agli eperai : Cuesta cooditainen degli operal inglesi è vero o ne contitaire una « vera serviti dell' officina, perfoitamente simile alla servità della gleba? Come dunqua lo schiare e della gleba al pari del bue e del cavallo annessi al suelo debbono essere mantenuti, così gli opec ral ingleti furone prevveduti colla tassa dei poveri s. ( Del trattamento dei poveri e della libertà commerciale, ecc. Milano 1829 ). In terzo luogo s'oppone il Romagnosi alla proibiziona forzata del matrimonio de poveri ; ed io pure ne he mostrato l'ingiustizia, l'inconvenienza nel Discorso sul Celibato, più volle stampate.

server just vette stamptet.

"The vette stamptet on presented to apriliemente col Remagnosi, debto oservere, che queste con presente del transperse del financiario del transperse del financiario del transperse del propiazione, a del biologosi di un rimedio radicale, questione, che il Remagnosi confende cell'altre tre, e si arma di tratto fodiono che hama quelle tre prime questioni, risolto per con dide na la Malthura e danno dell'altria risposto alle quale sono dell'altria risposto alle quale sono indicano i merciti del Soppio sulla Populazione.

(3) Sia de rescente populazione, Monoria di C. D. Remagnosi, Mission 1820.

di eui l'aomo colpevole su cagione. Da prima ella non pone già nell'nomo la sola forza riproduttrie; uel qual caso egli si sarebbe moltiplicato meccanicamente, volca dire animaleacemente; ma alla forza riproduttrie conguiume nell'unon la ragione e la libertà: queste facoltà sublimi, alle quali si spetta il dominio di tutte le altre sacoltà insiberiori, e alle quali precià appartiena enche la direzione, la moderazione e la limitazione della forza riproduttrie (1). Di più, il Crestore della natura, col riabilitare per così dire la ragione decaduta de esercitari suoi sovarnai diritti mediante la rigenerazione spiritante, nucliante una virti nuora, che su chiamata grazza, rese possibile all'umo decadot il dominio delle sue facoltà inferiori, ciò che era in lui rimasto nu dovere naturale, seuza che pura evesse la forza di eseguirlo. Egli è solamente qui, che si tova la solizione sodidialenche del gran problema sal celibato de poreri (2).

E quiudi si la chiaro altresi, che cosa si dee rispondere all'altra obbiezione pure

di Romagnosi, che a quella prima si coutiqua. Egli dice:

e II reguo di Dio in terra in che consiste? Nell'osservanza nniversale della giustinia. — Ura questa giustinia si esercita forse coll'avarizia, coll'orgoglio, coll inua manifa, e non pistotosi colla cordialità, colla fratellanza, e coll'effettuare la vera e civile socialità? Il regno di Dio e la sua giustinia sta appunto in queste condizioni, e con queste condizioni il erescre della gonolazione no upo di etterire gianmia spacen-

« toso, ne esigere la pin difficile delle morali violenze » (3).

Qui il Romagnosi ricorse all'autorità di Gesa Cristo. Quando la cosa sia così, convieue beu interpretare il detto di Gesti Cristo: « Cercate prima il regno di Dio e la « sua giustizia, e tutte queste altre cose vi saranno aggiunte », secondo lo spirito dell'Uomo-Dio, e in coerenza di tutta la sua dottrina. E da prima egli è certo, che la cordialità, la fratellanza e la vera civile società sono condizioni del regno di Dio sopra la terra : ma tutte queste coudizioni non sono ne pur le sole che esiga il regno di Dio predicato da Gesù Cristo. Ne in esse sole si troverebbe mai un rimedio alla legge naturale della riproduzione, e allo squilibrio fra la popolazione crescente in ragion geometrica e i mezzi di sussistenza crescenti in ragione aritmetica, quando non si volesse iutrodurre un miracolo, ovvero non si supponesse che gli uomini, per cordialità, per fratellanza e per amore di socialità, si ritenessero dal moltiplicare soverchiamente. Ma questa moderazione non è disposto a concederla il Romagnosi, il quale anzi dice, che il regno di Dio non può esigere la più difficile delle morali violenze. Convien dunque osservarsi, che il dire, come fa il Romagnosi, ehe il regno di Dio non abbia volnto esigere dagli nomini la più difficile delle morali violenze, va assai poco d'accordo con quell'altro delto di Cristo, ehe e sono i violenti quelli ebe rapiscono il regno di Dio » (4); va poco d'accordo eon una dottrina di somma generosità, dove la continenza (cosa inaudita sopra la terral ) venne dichiarata virtu sublime, e annoverata fra i consigli che debbono seguir colore che vogliouo esser perfetti-

Egli è dunque certo, noi l'accordiamo di buon animo, che cercando gli nomini prima il regno di Dio e la sua giustizia, non rimarranno mai privi delle cose necessarie

(4) Matth. XI.

<sup>(1)</sup> Non hanno dunque seono queste parole del Romagnosi : Coppognamo—questi signori ele el Sommo Ordander e l'engrière del dustra abbis disposto le core i mode da far macere merca turo sens provredere si mezzi di conservatio dientele il cores possibile della vita luya . Queste me con la comparazione del comparazione del comparazione del comparazione della comparazione d

<sup>(</sup>a) Yod, il sopra eitato mio discorso sul Celibato, dove si mostra con qual soavità e previdenza lo spirito della Chiesa regoli e dordini questo punto del celibato a vantaggio dell'umana società.
(3) Sulla crescente Popolozione.

anche alla vita presente: ma ciò avvera non già perche in quasto caso non si faranno delle difficili violenze morali, come morta di credere il Romagnosi; in a appunto per la ragioni contraria, perchè queste violenze le si faranno gli uomini giusti; perchè gille comini agnitaria perchè quelle diversano loro incerdibilinante leggiere, compensate da diletti interori di spritto immensamente percalenti a quel della carren perche in somma non praticheranno già ol invordar ritegno indicato da Malthus, o il relegno legate imposto dall'arbitrio degli nomini più forti agli tomini più deboli (1) ma bena praticheranno già ono il nettora praticiamo, cio una continenza sponianes, santa, beata quanti l'eserciano, a lor più crat d'ogni lescro, più dole una manufolo d'ogni debenere, non californo di relegato pertitaria, cio una continenza sponianes, santa, beata quanti l'eserciano, a lor più crat d'ogni lescro, più dole una manufolo d'ogni della carria della carria del flodentore, che carredo estico-chio ogni giorno, non caredono tuttavia, nol posson credere, nol vogiton credere, fin a voltato in deriva di (2)

II. Passiamo ora all'altra delle due leggi che abbiamo dette costitutive della so-

cietà, quella de matrimoni.

Ella è la storia che ci mostra la legge de matrimont anties quanto l' nmana società; ella è la storia pure che ci attesta, che ove qualche popolazione dallo stato selvaggio ed errante a cui fosse rovinata, si volle rilevare a stato di nmana commanza, non de primi passi che si dovette farte fare si fu quello di sottomettere la conginuzione de sessi a degli stabili regolamenti, stittendo così de versi matrimori inviolabili.

(1) Fix le strane videnes immagiants per impedire la propagazione della specie, inciner è la dipi ricito di quelle che propase recentmenta Meinhale, datoria in lisable, medicina e chirce, qui profesore dell'università di Hallo in Pressia, in m'opera initiatata: Dell'eccesso di populazione nell'accesso corretto, Hallo li Sil'i, releta quale regiorize un intermento fisico, una specie d'infolhalazione de negariria ettu il g'indigenti dalla pubblica autorità e da munirio col siglito ufficale per impedire luo regiori alto di procressione. In ona so se i con sai proposta a burrio, per cella Certo è de bisogna discendere a tali sicocchesto, o piutotto a tali surpezze, uscendo dal sistema ostolo:

(2) Mi si permetta che aggiunga qui in nota qualche altra osservazione sulla citata Memoria di omar nosi.

Corvien badero di son confendere insiene, come fi di more il Romagnosi, due questioni inferamento distini. Una el una questioni cui viersa di mare teorie, calla quoi i domanda; el e egli vero, che la popolazione di sua antara crucca in ragioni geometrica, o i merzi di sunatenza al-l'incontra non possono erresere tutti al più che la ragiono crituctica, o assi ininitatamente ando in quanta 1 è vero perció, secondo la leggo lisica sonde crucca la popolazione, che il erresere di questa dello capini marcia che interese de la considera del consider

a. <sup>6</sup> by jai, il Reimagnos dier; a, Mi modri il Mallimo la mai scoala convici effentata codi legit Cirlinada e nell'impliatori plevilamoni sociale del Regord niviso e della ma giudinita, a dopo di re quierreno, se fa d'uspo di per fina alle nofferento di tatti mineri. 3 (spette predit, a divis sciellata, e altri predita di regionale di propriata di per quiedi. 2 independente della regionale con per quiedi. 2 independente magnitudi di si ammoliazano, e fino a tatti codo la proprieta siron partiti meglio sopra la terra, a centra rimotio il softenere di perera I de edemanto contro l'iriche e contro l'informe d'empere a latto vana: trattas di superce se la popolazione de overenita mella classa de'miertable, giaccido noi e in poterna di commo di faira per a presente des questione noto e inche d'individuale que della contro di sul presente del proprieta de contro di riche de ridio est, a si puede provide noi de contro di riche del proprieta della contro di sul presente del proprieta de contro di riche della contro di sul presente del proprieta de contro di riche contro di largini e d'une predit not de contro della della contro della contro della contro del della contro dell

18 Ma dono di ciò, ella è una sana filosofia che ci mostra di tutto gnesto l'intima ragione, l'assoluta necessità, perduta di vista ne nostri tempi da alcuni, i quali essendo lontanissimi dalle origini sociali, non sanno veder più quel supremo bisogno, chi stava innanzi agli occhi de fondatori, come dicevamo, delle comunanze, de legislatori o de temosfori.

Ponendo adunque che la legge che rende stabili e sante le unioni maritali non avesse radici ne'dettami morali, la sola necessità sociale, io dico, dovea produrla: necessità di più maniere: quella veniente dalla natura indivisibile dell'amore; quella onde l'uomo si la desideroso di accertarsi ch'egli mira ne figlinoli snoi moltiplicato sè stesso, e la propria immagine riflettuta; quella che lo spinge di assicurare la vita a figliuoli ch' egli fa nascere. Che se si rompessero i sacri vincoli che rendono umani e sicuri i maritaggi, prevalendo in qualche nazione il voto degl' impradenti, che invaghiti di qualche accidental vantaggio che loro brilla nel pensiero, sono fatti ciechi a vedere quanto v' ba di necessario, d'indispensabile all'esistenza di nna umana e civile convivenza nella legge che presiede a' connubi; ben presto il disordine, che scompiglierebbe la società domestica, fondamento della civile, e la confusione che in questa ne ridonderebbe, farebbe gli nomini avveduti, che colle novità introdotte si toccò, si smosse nno de' fondamenti più solidi sn cui riposaya il convivere degli uomini: e si riapparerebbe dalla sperienza de mali, a conoscere il senno di quelli che primi posero e sancirono le leggi maritali. Allora, nell'assemblea di sopra da noi supposta, i padri di famiglia rappresenterebbero l'assoluta necessità di tornare all'antica istituzione: aggiungerebbero i più prodenti, « che la certezza di vedere i fanciulli mantennti dalla sociale benevolenza, distoglie dallo sforzo di fare alla terra produrre il bastevole per la crescente popolazione. Quando anche questa sicurezza non inducesse scioperaggine, quando initi attendessero con ogni lena al travaglio, non rimarrebbe per questo, che il montare della popolazione non dovesse infinitamente andar più rapido che il montare del prodotto: essere dunque necessità di mettere alcun ritegno all'umano moltiplicare. Il più semplice e il più naturale sembrar quello di obbligare ogni padre a riconoscere e nutricare i propri figliuoli: questa legge dover valere di regola e di freno alla popolazione; chè bassi a credere nissun uomo volcre dar vita ad infelici, eni non sentasi capace d'alimentare: se mai di cotesti sarà alenno, esser giusto ch'egli porti i mali del suo inconsiderato procedere: nè la querela de miseri figliuoli snoi (se alcuna ne possa fare) dover essere portata se non contro l'improvvido antore di loro infelice esistenza. Così in generale parlando, chi avra più amore costante alla fatica, otterra diritto alla moltiplicazion de' suoi simili, che a lui non verra giammai ad esser molesta; e gl'inoperosi e imprudenti, usurpandosi cotal diritto, puniranno se stessi di loro ignavia. >

Dalle quali cose tutte ginstamente si pnò conchiudere, il grand'errore degl'inventori delle teoric vane di cui parliamo, esser quello e d'attribuire alle instituzioni e umane tutti i vizi e le calamità che la società perturbano. - Ma il fatto dimostrare « pin tosto, che i mali cagionati dalle umane instituzioni, de' quali alcuni son pur reae li, debbono riguardarsi come leggieri e superficiali, a paragone di quelli che hanno « la loro sorgente nelle leggi della natura limitata e nelle passioni degli nomini.(1) »

<sup>(2)</sup> Malthus, tib. III, cap. 1 dell'Essai sur la Population.

#### CAPITOLO V.

# COME REE ESSERE GOVERNATO IL RISPETTO ALL'ANTICHITÀ E L'AMORE ALLE UTILI INNOVAZIONI.

Egli ha dangue nan profonda ragione quel sommo rispetto che noi veggiamo prestarai in tutti i tempi e da tutti i popoli alle prime lero istituzioni (1). Vi chbero degli comini che si fecero chianare filosofi, e volsero in ridicolo quel rispetto, pretisero di dichiararlo na giocontaza ciexa, no servito esseguio all' attorità, hevenemete, una pecoraggiae. Ma vider hene costoro la ragione di quel rispetto? Si sono essi accorti che esso è un effetto proveniente da na prateiro dolla natura, da nua legge rationa le l'Sono penetrati fino ad intendere, che nel senso comane de popoli vi ha qualche corretto da un'a calca servici da provincia provincia del provin

restatatamente: le instituzioni prime necessariamente sono quette su cui riposa la società; perciocche coloro che la fondarono, firon cestretti di pensare a farla esistere quando ancora non esisteva; e non rimanea loro tempo da pensare a cose accessorie.

Non c'ingannismo adunque. Questo naturale, questo sajente rispetto non ci obliga ad esser nemici delle nilli inouvazioni; nai colitiga a distingeres sottlimento fra quelle innovazioni che dattrugogono il vecchio; e quelle che aggiungono il vecchio. Rispetto a quelle che sono viole a distruggere qualche cosa di antico, coaviene sienzamente procedere con meno di confidenza, e con più di cantela: conviene che glimoratori si assicrimo bene, che cich chi distruggono, è una centina, o un'a armatora, no on a visito messiro, o un pilone della fabbrica. Rispetto poi a quelle che aggiungono, e no distruggono, e che previo involgono meno pericolo di ferire l'estatenza della società, conviete attendere a far si, che le cose noro e si avvengano bene alle antiche, e si continuo all'addetallo la lacata da l'arriali fabbricatori.

### CAPITOLO VI.

IN CHE SENSO SIA VERA LA REGOLA, CHE « UNA SOCIETÀ DEC RITIRARSI SPESSO VERSO IL SUO PRINCIPIO », ACCIOCCHE SI CONSERVI.

Melesinamente, la dottrina da noi posta fa intendere in che guisa possa darsi au bono senso cel simolio profondo alla nota sentenza di Machiavelli, che a voleve che una setta o una repubblica viva lungamente, è necessario rilizaria spesso verso il suo e principio s (2), Unesta regola insegna a priolangare il primo e il secondo periodo, quello delle fondazioni e quello delle legislazioni, della vita degli stati, rimorvando iprimo che vologno al loro decadimento.

e (nesta riduzione verso il principio, dice il segretario fiorentino, parlando delle repubbliche, si fa o per accidente estrineco, o per prindezza intrinscao. Quanto al pric mo, si vede com egli era necessario che flona fiuse presa dal francesi, a voleve che a in riascesso, e, rinascendo, ringilasse nona va ita e nonva virtà, e ripgilasse l'osser va anza della religione e della giuntini, le quali in lei comicaivano a macularsi. »

E quanto agli accidenti intrinschi, e conviene che nasca o da una legge, la quala

<sup>(1)</sup> Recasdo noi questa expiono dell'ossequio dato dagli monini all'antichità, non ne esciudiamo notic altre. L'ossequio all'antichità de destina cliera dila retigiono, alla naturale pietà de l'igliudi verso de padri, al biogno estillo più osco dagli uomini di attenersi ad un'autorità per non brancolara incerti, ell'istinto di socialità universale onde desideriamo di vivere co'trapassati e cogli arrenire, ed altre tali cagioni.

<sup>(</sup>a) Lib. III, Cap. 1, de'Discorsi sopra la prima Deca di T. Livio.

« spesso rivegga il conto agli nomini che sono in quel corpo, o veramente da un no-« mo buono, che nasca fra loro, il quale con li snoi esempt e con le sne opere virtuose « faccia il medesimo effetto che l'ordine. » È questa massima politica ebbe già vigore in Italia al tempo delle repubbliche, quando mescolati co'vizt atroci, splendettero si alti concetti e si alte virtu; e più tardi nella repubblica fiorentina. c Dicevano a questo pro-« posito quelli che hanno governato lo stato di Firenze dal 1434 infino al 1494, co-« me egli era necessario ripigliare ogni ciuque anni lo stato; altrimenti era difficile « mantenerlo : e chiamavano ripigliar lo stato, mettere quel terrore e quella paura ne-« gli nomini, che vi avevano messo nel pigliarlo; avendo in quel tempo battuti quelli che avevano secondo quel modo di vivere male operato (1). »

Nè diversamente potè avvenire nella società maggiore di tutte, qual è la Chiesa: la quale iddio sostiene il più mediante delle cagioni seconde, e non sempre•facendo a dirittura intervenire de miracoli. Perciò ella, a cui fur poste le fondamenta dalla sapienza stessa, e che è sapientissima, ebbe sempre questa regola suprema a sua fedel guida, di richiamarsi all'antichità; la qual regola espose Tertulliano così : Omnino res christiana sancta antiquitate stat, nee ruinosa certius reparabitur, quam si ad originem censeatur (2). E e se non fusse stata, osserva lo stesso Machiavelli, riti-« rata verso il suo principio da San Francesco e da San Domenico » (o da qualche altro divino mezzo, dirò io ), « sarebbe al totto spenta. »

#### CAPITOLO VII.

#### APPLICAZIONE DEL CRITERIO NOSTRO ALLE QUATTRO ETA.

Ora, per rimetterci in via, riassumendo ciò che abbiam detto, le prime instituzioni riguardano la sostanza, le seconde gli accidenti: perocche il primo bisogno è quello di essere, il secondo quello di godere i frutti della esistenza.

Quando viene il tempo delle instituzioni che risguardano gli accidentali beni della società, allora il bisogno di esistere, dirò così, è già soddisfatto, nè più si sente. Le instituzioni essenziali e fondamentali si praticano; ma mentre a principio si praticavano per un presente ed argente bisogno, di poi si vengono praticando per abitudine. Or l'abitudine toglie non solo forza alle sensazioni, ma rattiene a ncora l'attenzione dal riflettere sulle ragioni delle cose. Il perché ove succeda l'abitudine all'attualità deliberata, si perde quanto prima dalla memoria la ragione onde a principio le instituzioni furon fatte : le instituzioni antiche allora non s'intendono più , non si mantengono più per intelligenza, ma per invecchiato costume.

E quindi prendono origine molti mali: questa è una alterazione dello Stato, che s'opera secretamente. Poiche viene finalmente un tempo, nel quale l'nomo si stanca di operare così meccanicamente. L'intendimento allora sentesi oppresso; si desta in esso più vivo il desiderio di tornare al suo ufficio naturale; di ricominciare ad esser egli la gnida dell'uomo, per tanto tempo fatto servo di antichi ed oscuri costumi (3). Se si ag-

(1) Lib. III, Cap. 1, de'discorsi ropra la prima Deca di T. Livio.
(2) Lib. I contra Marcionem, cap. XIII.

(5) Noi siamo assai lontani dal tempo de fondatori ed institutori delle civili società, Tuttavia noi abbiamo veduto un uomo ne'tempi nostri, che si potea dire in Europa fondatore di una società novella. Alla mente di quest'uomo doveano affacciarsi quegli stessi principi che si erano affacciati ai capi delle società primitire; e così fu. Non è questo propriamente un merito del suo ingegno, come alcuno può credere, ma un effetto della natura della cosa. Napoleone fece le riflessioni che noi facciamo. I tratti seguenti, che io tolgo dal Manoscritto di Sant Elena, esprimono certamente altrettanti suoi pensieri, e provano col suo suffragio la teoria che noi esponiano. Pag. 40. El le 31 mars a prouvé à quel point il était à rédouter, et s'il était facile de faire viere en paix les vieux et les nouveaux régimens .- p. 44. Ils ne se doutaient pas que ma monarchie n'avait point de rapport à la leur. La mienne était toute dans les faits : la leur , toute dans les droits . La leur n'exaix ronpés pus sun giunça a questa nobile voce della ragione, dasiderona di riprendere i suoi diritti, la forza dell'amor proprio, che sopingo le unana menti all'immenzione di cose nonve; se in molisi imministuno insieme delle prevenzioni, delle passioni, e ni interesse di sofisticare, onde apririsi maggior campo, ore senza ritegno abramare i loro smoderati desideri; non può esser difficie da vaveire, che persionio, a tante force copranti, a tanti assalti, quelle antiche instituzioni, di cui rimastane la ravida corteccia, si è già manrito dalle memoria depli tunnisi i middlo, li prebe fossere un tempo fatte.

Ora, in quella età, nella quale vien dato questo assalto alle instituzioni antichissime, egli è ben facile, è ben naturale, che il comune degli nomini segua la bandiera inalzata da'nuovi settatori, mentre gli manca al tutto il modo di difendere quelle vecchie instituzioni nella sna propria opinione, ed apparentemente sembra che non vengano attaccati se non de vieti pregindizi e degl'inutili avanzi di tempi rozzi ed ignobili. Vi hanno però insieme de ciechi ostinati ; vi hanno di quelli che ritengono ciò che è vecchio per inerzia; vi hanno degli altri, che rimangono fedeli al passato per un segreto bnon senso, di cui non saprebbero tuttavia dare a sè stessi alcuna espressa ragione. Finalmente alcuni pochi, sommamente sagnei, s'accorgono della ragion dell'inganno comune, e ginngono ad accennare dove stia il falso delle nuove dottrine, discnoprendo le antiche origini delle cose, dimostrando perchè le abbian poste così gli antenati, e come questi sieno venuti ad esse non tanto per la lor propria sapienza, quanto per la necessità che a quello fare li costringeva. Che se a questi pochissimi (e sovente i più fra essi danno nell'eccesso opposto) non riesca di persuadere la turba a non volere a dirittura ribellarsi alle pristine instituzioni; se non riescono di conservarle un po più queste instituzioni le aperte gole di quelli, fortunatamente sempre in buon numero, i quali gridano e schiamazzano in favor della bnona causa, cni sono attaccati per forza d'abitudine prevalente; o ancora per l'intimo sentimento del retto, contro i quali non possono i recenti sofismi che non intendono, o la novità che vorrebbe cavarli di loro inerzia; succede allora, che la società medesima per sì fatto modo ne venga scossa e turbata dall'introdotto sovvertimento, che sieno gli nomini condotti a toccar proprio con mano la necessità di que fondamenti antichissimi si mal noti. Ed essendo impossibile che questi soffrano in pace la total distruzione del sociale consorzio, vengono allor condotti in quel termine stesso in cui erano i loro padri; nel quale non già una gran sapienza (chè hanno rigettata la sapienza, chindendo gli orecchi alle prediche de' prudenti), ma un duro, un ineluttabile bisogno li mena a rifar quello che hanno distrutto, a rimettere le antiche cose, a conoscerne, anzi palparne per così dire l'utilità. Se non che, ad nna tale stagione quelle instituzioni pigliano consistenza nuova e nnova fermezza; e indi sono gnardate e riverite dagli pomini non più abitualmente, ma razionalmente, di che è il risorgere della nmana società.

E in quanto è detto, ciasenno potrà ben ravvisare la descrizione di ciò che ne' tempi a noi prossimi è intervennto. Potrà conocere, che la ragione per la quale si bianimano da certi nomini assennati i moderni tempi, e si fa il panegirico degli antichi, ha

AND ANTERERY, LA MINION I LEN AND LEN



an suo non ispregerole fondamento. Egli è chiaro, che da principio doveansi fare instituzioni più maschie e più forti, perchè vicino all'origine, era bisogno di piantare la società. Ma non per questo è giusto il far poco conto de posteriori governatori de civili consorzi. Quando anche questi che sono venuti dappoi fossero stati egualmente o pin grandi per ingegno degli antichi, la natura della cosa dovea renderli meno appariscenti: aveano un tema minore, dove mostrar sè stessi: trovando gia fatto il sostanziale, restava loro di occuparsi solo nel finimento dell'opera, ne'ragguagli più divisati e minuti che l'adornassero. Dal tronco dell'albero escono i rami e le fronde : le ultime fogliuzze sono quelle che lo vestono, e a lui danno vaghezza e compimento. È ben vero che queste valgono meno del tronco; ma non sarebbe egli irragionevole cosa il pretendere che, in luogo di foglie, non ascissero dall'albero che provi tronchi? Non bisogna considerare le foglie separate da tutto l'albero : se staccate da lui sembran povera cosa, congiunte ti danno una pianta pin vivace e più maestosa. L'errore di coloro che sono perpetuamente queruli ed importuni contro a governatori delle cose pubbliche civili ed ecclesiastiche, e che affettano nno smoderato e cieco amore dell'antichità (supponeudo al tutto sincera e priva di mire secondarie questa lor devozione alle cose antiche) dimostra sempre in essi una cotale ristrettezza di mente, che considera la foglia recisa dal tronco, e che si sdegna al vedere che il grand'albero perfettamente cresciuto non emette nnove braccia, ma sviluppasi nelle ultime sue estremità, nelle foglie, ne fiori e ne' frutti.

Ma di ciò basti: ora riassumiamo brevemente quelle leggi a cui soggiace l'anda-

mento di tutte le società umane, quali furon da noi fin qui ragionate.

In tatte le società, quattro periodi o età principali si distinguono, ed altrettante vicissitudini si scorge subire di mano in mano il criterio politico da poi proposto.

1°. età sociale. Ella è quella nella quale trattasi di dare esistenza alla società, e però si pensa nnicamente alla sostanza: questa età dividesi in due periodi, delle fon-

dazioni, e delle prime legislazioni.

2º. età sociale. Ellà è l'età forente, nella quale essendo già l'esistenza della società rassicurata, si trapassa dalla cossiderazione degli acsetidenti, senza tuttavia anore perdersi di veduta la sostanza lla cossiderazione degli essensi resa grande la nazione, questa fa pompa della sus grandezazi, la ia arricchica di adonnamenti d'ogni traniera; ella brilla di tutto lo spleudore agli occhi dello straniero, ed ai propet.

3°. età sociale. Alla seconda età succede la terza, nella quale, abbagliati gli nomini della pompa esteriore, e da quanto rende la nazione adorna e invidata anziché forte, vanno perdendo di vista tutto quello che è sostanziale: allora manifestasi nello spirito pubblico un tuono di leggrerezza e di fidanza, e già è l' epoca dello scadimento.

e della corruzione della società.

4\*. età sociale. Venendo per tal modo applicati i membri componenti il corpo posicia a friroli oggetti; si vanno gnastando i solidi fondamenti su cui era stato appoggiato l'edificio da primi autori, fino a che si fa ltogo al quarto accidente a cui soggiace lo stato, cioè a quel periodo, nel quale ricerendo delle scosse o da nemici.

esterni o da interne turbolenze, pericola la sua stessa esistenza.

In questo rilevantissimo periodo di tempo lo stato subiace indohistamente una crisi, o sai grando mutasione, la quale da nesano forza monan può essere impedita; perciocche renuta a questo punto, la socisà non può più riroccetere, ed altro non può aspettare, se non che venga protratta la crisi, ma cansata non mai. Questa è l'epoca, ove o lo stato rimane totalimente distritto, perdendo la sna libertà, seggiognio di quache nemico esterno: ovvero, se ha grandi forze e amica fortuna da resistere agli assaltori esterni e al malore interno, dopo orrabili convositioni si rimovella e si ripurga ripigitando quasi un altra esistenza. In questo caso egli ha fatto un passo innanza nella crività e nella propertità politica: un passo però, teg fito salte a rapocce della morte.

cruenti sacrifici, iunumerate vittime; ma che è scritto con un bianco segno di grazia nell' eterno volume della Provvidenza.

## CAPITOLO VIII.

LE SOCIETA SONO GUIDATE DA UNA RAGIONE PRATICA E DA UNA RAGIONE SPE-CULATIFA .-- APPLICAZIONE DEL CRITERIO POLITICO ALLA RACION PRATICA DELLE

Qui si potrebbe instituire una curiosa ad un tempo ed utile ricerca, cioè, « secoudo quali leggi il criterio politico, che abbiamo accennato, vada perdendo d'importanza e smarrendo del tutto nelle menti degli nominia: o sia e secondo quali leggi le società trapassino dall'aver cura ed intendere a esistere, il che caratterizza la loro prima età, a quelle tre altre età successivamente che nui abbiamo pur ora indicate. »

Questa ricerca può considerarsi sotto due aspetti. Perciocchè le società civili si trovano mosse da due forze, le quali, sebbene nun sieno mai interamente divise, tuttavia non operano sempre con eguale efficacia; ma ora domina l'una, ora l'altra pre-

vale : e però segnano e costituiscono due stati diversi di esse società.

Queste due forze sono la ragione pratica delle masse, e la ranione speculativa

degl' individui che dirigono la società.

La ragione pratica della società, da cni sono guidate le masse si potrebbe anche chiamare, sebbene impropriamente, istinto sociale; somigliandosi quella ragione all' istinto in anesto, che non è così facile additare le cagioni precise, che conducono le masse ad operare socialmente; nè le masse sanno prounnciarle queste ragioni, da cni sono condotte, ne formolarle. E intiavia quelle ragioni stanno alle masse indubitatamente presenti, e serrono loro di guida secreta nell'operare; ma le masse non giungouo a ripiegarvi sopra la rillessione, ciò che sarebbe necessario che facessero, a poter renderne conto a se stesse, e a pronnnciarle. Convien dunque considerare, che queste non sono ragioni generali, o cavate da nna previsione lontana; no, gli effetti più rimoti non cadono sotto il pensiero del comune degli uomini, e neppure gli effetti umversali. Le masse adunque hanno per motivo del loro operare il vantaggio presente ed immediato, e questo costituisce la ragione pratica di cui nui favelliamo.

Or qui si dimanderà: « Se le masse non operano secondo la previsione degli effetti lontani, nè secondo il calcolo degli effetti generali, ond'è ch'esse si mostrano talora fornite di nu infallibile istinto? Onde avvieue che il loro operare sia soveute più asseguato di quello dei grandi nomini di stato, e che la tendenza della moltitudine sia stata sovente quella che formò la grandezza delle repubbliche e dei regui? >

Questo è un quesito importante, e si rattacca alla nostra ricerca: « Secondo quali leggi le società trapassano dal guidarsi colla regola della sostanza e dell'accidente, da

noi accennata, allo smarrire in tutto gnesta scorta così fedele? »

E in vero si osservi, che l'infallibile istinto delle masse non si manifesta mica sempre, ma solo a certi tempi e in certi stati delle società. Esso adunque dipende da questo accidente : c se quel bene immediato che le masse hanno dinanzi agli occhi; e che costituisce lo stimolo e il motivo del loro operare, è tale, che s'immedesimi cul bene stesso della società, e particolarmente con quel bene della società che la fa sussistere, in tal caso il popolo opera socialmente, ed effetto del suo operare è appunto l'avvigorimento e il mantenimento della società stessa : ed è allora, che l'operar sno pare al sommo previdente e savio: perocchè quell'operare porta degli ottimi effetti anche lontanissimi ed nniversali ; ma questi li porta non perchè sieno stati preveduti e calcolati da esso popolo, ma perchè la natura stessa della cosa condusse e sforzò il popolo ad operare in quel modo, atteso che il bene presente e particolare, in cui mirò il popolo operando, fu per accidente quel bene stesso che formava il sostegno della società, e conteneva il

germe dell'incremento di essa: sicchè si snole in questo caso attribuire alla aspienza, del popdo quello, che non è se non la sapienza della natora: si suo laralere di un stinto previdente, quando in fatti non vi hanno che degli effetti, ottimi si, lontani ed nniversali, ma ottenoti non da previdenza degli momini, ma de conoessione natorale fra le coce, rate dagli nomini e quelle altre venute in conseguenza, senza bisogno che gli nomini ne vedeserva lo conossione; percecchè le forma natarati operano anches e non son vedoto.

Per rilevare adunque quali siano quelle circostanze e quelle leggi, secondo le quali l'operar delle masse prima si conforma al criterio da noi esposto, e poscia gradatamente de da quello si lontana, basterebbe cercare « quali sieno i beni immediati che si offrono presenti agli occli delle masse da ottonessi ne diversi tempi e stati della società.

E qui sarebbe facil cosa il notare, como ne primorti l'esistenta della società stessa è il bene che più vituente e immediatamente celpine gli cochi di tutti, cone la distruzione della società è il mule che sta immediatamente prescote alle masse; e però, come l'infanzia della società è sempre mi opoca, peri di cosi, enineutemente particitica, giacchè il bene di ciaschedino considerato come membro del consorzio sociale, è lo siesso bene elementare della società (3).

Si poù notare in accondo luogo, come, quando la fundazione della società è terminata, e la sua esistenza messa al sicuro, allera questo bene dell'esistenza comincia a diventar rimoto, e non più immediato come da prima; e allora si officuo per beni immediati da conseguire quelli che appartengono all'incremento della società siessa, della sua potenza e della sua gloria. E in questo tempo l'amor della partria si modifica, poiche non ha più tanto in vista l'esistere della patria, quanto il reuderla illustre e gloriosa.

Or poi, dopo che l'incremento e la gioria cutronta, dopo che si godatte lungamente di questi beni, dopo che lo forza el essi rivolte sono stanche e de saurite, l'appetito degli nomini, desideroso sempre di novità, si volge nattralmente all'amore della queite e de pacifici pasceri, Questo è il lempo del losso e delle delicie; queste divertano i beni immediati, in en i tendono, e secondo i quali operano le masse. In questo periodo di decadenza da principio is conserva nacora qualche specie di particissimo, que patriottimo che desidera di procacciare alla patria pace, ricchezze e piaceri. Ma questo patriottimo de desidera di procacciare alla patria pace, ricchezze e piaceri. Ma questo patriottimo de molle como si sono oggetto, è debde como la valorda che o lorgo deside patriottimo del patriottimo de molle como si sono oggetto, è debde como la valorda che o lorgo con del patriottimo del patriottimo che persona de l'accessi con la dispetto de magniciare. Il norma minaccia, e poi soffico e spegne inderamente oggi patriottimo. Altora oggi sentente o generale de la companio del patriottimo con la mazione ha perduto interamente di vista la regola da noi posta: ha perduto di vista oggi ben della patria, non mi rapi in oltre che al proprio bese individande, qual si rigitari in breve ambilo, qui giace: allora i posti, cho esprimono sempre lo stato della società, sentano, come canalò visido, non escana presanziono, ma pur sezza patode:

Prisca jueent alios: ego me mune denique natum Graulus: Nace acata movibus agia meis. Non quia mune terrae lentum subductur aurum, Lectaque diserso liture conda venti: Nec quia accrucam en legisatum aquae: Nec quia accruclaes mole ligrantum aquae: Sed quia cultus adest; nec nostros massit in annos Rusticitas, prisci illa supersets avis (2).

Questo rende ragione altresi perchè il patriottismo si conservi e si rinfiammi più che mai he tempi in cui le nazioni soggiaccino a guerre, e la cui esistenza è posta in pericolo.
 Del Al III, 181-180.

Questo stato termina appunto con quello nel quale gli ultimi e soli pensieri del popolo sono puramente panem et eircenses: ognuno s'avvede che tutto quello che io ho detto è storico.

#### CAPITOLO IX.

#### CONTINUAZIONE: SI SPIEGANO LE CONQUISTE.

Ora qui si osservi di passaggio, che le genti non percorrono i vart stadt da noi distinti, tutte nello stesso tempo; ma quale più celeremente, o qual meno, quale fermandosi più a lungo in uno stadio, e quale fermandosi più in un altro: di maniera che egli incontra, che di più popoli contemporanei, mentre l'uno sarà tuttavia al primo stadio, e un altro sarà già pervenuto al terzo od al quarto. Questo da ragione delle conquiste. Perocchè egli è ben evidente il vantaggio grandissimo che ha quella nazione ehe si trova nel primo o nel secondo degli stadi descritti, sopra quella che è già nel terzo o nel quarto. Dichiarero la cosa coll'esempio della caduta dell'impero romano d'occidente operata da popoli germanici. E il farò recando le parole di un recente scrittore, che fanno tutte al mio uopo. Egli osserva aentamente, come le nazioni germaniche non vinsero già il mondo romano perchè avessero una forza enorme, come si suppone, non perche elle avessero una sformata popolazione, non per gli ordini politici, non per la disciplina militare: ma vinsero perche e quelle nazioni ne primi secoli della nostra « era, epperció del colmo e della decadenza di civiltà delle nazioni circum-mediterra-« nee, sì trovavano appunto ne più ne meno in quello stato sociale, in che erano stato « queste otto o dieci secoli prima, cioè allo stato di civitates, ossieno genti piccole, « sciolte, e non raccozzantis) se non a tempo, in confederazioni continuamente mutan-« ti (1): » che è appunto quello stato, dico io, nel quale la società civile non essendo ancora a pieno costituita, non può perdere di veduta l'esser suo; anzi questo solo in un tale periodo di tempo lianno presente le masse, e secondo questo solo operano. E il sagace storico osserva, che anzi, in quanto alla forza e al natural vigore, il vantaggio rimaneva alle nazioni eircum-mediterranee; « le quali quando furono allo stesso stato « civile che le Pelasgiche, le Celtiche e le Germaniche, sempre le vinsero, le respin-« sero, le rintanarono ne'loro deserti: e non ne furono vinte poi, se non quando pro-« gredite esse in un altro stato di civiltà, ma di civiltà insufficiente ed incapace, elle « cbbero tutto lo svantaggio di questo, senza avere acquistato niuno de vantaggi in-« compatibili con quel periodo d'incivilimento impotente (2). » Ora l'insufficienza e l'incapacità di questo puovo stato di civiltà di cui gni si parla, troverassi consistere, dico io, riflettendo bene addentro, nell'essere venuti i popoli in tali condizioni, che il bene immediato, secondo cui operavano, non era più l'esistenza, o la gloria della patria; anzi non più il bene sociale ne pure accessorio; ma il bene individuale: quando i Germani si trovavano aucora indictro, cioè meno colti, ma in tal condizione nella quale la natura stessa della cosa rappresentava loro come oggetto da ottenersi. l'osistenza e la gloria del loro sociale consorzio. È questo stato è quello appunto che viene descritto dall'autore che noi abbiam fin qui allegato parlando de Germani e di altri popoli, e le cui parole come acute e vere vogliamo qui di nuovo riferire. « Oltre la « minor corrazione morale, dice egli parlando de Germani, lo stato mantennto di cie vitates dava loro immensi vantaggi sulle popolazioni che ne erano oramai lontane." « Nella cività ogni cittadino fu sempre milite (Heermann o Wehrmann); libero

 <sup>(1)</sup> Della Letteratura negli XI primi secoli dell' Era Cristiana. Lettere di C. Balbo, Torino 1836, Lett. II.
 (2) Ivi.

e addentro, come dicemmo, ma tiranno fuori, e così sforzato a tener l'armi in mano, e in guerra ed in pace. Quello è lo stato sociale in eni la guerra è la condizione natione rale dell'umore condo si può dire che tella fo fi sempre nel mondo antico; nova dif-

« rate deli tomo; ongo si poo dire die data to il semple del monto anuco, mova die ferenza tra quello e il mondo moderno. È così è che le vitri guerricre, il valore, « virtus, e l'amor della città, furono le principali per non dir le sole virtù antiche;

« e così è che scostandosi dallo stato di città, c da quello collegato di gnerra perenne, le società antiche sempre peggiorarono. Il sommo scopo e la somma ruscita « de legislatori antichi fu di mantener i popoli nello stato di città e di gnerra peren-

ne; ciò fecero Lieurgo e Romolo, Per ogni dove, ospite e straniero furono sinonimi.
 La inimiezia gindaica contro chiunque non era della propria gente, era comune a
 talti; tutti dividevano il mondo in due parti sole, la proprin gente o città, e le altre

« genti, le genti in generale. »

Di che osservava, che c la Germania, che s'era mantenuta in quello stato di genti c di guerra, vines non solo i Romani, che arcano mal irrogreditto da quello stato ; c ma alla fine anche gli Uniu i ce latte nazioni asiatiche, che erano più midietro, od c anch' esse se n'erano scartate sotto l'immenso imperio d'Attila e de suoi predecessori (1). >

Dalle quali tutte cose la conclusione che noi vogliam cavara si è, che la legge secondo la quale riene più o meno coservato nel fatto il riteriori da noi posto della sostanza e dell' accidente rispetto alle masse, o sia alle moltitudini, e consis lei un continuo peggiorare (il che mostra la parie vera di quella sentenza, che il mondo e tanto peggiora più quanto più invetera »); consiste in una successione di stati diversi in cui si trova la nazione, ne precedenti del quali la regoli e osservata più fetelemete peinamente che ne' susseguenti, e passando dall' uno all' attro, ceso criterio s'abbandona sempre più, fino a tanto che interamente si dimentica.

## CAPITOLO X.

# APPLICAZIONE DEL CRITERIO POLITICO ALLA RAGIONE SPECULATIFA DEGL'INDIVIDUI INFLUENTI.

Fin qui la storia del nostro criterio considerato in relazione colla ragion pratica delle masse.

or noi dobbiamo considerado in relazione colla ragione apseudatica di quegirindividui che più influsicon nel governo della società. Questo è quanto dire, dobbiamo considerarlo in relazione collo spirito muano collirato: egli è il medesimo che cercare con qual progresso l'uomo si renda sempre più idoneo a far uso di detto criterio.
Il consideraro la storia del criterio nostro relatiramente all'uso che ne fanno le

masse la na grande importanza rispetto alle società civili non-cristiane; il considerarla relativamente agl'indicidui ben istruiti e influenti, o governanti, risguarda più particolarmente la recordi esistimo.

ticolarmente le società cristiane.

Perocehè chi osserverà acutamente, vedrà, che le società non-cristiane hanno que-

sa lo proprio carattere, di esser, guidate prevalentemente dalla ragion pratica delle masse; e cò perché gli stessi nomi celbeir persentanti i tal società, non sano operare che in armonia della ragion pratica delle masse; nè è lor possibile, generalmente parlando, di opportisi di che avviene, che quando celete società sono vidite al pergio, la loro distruzione è irreparabile, non avendovi forza unana che possa rattenerie dal fatale leon andamento. All incontro nelle società eristiano via nua tale impressione, una tale coltura, che solleva i singolari nomini al di sopra delle masse, staccando-ind queste, e dando loro una energia tutta nuora, atta a contrappora; e contrappora;

con effetto, se le circostanze sun favoreroli, al cisco movimento delle masse sisse. La spirito del crisianesimo, appunto perchè è quadhe cosa di più che mano, non transige, non si fa comivente a nesiumo errore, a nesuma debolezza, a nesuma inclinazione ciera e peruicioa: egli ha il coraggio questo spirito sublime e veramente sopramanturale, egli ha la potenza di contrapporsi alle opinioni delle masse, di guadagnare le stesso masse coll'illusimate, di rufferentale, di guadate; questa cosa è insudianelle storie noncristance quasto coraggio è sovrausiano; questa potenza è misteriose; cel ella è quella sisoglimento, quella che le rende percenni, facendale resperçere della meggiori a versità e peripoie, quella in virti della quale sta scrito che e Iddio rese sanabiti le nazioni , Di che geli è pur facile di vedere, come, relativamente alla cultura cristana, fuso Di che geli è pur facile di vedere, come, relativamente alla cultura cristana, fuso

Di che egli è pur facile di vedere, come, relativamente alla coltura cristiana, l'isso della regola indicata da noi dec tencre una progressione contraria a quella che tiene rispetto alle masse, cioò dee tencre una progressione acendente, per la quale lo spirito umano conosce sempre meglio l'importanza di delta regola, e reudesi più e più i

atto a praticarla.

Noi dobbiamo ora dunque cercare qual sia la legge secondo la quale va continuo questo progresso. La legge che questa progressione tiene è la seguente.

Nella facoltà di consocre bisogna distinguere due perfezioni. Una perfezione di questa facoltà a nell' avere un grande numero di cognizioni ben orbinate; ciò che la rende atta ad una grande « estensione di calcolo. » Un altra perfezione della stessa facoltà comiste nell' avere ella molta viritù di astrarre: ciò che la fa atta ad una grande a altezza di astrazione. »

Ora, secondo che sono recate più innanzi all' uomo queste due perfezioni della facoltà di conoscere, più altresì l'uomo è atto a far buou uso della regola di cui parliamo.

L'estensione del cacleo addince l'unon a cogliere con più sicurezza qual sia la parle autanziale della sociela, a cugli couvine intolnere, quale la parte cescarorie, l'adtraza di catrozzione è poi all'unono necessaria per iscerverare il sustanziale dill'accidentale con perfetta divisione; senza di che, egli è facile nd avvenire, che insieme col sostanziale si rimagnon delle cose che sottanziali non sono, e si esiguao con sovrection ripore: ciò che i flonte di leggi oppressive, di limitazioni arbitrarie poste di mano si luppamento, e in somma di gravassivi impolimenti, duel tautorita stessa poco veggente impediace il naturale progresso de' vantaggi sociali, accidentali si, ma tuttavia commenderoli o prezioni.

Ora l'estensione del calcolo considerata in generale l'acquistan più quelli solitamente de sono posti in un circolo più ampio di negozi, quelli che sono emelnei di società più estese. All' opposto chi è a verezo a reggimento piecolo, non ha in generate de un calcolo politico assai miunto, se pure il suo geni nol trasporta foori delle sare reali circostature. Cotseti uno sogliono pensare che a vè, ed alla piecola chiostra sono facili a nimute gare, e bassi orgogli e perpettic emulationi, ils una nazione discono facili a nimute gare, e bassi orgogli e perpettic emulationi, ils una nazione diventi sature di alla della considerata di considerata di considerata di vorini stare da e segrentite, porti sampio preferen al lence della prine quello del tulto; el i piccidi stati distrutti vorrobboro risorgere, fun'a noco rallegrare la propriata aminostia con qualche vendetta, agoptitica del coumi forimento, che pur evercerdule in ragione che gli stati di quella qualsiasi ampia regione si facesero minori di numero e maggiori di estessione (1).

<sup>(1)</sup> Il signor Parelo scriveva a Lord Castelreagh, gli 11 maggio 1814, a favore di Genora in questa maniera: c La vera forra degli stati consistendo nell'unione e nella concordia de citatónia, pri dusto all'erionento che maggiore potere sena nimi fallo sarchée procedud dall'aggregamento et d'un solo stato no exert cod yra. Loso avransas e succendant rouse reason essente in Licusta IL al Cartantera E il Electra diqua Nova el Corresto del Virenza dicera: c le cit virenze populare—accertante de la citato de la congresso di Virenza dicera: c le cit virenze populare—accertante de la citato de la congresso di Virenza dicera: c le cit virenze populare—accertante de la congresso di Virenza dicera: c le cit virenze populare—accertante de la congresso di Virenza dicera: c le cit virenze populare—accertante de la consecución del consecución de la consecución de la consecución del la consecución

Quanto poi alla fucoltà di astrarre, essa cresce negli nomini presi in comoce me-

diante l'opera de secoli.

Nel jrimo tempo gli uomini certamente con saono molto attrarre; la loro intelliguena legata alla loro immagiozione si porta in sugli exzeri statasi, non sulle ragioni degli esseri, cioè sulle qualità, solle relazioni loro. Non riflettoco assai, per ragione di esempio, alla ragione o al concetto astratto dell' nome, bessi agli comoi sissistetti, a l'izio, a C.sjo. Di qui avviene, else i loro calcoli hanoo generalmente il vantaggio di cadere sulla asatarza, con aspendo proedere in separato de assa la parte arcidentale: ma questo medesimamente fa si, che molte cose accessorie rimangono da essi saerificate, e molte disposizioni troppo rigide e in parte arbitrarie soso stabilite.

Appresa que primo tempo riene, nediante però il cristianesimo, a coi questo svilopo è principaliente dovuto, ona facilità maggiore di attarrae, e di separare gli accidenti dalla sostatoza. Questo passo conduce l'uomo a perfezionere il modo di regolaria prescocchè ineggiana acceverare gli accidenti e tendere di consegiorie la modo di regolaria segno di fare il sarrificio di questi, e sema impedire il toro sviluppo. Ben è vere, che di questi distinuoci l'uomo coli associagliare e col obliante, vien abusanto, è aper il tramo di accidenti che insegno di consegno di consegno di proportio male non è disperato, porchè non manchi la extensione e la potenza del calcola che insegni a riparatto.

Tuttavia in generale si può dire, che gli errori degli antichi nascevano il piò da mancaza di distinzioni; quelli de moderni da soverchio di distinzioni: perocchè il desiderio di perfezioce, e di mettere in salvo gli accideoti, conduce noi facilmente a

far getto della sostanza.

Ecco ona delle ragioni per le quali gli antichi inclinavano alla soverchia aerettiv, i moderni alla soverchia diretta, quodil errore venivin dall' arcen poo astattolo distinto nell'onomo le diverse sue relazioni; questo viene dall' aerete troppo distinte e disgregate le ne dalla dette. Dottria e questa assa jui importante che non si pais; ed ella e chiare, onde a intendono e spiegano fatti e costumi de'teorpi antichissimi del genere umanno.

Concludiamo: nelle due accenoate maniere l'uomo, col rallargarsi delle società e coll'andar de tempi, rendesi sempre più atto ad osare della nostra regola o criterio politico, acquistaodo l'ingegno umano maggiore estensione di calcolo, e maggiore altezza di astrazione.

#### CAPITOLO XI.

RAPPORTI FRA L'AZIONE DELLA RAGIONE SPECULATIVA DEGL'INDIVIDUI, E L'AZIONE CONTEMPORANEA DELLA RAGION PRATICA DELLE MASSE NELLA COSA PUBBLICA.

Fin qui noi abbâm considerato il nostro criterio politico nelle vicende a cui esso soggiare per cagione del doppio progresso dello spirio unano. Abbâmo veduto, che quanto più l'umano intendimento acquista d'actensiron di calcolo, tanto più egli sa anteporre alle parti i tutto: all'incortor, quanto più egli acquista d'altezza di attrazione, tanto più viene in pericolo di far meso costo della sostanza, lusiagato dietro l'amore degli accidenti, ma od tempo selseso si rende più aito a far un uno prudotte dello montre degli accidenti; ma od tempo selseso si rende più aito a far un uno prudotte dello montre degli accidenti; ma od tempo selseso si rende più aito a far un uno prudotte dello montre degli accidenti; ma od tempo selseso si rende più aito a far un uno prudotte dello montre della configuratione della configuratione.

concio punto non forse agli ordinamenti da loro citatisti, dorrebbon esé altenta servare l'indipondenta d'entere de lorde a General d'Enteres, donde fore esti melentimi ni Sorrano congluton peratue delle napute finnigio e che gorrentani l'Europa, cost come soto quei che reggen la l'ocetane el Modresse, e que ciche avecto de l'entere de l'adresse, e que ciche avecto de l'entere de l'adresse, e de l'adresse d'adresse de l'adresse de l'adresse d'adresse de l'adresse de l'adresse d'adresse de l'adresse d'adresse d

stesso criterio della sostanza, salvando questa, e lasciando libero agli accidenti il loro naturale progresso.

Or qui egli è a comiderarsi, che a malgrado di quella coltura cristiana di cui nacommon, seminata nelle moderne nazioni, coltura che le salva talora anche giunte all'orlo del precipinio, esse non hanno meno per questo le loro politicle vicisitudini. E il perchè di ciò si è, che a lato della progressione ascendente della ragione speculativa dei governanti, non cessa di avere il son naturale andamento la progressione diacendente della ragion pratica delle masse, cioè della parte più corpoletta e più rozza: sebbene la rimina progressione prevalca costamienente alla secondo.

Operano adonque contemporance e quasi parallele queste due forze, della ragion speculativa della parte colta e della ragion prutos della parte rozza, della ragione degli individui e di quella delle masse. E in questa contemporance a non sempre cospirante azione di quelle due forze conviene ecrearis la spiegazione del perchè le società eristiane spesso veggonsi poste in butruraca, ma non mai vadano naufraghe interamente, massime se si consideri la cristianità come nna società sola, di cui le nazioni particolari non sinone chi membra.

Ciò posto, non sarà nè anco inntile l'osservare, secondo quali ragioni venga più e più successivamente abbandonato, e poi ripreso l'inso del nostro criterio della sostanza e dell'accidente ne'diversi stati delle cristiane società.

Osservo dunque da prima, che le sostanțiali instituzioni si vanno smarreodo nella memoria degli nomini,

1." la ragione della loro antichità;

2.º In ragione della moltitudine delle instituzioni accidentali crescinte sopra di

E la lunghezza del tempo trascorso dalle prime instituzioni è ben chiaro quanto valga a far dimenticare quella forte necessità, dalla quale esse hanno ricevuta l'origine.

Rispetto a questo, se la nazione è capace di miglioramento, sapponendola destinata ad esser punita e non amientata, la crisi che sopraviene non fia che ravvicianze le ideo. La memoria delle instituzioni accidentali, e di tutto quello che si pratica esternamente, non ha biosopo di essero rifrescata, perche sussiste continuamente nel fatto. La crisi donque ha peri isrepo nell'ordine delle provvidenza, e per sienro effetto di ravvivarare nelle menti qual perchè avessero i entiche instituzioni. Lavvivitata questia recoi mella mente degli nomini il sistema si rende completo, la scienza è avanzata, è amnigliorata la sociala.

Ora nelle nazioni cristiane, le quali non sono destinate a perire, ed hanno in se un principio di ringiovenimento, e quasi dissi di sociale rismrezione, snole compirsi questo fatto (il più celeremente che si possa) in tre generazioni.

Nella prima di queste tre generazioni, perdnte già di mente le ragioni delle antiche instituzioni, gli nomini si ribellano ad esse, e le atterrano più o meno violentemente.

La seconda generazione succede, e vedendo la società aginta, scomposta, in continuo periodo di rovinare del fondamenti, per macanna di que vienti sostegici che a lei si soltraggono, si fa pensosa e diffidente delle novità, e finalmente torna in senno, risto interamente di coi, senza badar frospo alle parti di essa accessorie. Qui appuni avviene quel che dice il Machiavelli, che e la vera virtà si va nei tempi difficuli a tro-«vare; e nei tempi facili non gli comini virticosi; ma quelli che per ricchezzo o per aprentado prevagiono, hanno piu grazia (1): » la qual sentezza motra, come nella seconda fortuna ono si bada all'eserzatale, ma si attende sigli acciottiti, che sono in torno agli nomini; com'è lo splendore estrinseco; ma nell'avversa, si ricorre di nnovo

a quanto è solido ed effettivo.

La terza generazione finalmente comparinee, ricea dell'esperienza delle due generazioni precedenti : ella la una missione nobble e leta, quinei temperate le passioni, quindi scosso il giogo delle abitudini. Ad essa è riserbata la felice possibilità di trovare un completo sistema di cose, congingere insistere l'ambico col nuovo: riconoscere le instituzioni antiche per necessarie, le instituzioni posteriori per tilit, qual naturale svilappamente o perferionamento di quelle prime. Bil questo periodo assa licere di tre generazioni, è proprio di soli que l'arvolgirmenti i quali provençono da principi razione la la comparina della della comparina della

Dissi poi, che la seconda ragione, secondo la quale le prime instituzioni vanno perdendo della loro importanza nella opinione degli nomini, si è la moltitudine delle

instituzioni accidentali che a quelle prime sopravvengono.

E veramente, si consideri, che quantunque volte si fanno delle nnove instituzioni, gli nomini occupano pure in quelle una parte di loro attenzione. Dunque quanto più rapidamente moltiplicano le instituzioni accessorie, tanto più gli uomini si ritrovano svagati dallo attendere alle prime; perocchè la forza dell'attenzione nmana è nna e l'imitata.

In questa dottrina troverasis alcuna ragione della durata di certi harbarici stati. I Chinesi, i Tadra, i Tarchi e tutle e nazioni che is nomiano alcazionarie, perchi non danno un passo imanzi, e alle antiche e sostanziali instituzioni non ne aggiungono di nuove accidentali, durano; e durano apunto per queste, che hamo tatto il loro interdimento riposto in cò che diede e da loro esistenza; cosa accessora da quello non li distragge; e se aggiungessor instituzioni novelle, come facciam noi, irreparabilmente si disciorrebbero quelle comunanza.

Di che procedono molti corollari importanti: fra quali noi accennerem solo le seguenti massime politiche, che da principi posti derivano:

1." Ogni instituzione novella che non sia ntile, è già dannosa, perchè toglie forza

alle antiche.

2.º Ogni instituzione novella accidentale ha congiunto essenzialmente seco nn danno. Perciò non si dee fare fino a tanto, che con politica sagacità non sia calcolato se l'utile vinca il danno che apporta.

3.º Le instituzioni migliori saranno sempre quelle che si rannodano meglio alle

antiche e sostanziali; sicche facciano nn bnono accordo con esse.

4.° É indispensabile che il Governo rinfreschi a quando a quando, o tenga viva nella memoria coll'insegnamento propagato, la intima ragione delle fondamentali politiche instituzioni.

#### CAPITOLO XII.

CHE COSA SIA LA SOSTANZA, CDE L'ACCIDENTE NELLA VITA SOCIÁLE: COMBATTIMENTO DI DUE FORZE SOMMARIE: SCOPO UNICO DELLA POLITICA.

Fin qui noi abbiamo annanzialo in generale la regola, che la società, volendosi comerarae fo lorire, des arere una tendenza che la porti a convaridare sempre più l'esser suo, non dandosi gran cura degli accessorl ornamenti, i quali da sè stessi conseguitano, perche non senoi impoliti, quali effetti del virere vigoroso esicor della società. Ma non abbiamo antora detto in che quest'essere, questo vivere della società, quali effetti queste avoizanza consista.

Qui ci si fa innanzi una ricerca nuova e gravissima; e chi volesse mettersi in essa

di proposito, troverebbesi entrato per la porta maggiore nell'immenso campo della seienza politica; il che non è da noi; chè non vogliamo altro, che accennare in questo piccolo seritto l'importanza di quella regola, che ci parve la prima di tutte nella scienza del governare le società.

Tuttavia non ci asterremo dall'indicare almeno la traccia che menar potrebbe al-

trui entro i secreti di gnesta importante ricerca.

Convien primieramente sapere, ehe le società umane ( simili in questo ai corpi, de quali si compone l'universo) non istanno mai ferme, ma sono in un continuo movimento, mutano continuamente di stato.

Ora noi possiamo determinare due limiti, che viene a dire due stati estremi, a cui vanno sempre accostandosi le società ne loro movimenti; e questi limiti sono, lo stato di massima imperfezione in cui concepir si possa la società, e lo stato di massima perfezione. Noi dobbinmo altresì concepire, che ogni società si muove in tra questi due stati, di maniera che ora la società tende col sno moto al limite superiore di perfezione, ora al contrario è volta verso il limite inferiore d'imperfezione: limiti, che ella non attinge mai, per quantinque vi s'accosti. Perocché la somma perfezione nelle cose nmane non si raggiunge; e ove la società potesse toccare la somma imperfezione già molto prima ella cesserebbe di essere. Considerando questo fatto che per cangiare di generazioni, d'ingegni, di umori, di costumi e di proporzioni fra le cose è perpetno, apparisce così in generale, che esistono dne sommarie forze rispondenti alle due sommarie tendenze o movimenti della società, l'nna delle quali forze lei sospinge alla perfezione, l'altra la preme verso l'imperfezione. Tali forze, simili appnoto alle forze che ehiamano centrifuga e centripeta, onde vengono ne loro moti tangenziali sospinti gli astri, sono cagione a tutti i movimenti dell'universo sociale, e formano i duo mezzi complessivi, coi quali solo, se ginnge a impossessarsene, può il politico a sno senno governarlo.

Ora facciamoci più da vicino a considerare che cosa sono queste che abbiamo chiamate forze sommarie.

Nelle società munze, le forze particolari che agiscono sono molte, molte le cause che producono dellicti; o parti di tipusti effetti perfecionano l'umo e la società, parti deleriorano e corrompono l'umo e l'altra. Egil è impossibile che in qualsivoglia società umana mo si tvori questo combattimento di agesti bosoni e cattivi mescolati fra loro; è impossibile che vi sia solamente l'uno di questi due generi di agenti, senza l'altro. La sonma admepte di tutte insiente le cagioni frovercoli e copiraria il perferiona della società, e la somma di tutte le cagioni che mettono ostacolo nella società, e la somma di tutte le cagioni che mettono ostacolo distrogno, sono le due forze sommarie di catti anticamo produccionamento o che lo distreggono, sono le due forze sommarie di catti

Cò premesso, essendo evidente, che lo stato della società viene a renderaj più prospore, più che la prima foras somanira prevate alla seconda; anche tital forte del governo non può finalmente avere altro intendimento, che « di accrescere quanto mai e più le sia possibile in prima forar, e diminuire la seconda: » questa prevalenza adunque si può dire in generale, senza timore di sbagliare, che sia l'essenziate scopo dei politici regolamenti.

#### CAPITOLO XIII,

# ELEMENTI DELLE DUE FORZE SOMMARIE CHE MUOYONO LE SOCIETÀ: PROBLEMI PRINCIPALI DELLA SCIENZA POLITICA.

Che se noi vorremmo discendere a considerare i separati complessi delle forze particolari, ehe presi insieme formano la somanaria, noi vedremo, ehe nella forza somantia, movente la società, ci bisogna distinguere tre parti:

r.º Lo spirito umano, dal quale in ultima analisi promana sempre l'azione per la quale checchessia può operare a favore o a danno della società, e nel quale solamente esiste, dirò così, l'unità colletiva che da esistenza alla società stessa;

le cose agli nomini desiderabili (ricchezze, potenza, ecc.), e le lor contrarie;
 le quali sono materia, che, informata dall'energia dello spirito muano, diventa istru-

meoto di forza;

 e l'oggetto della forza, cioè l'organismo e compaginamento sociale, che è ciò sopra cui finalmente qualsiasi forza esercita la sua operazione.

lo tatte queste tre parti si dee discernere al nostro proposito qualche cosa di es-

seoziale e qualche cosa di accidentale.

Comineiamo dallo spirito, e consideriamo prima in on unomo singolo. « Sono riascolo perche fortemente ho voluto: z coi dicendo, Apolecone esprimera il mezzo noda da uomini risolulti si coo sempre operati i grandi mutamenti nella omanità: tenere cosantamente l'ecocho al fine, volerbo fortemente; ecco la principal fortea de grandi (1). Gli uomioi da poco, sono quelli che non hanno al loro operare alcan fine, o che confondono il fine coi mezzi, dando a questi ognale importanza che a quello.

On poi, come la società vun corpo collettiro, così essa ha uno spirito collettiro. Sommata aducquo da una parte tutta l'energia degli momini componenti la società, colla quale è voltata l'esistenza e la pottenza di essa società, e sommata dall'altra parte tutta l'energia delle voltotà nemiche all'esistenza e alla potezza della società: noi abbiamo deve todottà collettivo esociali, funa e positivamente favorevole y, fallra e poabbiamo deve todottà collettivo esociali, funa e positivamente favorevole y, fallra e po-

sitivamente contraria a all' esistenza della società,

Che se la stupidità o l'indolenza de membri della società il privasse d'ogni energia di volere risguardo al l'issienza sociale (come en claso più sopre descritto, quando la società è venuta a tal periodo di vita, in cui l'immediato oggetto delle masse con è più sociale, ma al tutto privato, periodo cel quale lo stimod d'azione è il solo egoisure), oci diciamo, che la società in questo caso ha una volotà negativa, cioè coo ha voloto, le manaça questa prima e intima forza vitale.

Se duoque cella società prevale la volontà postitiva e farorecole, l'esistenza sua è assicurata: se prevale la volontà postitiva e contraria, la società vnole di fatto non esistere, e dec adere: ma se con vi ha una volontà sociale, in tal caso la società non esiste che per accidente; cicio coo per alcuna forza che a lei venga dallo spirito dei membri snoi, ma unicamente per la robustezza materiale di sua costituzione, tere la sua

stessa inerzia. Sieche sta in piede come sta talora un cadavere indurito, che al prime

nrto che dato gli venga precipita. Essenziale è danque che nella società vi abbia una volontà collettiva favorevole,

cioè che la volontà risultante da tutte le volontà individuali voglia nel fatto quello appunto che forma la esistenza e la potenza interna della società, anzichè il contrario: questo è il primo problema politico.

Le cose poi, o gli esseri che formano la maleria o lo strumento, di cui si serve lo spirito nmano in danno e in vantaggio della società, sebbene considerate in sè stesse sieno indifferenti, tuttavia in relazione coll'uomo ben dimostrano aver gran forza sopra di loi, a malgrado della libera attività del suo spirito; imperocche se non sempre deliberano l'uomo, tuttavia lo inclinano in una ed in altra parte.

Tutto quello poi che dà qualche inclinazione alla volontà, non distrugge il libero volere; ma si dee tuttavia tenerne un conto accurato, quando trattasi di dover giudicare intorno la probabilità delle azioni nmane: perocche non avendo noi altro dato sopra cui fare il calcolo, ci è giocoforza di credere più probabile che l'uomo faccia quel-l'azione a far la quale un peso maggiore di motivi lo preme, che non sia a intralasciarla o a farne un' altra. Quello poi che nel gindizio sulle azioni d'un nomo particolare è solamente probabilità, nel gindizio sulle azioni che si fanno da nna moltitudine di nomini diventa pressochè certezza. Imperocchè dato che tutti gli nomini di nna nazione abbiano de forti motivi più tosto di fare che di intralasciare un'azione, sebbene si trovino in essa alcuni individui che non la faranno, in virtu solo della energia della libera volontà di cui sono dotati, tuttavia è da credersi quasi moralmente certo che la maggior parte converra in farla, e quindi con molta sicurezza si può prevedere dal savio politico che cosa accaderà in quella nazione. È questo è tutto il fondamento ed il

processo della politica previdenza. Questi oggetti poi, di cui si serve l'attività dello spirito nmano in bene o in male della società, sono le proprieta e i diritti, e più generalmente tutto ciò che pnò essere riguardato dagli nomini, o con verità o colla opinione, per beni e per mali, per cose

desiderabili o temibili.

Per le quali cose, lo spirito nmano tiene doppia relazione con questi oggetti, che considerati in se stessi sono indifferenti, e possono servire si a bene che a male della

società. La prima relazione è quella come abbiamo detto, della padronanza che ha esso spirito sopra questi oggetti; e dee la politica, accompagnata certamente dalla morale. insegnare il modo di adoperare questi oggetti favorevolmente, anziche dannosamente

alla società.

La seconda relazione poi consistendo nell'infinenza che esercitano alla lor volta questi stessi beni sullo spirito nmano ( i quali , posseduti in maggiore o minor quantita, o collocati in diverse posizioni, se non lo sforzano , lo persuadono tuttavia ad una parle più tosto che ad nn'altra), dee in secondo luogo la politica scienza trattare di questi oggetti, e sciogliere il seguente problema: « Trovare nella società la quantità e il collocamento migliore di quegli oggetti che possono acquistare nell'animo dell'nomo opinione di bene o di male, acciocchè muovano le volontà in modo, che cospirino all'esistenza e potente vita della società ». E questo problema è più strettamente politico dell'altro, che cerca il modo d'ammaestrare lo spirito de membri sociali a dirigersi socialmente; e mentre quello non può disunirsi dall'etica, quando questo non parla che di fatti esterui, e di forze che operano bensi sullo spirito, ma prescindendo dal considerare la sua libera energia, e considerandosi più tosto lo spirito da parte della sua passività.

Finalmente l'oggetto di queste volonta cospiranti che operano o spontanee, o mosse e rinforzate da mezzi esterni, è il compaginamento od ordinamento sociale. Dee adno-

que il filosofo politico sciogliere, rispetto a questo, un terzo problema: « quale sia l'ordinamento sociale, che, considerate tutte insieme le circostanze immutabili, e specialmente le naturali, possa dare alla società una più ritale e durevole sussistenza. »

Risssmiamo. Bisogna adurque, che, poste in collisione e distrutte scambierolmente tutte le contrarie volonta dei membri sociali, ne resti pure nna soprasussistenta in favore della società stessa, che si possa dire (appunto perche sovrasta) volonta del

corpo sociale:

Bisogna che tutte le cose, le quali hanno presso l'nomo opinione di bene o di male, e che perciò infiniscono sulla volontà e sulle azioni del corpio sociale, distrutte tutte le particolari azioni contrarie, agricano con ni azione soprastante su questa volontà sociale, e la inclinino favorevolmente al bene della società, e insiemo la rendano atta ad operare con effetto all'esterno:

Bisogna finalmente, che queste cose, le quali mediante l'energia dello spirito, operano sullo stesso corpo sociale, e che sono il mezzo fra lo spirito dell'individuo e la sociale, secretiino nn' azione favorerole anziché sfavorerole alla sociastenza, o in altri

termini, che migliorino, anzichè peggiorino la costituzione dello stato.

#### CAPITOLO XIV. .

## TRE SISTEMI POLITICI ESCLUSIVI E PERCIÓ DIFETTOSI: COME LA VERA POLITICA ABBRACCI NEL SUO CALCOLO TUTTI GLI ELEMENTI.

Or dai tre elementi delle forze sommarie distinti nel capitolo precedente, trassero origine tre sistemi politici, o più tosto tre modi di trattare la politica scienza.

Molti autori avendo esclusivamente considerato l'importanza, che il corpo sociale abbia quella che noi chiamiamo una rolonta positira facorerole, si applicarono priucipalmente ad insegnare il modo di dirigere la pubblica opinione; e appartengono a
questa classe lutti i nolitici-noralista d'ogni genere.

Vi chbero degli altri, che non dando troppo peso direttamente alla forza di opinare, fermarono la loro attenzione esclusivamente sopra tutto quello che è esterno all'uomo, e fornoo principalmente sollecti di trattare quanto s'appartiene alle ricchezze

e alle industrie mecenniche: spettano a questa classe i politici-connuniti.
Finalmente si funon degli altri, che non considerarono se non come argonenti accessori alla politica scienza l'opinione ed i beni esterni, dandosi ad esaminare con preferenta l'organismo stesso della macchina sociale, l'equilario de'diversi poteri che la compongono, la forsa interna el esterna che ne risulta dalla varia noto composizione.

ne; e a questi si dà il nome di politici in senso stretto.

Ma dopo quello che noi dicemmo, non può esser difficilo acroggesi, che la scienza sociale non saria giammai completa, fino a che gli scrittori si fermino a considerare con ingiusta parzializà una di queste tre grandi parti, negligentando di portare la loro attenzione sopra le altre due: e fino a che non consideraramo quelle parti non por prese sparatamente l'inna dall' allra, ma bon anco tutte e tre insieme ne l'oro rappor-

ti, nella loro unità di fatto.

E di vero: abbia un governo a fare cerlo prorredimento. Dovendo egli conoscere, prima di fario, se quel provecidimento sia, o no, opportuno risputo alla modificazione che indurrà nelle spirito pubblico, che considerazioni, a rilevar questo, fari ?

Certo, per approvario non basteria a quel governo, o "egli sia sarxio, i fonoscere, che
con quella disposizione si ammigliori lo sperito di un certo munero, o di adman datasecon quella disposizione si ammigliori lo sperito di un certo munero, di consecue, che
con quella disposizione si ammigliori lo sperito di un consecuento di conconsecuento della consecuento di consecuento di consecuento di

respectato di consecuento di consecuento di consecuento di consecuento di

respectato di consecuento di consecuento di consecuento di consecuento di

respectato di consecuento di consecuento di consecuento di

respectato di consecuento di consecuento di consecuento di

respectato di consecuento di consecuento di consecuento di

respectato di consecuento d

stione in quest' altro modo: « Dinandasi, se facendo il provvedimento, di cui tratta il discorso, diverso impressioni sopra diversi spiriti, cioè sopra alcuni facendo un'impressione favorerolo, sopra altri sfavorevole, si possa calculare con probabilità che la somma di tutte queste impressioni sia per risultare buona o catitra, cioè se in complesso lo spirito pubblico rinanga amaigliorato lo peggorato. » Di piu, quando dal proposto provvedimento si può aspettare un effetto auzi caltivo che buono sallo spirito complessivo della socicia, resta ancora a dimandarsi, se sequesto provvedimento si renda necessario per canare un male maggiore, sicchio, oumettendolo, in longo del male che egli produce, si selboba tentaderne un altro maggiore.

Ogni questione adunque in politica è complicata, è superiore alle forze comnni : mentre si tratta sempre non già di rilevare un bene ovvero nn male particolare; ma tratta di fare il calcolo di un bene o di nn male generale. Egli è qui, che s' intende la temerità di tauti privati giudui; come pure la fallacità di quasi tutti que l'amenti

che si portano supra interessi particolari.

Cois pere non si potrà giammai stabilire politicamente in massima generale, e come si vod dire a priori, se se, a ragio di esempio, debbai il governante far nos della severità e del terrore contro certe qualità di rei; s picitè questo terrore può essere utile in particolare, e dannoso in generale, ovvero utile in generale e dannoso in particolare, scondo l' estemione della depratazione, secondo il grando della rozzezza o della colura della nazione, e secondo altre molte irrostanze che stanno in fatto, e che manesno nella questione astratta. Lo stesso dicasi di altri intezi influenti sagii sprii. de quil incon si pai giudicare mi se sistemo opportuni con, a meso che non si propietto della colura della considera di si particolare il fetto generale probabilismate basono o califro che der riudiarra. o prer meso caltri odel effetto aspettasio sidil comissione dei delli mossione dei colura propre meso caltri odel effetto aspettasio sidil comissione dei delli mossione dei delli

Or il medesimo ragionamento si applicii alla proprietà, al potere e a tutti gli altri beni esteriori; e troverassi, che ogri questione politica riguando ad esti si de cri-durre at un calculo generale del bono o mulo offetto che produr possa ciò che intorno a qui beni si mode detternimare. Tutto si riduce a sapere, « se quella modificazione, che si porta nella distribuzione della ricchezza, ovvero della potenza, ovvero di altri beni col proverdienento che si discine, sia di tal modo, che nel calculo generale riesca nazi nile che dannosa. » Qualsiasi sistema, cominciando da quello di nas distribuzione equabile delle proprietà, fino a quello che di tutto le proprieta ditribuzione equabile delle proprieta, di ricchi altri di si tutti gli espiritori della politica scierza consiste nel rilevare o i pregi ci diffetti di sistemi da essi vagheggiati, senza occupparia fare un bilancio di quanto abbia ciascamo di comodo e di discomodo, per volere nalla fine del conto quale fra tutti, in queste quelle el circostanze determinate, dia un piu vantaggioso risultamento, non già qual sia tale, che alcona distrito non abbia, e contenga ogni pregio.

Il perfettima, cioò quel sistema che crette possibile il perfetto nelle cose mmane, e che sacrifici i bim presenti falla immeginata fatura perfezione, è un effetto dell'ignoranza. Egli consiste in un baldanzose pregiodizio, pel quale si giuliso dell'umann natura troppo farorevolmente, se ne giudica soyra una pura ispolesi, sogra na postaliado che non si poù concedere, e con mancanza assoluta di riflessione ai naturali limiti delle cose. In certo ragionamento, io parla idel gran principio della limitación delle cose, e ivi dimostrai, Cine yi sovo no 2º EEN, LA CUI ESSITENZA SARRIBE AL TUTTO IMPOSSIBILE SENZA L' ESSITENZA DI ALCUIS MALI (1); ce che la stessa Providenza divina, sobben sa pientissima e onnipolente, è necessitata da questo eterno principio ontologico; è necessitata cio à calcolore l'effetto totale de beni e de mali insinen incatenta; e a per-

<sup>(1)</sup> Saggio culla divina Provvidenza nel governo de'beni e de'mali temporali, inserito negli Opucoli flotofici, Vol. 1, facc. 117. Milano 1827.

mettere de' mali perchè traggono seco de' beni maggiori, come pure a non produrre fra tutti i beni possibili se non quelli che non occasionino maggiori mali o non impediscano maggiori beni. Per questo modo, riteunto fermissimo il priucipio, c che l'esistenza di un bene impedisce talora di necessità quella di un altro maggiore, come pure che l'esistenza di un beue ha sovente connessa l'esistenza di alcani mali, come l'esistenza di un male ha connessa quella di alcuni beui, » apparisce, che tutta la sapienza del governare degli uomini uou può che imitare la sapienza di Colni che regge dai cieli l' quiverso intero, nou può che mirare ad ottenere il maggiore effetto buouo ultimo, o sia totale, fatta la ragione tutto insieme e de beni e de mali che a produrre quell' effetto di beue massimo sono concanse indispensabili. Che se noi esprimiamo i beni mediante il numeratore, e i mali mediante il denominatore, non consisterà già la saviezza governativa in accrescere solo il primo o in diminuire solo il secondo, ma bensì in provvedere, che crescendo il primo, il secondo non cresca aucor più, o viceversa, di guisa che non avvenga mai, che minnendosi troppo il secondo, scemi anche il primo per natural conseguenza, e si diminuisca così anzichè s'accresca il valore della frazione intera (1).

Onello che si dice dello spirito pubblico e della quantità e distribuzione de' mezzi esterni, si dica altresi delle diverse maniere dell'organismo e compaginamento sociale, e delle diverse sue parti, che sono gli oggetti sopra i quali va ultimamente a cader l'azione delle due forze precedenti.

Tutto l'avvedimento starà in provvedere, che mentre si studia di reudere migliore in qualche parte questo organismo o compagiuamento, non lo si danneggi in qualche altra più essenziale; e che in somma si miri nel ben generale di tutta la macchina, senza fermarsi cou soverchia parzialità a qualche soa parte.

Ma nou basta aucora : quello che uoi abbiamo detto di ciascuno di questi tre sistemi di forze, cioè dello spirito pubblico, dei beni esteriori, e del compaginamento sociale, bisogna che lo diciamo di tutti e tre presi iusieme: conciossiachè sono quasi tre ruote, sopra le quali volge la sociale fortuna degli nomini : l'una influisce sull'altra ; l'una ritarda od accelera, collide od ainta all'altra ; nessuna è così indipendente, che non debba fare degli scapiti nella sua azione per amore delle altre due, se por si vuole l'armonia ed il soave andamento del tutto: in una parola, lo stato e il movimento di ciascuna delle tre ruote dee essere accordato collo stato e col movimento dell'altre due, anche a costo che ciascuna perda alquanto della propria azione. E non si è veduto più d'una volta, la soverchiaute prosperità fisica di una nazione essere stata cagione del suo corrompimento e della sua distruzione? Nou è dunque se nou fallace al sommo il concetto di quelli che limitano i loro pensieri a qualche bene particolare della nazione, e nou fanno eutrare nel calcolo tutto il resto.

Concludiamo: la regola della sostanza e dell'accidente si trasforma qui nella regola che prescrive a'savi governi di avere una mente complessiva, che « tenga in vedota il bene del tutto, e non solo quello della parte. »

<sup>(1)</sup> Por quelli che hanno qualche notione di matematica si renderà ancor più preciso il pensier che io voglio esprimere, segnando i beni ed i mali con due incognite, il cui rapporto trovisi determinome or vagor verificare, eguasso i sent es i men cue que intograre, i cui rapporto l'itorità determi-nato da una loro funzione qualissiai, flerata formoda adunque / (n. y), proc, dore li: poù estromere il bene, et y il male, contenendo tutte le equazioni possibili, nelle quali entri l'a: e l'y, rappresenta al-tresì ogni possibile rapporto fra queste due quantità, e per conseguente tutte le leggi del toro creacere o del toro decreectre relativo.

PORMOLA UNICA A CUI SI RIDUCE OGNI PROBLEMA POLITICO: NECESSITÀ DELLE STATISTICHE, E PRINCIPIO RETTORE SECONDO IL QUALE ESSE DEBBONO COMPILARSI.

Dalle osservazioni che abbiam fatte si trae questa consegnenza, che tutta la scienza del governare non è altro che un continuo problema dei massimi e dei minimi, in cui sempre si cerca di rinvenire qual sia il massimo bene risultante da un mescolamento di beni e di mali crescenti e decrescenti con certa leggi.

Perchè poi questo calcolo non si pob fare se non dopo conoscintosi il valore di tutti i termini che lo compognogo, percò in lango di declamansion insulte, o di vaghe e parziali considerazioni, sarebbe al tutto desiderabile che gli veritori politici si occupante o a riverne lo stato morale, intellettala e l'astico de popoli con centitrare, in tarode esatte le preporazioni del loro beni fisici in sè, e nel loro compartimento la munta loro azione, e l'azieni rotro in sol tutto sociale, e così pare i sattomi fisici del loro stato intellettuale, e delle lor condizioni morali re questo dee esseve il principio; rectore mella fronzazio dei statistiche veramente politiche, e, se si avon commante col Romagnosi, criti. Ognono ben a' accorpe, come delle statistiche aventi roccile, o, si al vera potenza interna, nella quale sta a sussistenza della societi, archivolor della veramente politica societi, archivolor della contrata della con

Sarebbé medesimamente desiderabile, che si rigettasse come inutile e anche pernicioso qualunque sia libro politico, il quale non riducesse la questione che prende a trattare al saddetto problema generale.

(1) È questa la definizione che dà il Gioia della statistica (Filosofia della statistica T. I, Diso elementare). Il Romagnosi nel concetto che si fece della statistica si è sollevato alquanto più su; almeno quanto al metodo; perocché quanto all'estimazione degli elamenti che ontrar debbopo in una statistica, non può avvenirsi ad un giusto criterio uno scrittore che prende per base la dottrina una satututa, non può arrentra su un grano errentre no rectione con presu.

de dissoli sensità e degli sullitari, e deli delibara e l'apie della vera mirila degli unani conserd

c consistere nella libera el assicurata economico concorranta a Callac erezente propiatanes, Niemeria di C. D. Remagnosi, Milano 3850, Per quidappia importanta ai vicili dave alle cose economiche, non ant mai vero, che in un punto di recommic constitui l'apiec degli unani contorril, l'intertri a dampue di Romagnosi aparticine i concernatalitamento ai untelos, posa al atte cesa. E pena di questio

nella degli unani al control. pregio, che noi riconosciamo ne'concetti di Romagnosi intorno alla statistica, relativo al metodo? Questo, che il Romanosciamo ne'concetti di Romagnosi intorno alla statistica, relativo al metodo? Questo, che il Romagnosi ha una veduta più complessiva di quelli che il precedettere, ch'egti sente il bisogno di abbracciare tutti gli elementi, di calcolarli tutti. Prendiamo a conferma di ciò la descriziona che egli fa della potenza politica di uno Stato : noi vedremo agevolmente, ch'egli si industria di raccogliere lutti gli elementi di questa potenza. E La potenza politica di nno Stato, dice, consiste in e quel grado di coltura, di patriottismo, di popolaziona in un paese adallo a convivenza, e in quella unione di mezzi degivanti da queste cause, per cui debba nascere naturalmente la comme sicurezza c a soddisfazione di un popolo rivente lo società politica » (Questioni sull'ordina mento delle stati-stiche, Questione vi). Qui si sonta uno scrittore, che si sforza di abbracciar molto actie sue frasi. A malgrado di tutto ciò, egli è ancora evidente, che questi tre vocaboli di colturo, di patriottismo e di popolaziona hanno un significato troppo vago a indicare con precisione gli elamenti della potenza in-terna d'una nazione; perocche non ogni cultura rende più robusta la nazione: il patriottismo dee esnere illiminato; a la popolazione dee essere non nolo proportionata a'metri di sussistenza, ma naf-forme a concorde. Sicché non bastano le tre cose che Rontagnosi accenta in un determinate grade a formare una sodifiafacette a siturta convivenza, ma oltre il grado, convien notare la quedità di tali cose. Oltracció, data la comuna sicurezza e la soddisfazione del popolo, la potenza interna sarà mag-giore o minore secondo l'organismo più o men forte, la ricchezze maggiori o minori e più o meno disponibili dal governo, l'abilità di nomini grandi di cui sia la nazione fornita, ed altre circostame mol-te. Finalmente il Romagnosi ommette del tutto in forca dei principi morali, che è somma, a chu non è sempre in ragione della coltura, del patriottismo e della popolazione: ad ora son più frecchie attivi nelle menti, or più languidi e inefficaci. Riman però vero sempra, che s la potenza si deve conside c rare coma un prodotto solidale ed unico di tutie le cagioni cospiranti ed associate, a come dice assai bene il medesimo Romagnosi (Ivi).

Symmetry Co.

Sia pur libero a tuti il dare delle soluzioni particolari al problema; na ogomo sia legalo alla forma: poichè se la proposizione è ber posta, l'impotenza degli scrittori di tosto nell'occhio, e i solimi subitamente apparicono. Gl'inguani non si lessono agli orecchi de lopolo se non mediante declamazione e distribe con idee raghe, e sopra partiali questioni polithete, senza che sa proposto giamma il gran calcolo del tutto, ed

eseguito.

Un si fatto calcolo soppone che la società sia, per esprimermi con nna similitudine siccone un gran corpo irregolare, del quale si tratta di trourare il centro di gravità; cio ci il punto doro tette le forre, dopo essersi in parte ricende colmente distrinte, vanno unicamente a portare la loro azione cospirante; e di provvedere che questo centro non cada foro della base.

Ma il trovare questo ceutro di gravità, il fare questo calcolo complicato, vôlto a scoprire qual sia la forza residua prevalente, è quello che si trascura, o è quello che

spesso si tenta in vano, o si tenta sbagliando il computo-

Indi la ragione perché la torsia trovasi così di frequente in contraddizione colla espericana. Il disto dell'espericana è il risultamento il tutte le fore reali agenti insieme, sebbene in direzioni direrere; è il risultamento in somma di tutto cio cie è, e che opera nella autran. La teoria di liconotto non è che il produtto di quelle idee, ben sovante incomplete, parriali, accidentali, che nella mente unuan quasi a caso ravvolegonis. Nieste nel fatto opera separatamente, ma ciacuna parte in comessione et utra certa facilmente l'anna o l'altra, o molte di queste forze, e quindi il prodotto che rabbiamo torna fallace.

La conclusione che di tatto càs il dee fare è manifesta. Non basta che in ona dottrina politica si discuopra un difesto, per rigettarta; son basta che vi si discuopra un pregio, per aumetteria; bisogna, confrontata con tutte l'altre, rilevare se nella pratica quel difetto isa foresi il mesono dei mali possibili, overco se quel pregio sia con de' mali assai maggiori mescolato. Quando alcune institutioni dimostrano qualche lato debele o difetto, non bisogna tatatota dananzire: bisogna piutatos tordere se quell'

sieno difetti necessart.

E cosi appare, che la regola « dell'esistenza e dell'abbellimento, » quella « dell'esserza e dell'accidente, » e finalmente quella « del tutto « della parte, non sono che la massima stessa proposta in modi diversi; quella massima, che viene onche espressa in molti adagi; o sentenza comuni come sarcible. Divide et impera, o quella, Concordia parezo res crescuta, o simiglianti.

#### CAPITOLO XVI

### CIÒ CHE FORMA IL SOSTANZIALE DELLA SOCIETÀ MUTA DI LUOGU, E CON QUAL LEGGE.

Le cose ragionate fin qui sembrano piane e indubitabili,

Perocchè nou è difficile ad intendere, come la vigoria di uno stato si debba desumenda la calcolo di tutte insieme le forze, che nel loro effetto ultimo composto o cospirano a renderlo vigoroso, o a distruggerlo; oppare si aunullano, attesa la collisione di esse quinci e quiodi ugusli, lasciando lo stato in un pienissimo all'evolimento.

Non è difficile del pari a convincersi, che nell'accrescere questo effettu totale composto di tutte le forze influenti, in quanto è favorerole alla esistenza sociale, consiste

la suprema regola del governare.

Ma il difficile sta poi nell'eseguire questo calcolo complicatissimo: sta nel valutare con accortezza le singolari forze, molte delle quali operano sordamente, secretamente, e però sfuggono agevolmente all'osserrazione de più sagaci: nell'associarle finalmente queste forze, e nel calcolare gli effetti delle varie loro congiunzioni. Or egli è qui a fant una morra riecrea, che acumanmote agerolar poprebbe no calcolo cost rilevante, ed è questa : « Cercasi, se ne direcei stati della società vi abbia qualche foras speciale prevadente sopra le altre: di namiera che basti tener costo di essa, perché la società ais salva; estaindiche i trascurino le altre, come infinitamente piccole rispetto a quella: a eavatori questa fora; dover giace per conseguente la sostanza) se ella sia sempre la medesiama, o se cangi per così dire di hogo secondochi a società stena cangi di stato. >

Ognnuo sente come sia grave nua tale questione, e quante osservazioni, quale studio sulla storia delle diverse società nmane, e quale penetrazione essa addimandi.

È da fatti della storia sommessi al calcolo, che si dovrobbe cavare noa dimostraicone di questo verce, che si navat stati della sociale vi bebe nas forza prevalente, e che questa sobì variazione di laogo ora trovandosi in nuo elemento sociale, ora passaudo in un altro: z contrevibbe inivare di più mediante i fatti, e in qual ordine si succedano questi diversi elementi sociali; ne quali trapassa nuno in mano in forza prevalente; » e secondo l'ordine di questi elementi, che l'un dopo l'altro prevalgnon, fissare una di quelle grandi leggi dell'andamento sociale che determinano la serio degli stati diversi o progressivi, ai quali viene la sociata, considerato il suo moto sotto questo rispetto particolari.

Nou è questa certamente investigazione di tal natura, che possa essere ne pur tentata in un herve scritto, come è il presente, nel quale ci siam proposti di toccare solamente di volo le materie che s'atteugono alla ricerca generale e della cagion sommuria del cadero e dello stare delle società. » Ma tuttavia anche di questo movo proble-

ma faremo qualche cenno.

E questo cento sará una considerazione del mutar di hogo che fa la forza pretacetto eggli audamenti successiri delle società civili cristiane. Còc che sono per dire verra anco di llustrizzione a quanto prima ho delto circa le cristiane società : cicè esser queste destinate a uno perir mai interamente; solo a soggiacere a delle scosse; e a del morbi più o men gravi, di quali poi, violt, rinvengono, rapificando migliera salto e cera di prima; accidente che dissi compiris solitamente nel corso di tre generazioni. Quello che dire ora provera di più an constante progresso nelle cristiane società.

In tutta la storia autica nou v'ebbe forse mai caso, che la società civile iu Europa venisse nrtata di più impeto, che nel secolo scorso; e a molto minore assalto ogni an-

tica società sarebbe perita.

I primari fundamenti del virer sociale firero perei di mira. Il secolo XVIII è ou nescolo di dottirire materiali. Abbandonale, vilipese, e quati amientate la secienze che riguardan lo spirito, egli è e tutto applicato esclusivamente, a coltivar quelle che riguarda no tametre. Tutto ciò che si attone alla quantità, i no con incredibità adore attudiato; e le matematiche, e l'arti meccaniche, e tutto ciò che apetta i mettieri, a comerci, alle manifattame, fees indubitatorante im prouto e marviglicos progressos. Ma tutvisione, all'opposto dello spirito, che ridoce tatte le cose ad uniti; e nell'uniti solo sta
lo forza, sta il vero potere sociale. La materia è oggetto estero, susperiicale, mentre
lo spirito è soggetto interno e fundamentale, e destro ad sos solo sta la vera soddifiasione, da di fuor virine l'impiettorine ed il bisogno.

Però il secolo di tutti più colto quanto alle cognizioni materiali e accidentali, for reduto smarrire iuteramente di vista i principi stessi, gli elementi stessi del virer civile e quelli che doverano difendere la società così fieramente assalita, commettere i più grossolani errori; non pensare essi ponto alla sostanza, essere immensamente solleciti

degli accidenti, non badare al tutto, ma alla parte.

La Francia sola spiego per nu momento nna energia reale, perch'ella teneva pare d'assalitrice: assaliva veramente essa sola tutti gli stati europei e tutte le loro instituzioni. Questi trovava assai deboti alla difesa, como quelli che aveano obbliate le ragioni onde erano stati così costituiti: non sentirono essi, se non assai tardi, che in quella lotta non si trattava di perdere delle abitudini inntili e delle rancide costamanze : trattavasi di perdere tutto, l'esistenza. Perciò contro la nazione assalitrice di tutto ciò ch'era antico, procedettero lenti e male accordati i capi de' governi; e all'esistenza che pericolava, non osservandolo essi, preferirono qualche vista commerciale (1). « Xie menes e Richelieu, osserva un assennato scrittore, avrebbero recati i loro sguardi e sulla rivoluzione, che facevasi dentro gli spiriti: ma gli amministratori d'Europa, c occupati ppicamente, come il loro secolo di fabbriche, di banche, di abbellimenti, di arti, di strade, delle cose finalmente più tosto che degli momini, non videro nella francese rivolnzione che nna grande lotteria, nella quale gli stati vicini avevano a gna-« dagnare; i deboli, senza arrischiar nulla; i forti in proporzione della loro massa (2) >.

l'uttavia venute le cose allo striugere, toccate le conseguenze del rovesciamento delle antiche basi, molti si riscossero quasi da un sopore profoudo; perciocchè egli è appunto allora gnando pericola l'esistenza, come gia dicemmo, che nelle nazioni cristiane risvegliansi dal sonno molti individui, e traggono fuori nna forza intellettuale e morale nascosta, che raffrena il cieco andamento delle moltitudini. In questo tempo adunque cominciasi a riflettere, si cessa dal perdersi leggermente dietro cose accidentali; cercasi alla fine nua forza sostanziale, la qual sostenga la società: questa la si cerca da per tatto, negli nomini, nelle cose, nei principi; ma si va a tentone per rinvenirla.

Ora dunque che avvenne? Diamo un'occhiata indietro una quarantina d'auni: la trovarono questa forza? Dove la trovarono? Il primo pensiero che cadde nella mente, e che suol sempre cadere quando cercasi un rinlorzo allo Stato, è quello della forza bruta: tauto pin, che in questa sola confidano gli assalitori, i quali sanuo troppo bene, che e bisogna essere ben armati agl'innovatori, e che per condur bene l'opera loro,

c bisogna clie possano forzare, anzi che pregare (3). >

E bene, la società ebbe degli nomiti che vennero in serio pensiero di lei : ella ebbe anco della forza bruta, a cui questi nomini ricorsero. Ma basto egli tutto cio? Bastano nomini e cose in tutte quelle lotte, nelle quali combattono solamente gli uomini e le cose, e non entrano i principi. Cioè fino a tanto che il mondo si trova in un certo stato di rozzezza, non pensa egli punto di far mulazioni ne suoi principi : tutti, amici e nemici, gli ammettono senza controversia, li rispettano: allora è il tempo in cui ogni battaglia, come dicevamo, si fa tra gli nomini e tra le cose. Ma mutino le circostanze; vengano ad essere tratti in movimento gli stessi principi; venga messo in questione tutto, tutto rivocato in dubbio, come si fece appunto nello scorso secolo : allora indarno si calcola o sulla sola prudenza degli nomini, o snl solo numero delle fisiche forze: il governo non può più sperare con questi soli mezzi nna reale prevalenza; non sono più questi gli elementi che veramente pugnano fra di loro : perocchè è entrata in campo una forza superiore ad essi, che dispone a suo grado si degli nomini che delle cose, e cio sono i principi ; i quali seminati nelle menti, di la signoreggiano l'uoto, e mediante l'nomo signoreggiano le cose dell'uomo. Iu questo stato, e fu a'nostri giorni, quella forza che anticamente era sostanziale diviene accidentale.

Quindi si hanno a distinguere, nelle vicissitudini del mondo fin qui passate, tre

Il tempo in cui dominava quasi sola la forza fisica, e consisteva allora in essa la sostanza: quale prevaleva per robustezza o per armi, tale soprastava.

<sup>(1)</sup> Quando il Gran Duca di Toscana nel 1795 mando il Cartetti io Francia a conchiuder ta pace, abbandocando la causa comune de' Principi italiani e di tutta Europa pet timore di una interruzione temporanea del commercio, i popoli e si rallegravano grandemente. Massime i Livornesi e per l'abbondanza de traffichi, e con somma lode celebrarono la sapienza del Gran Duca Ferdie nando, il quale non lasciatori trasportare dagli sdegni d'Europa, e solo alla felicità de sudditi mie rando, avera loro quielo vivere e sicure stato acquistato > Botta, Ist. d'Ital. Lib. V.

(2) Bonald, Discours politiques sur l'etat actuel de l'Europe, § 1.

(3) Machineelli, Del Principe, cap. VI.

Ben presto la soffi prudenza o l'astuzia, specialmente mediante le ricchezer (1), vence a valese asse jui della forza; citoencodas imaggior effetto da nos forza mione, un ben diretta, che da una maggiore senza direzione. In questo sisto di cose la fisica forza si rese accidentale, e non fi pui il massimo poterez in advienne il massimo e sostanzial potere l'acutezza e destrezza dello spirito: la prevalenza passò dalle cose agli comini.

Venendo poscia innanzi i tempi, l'esperienza dimostrò, che nulla vi avea di più incerto, e però nulla di più debole della umana prodenza e della particolare astuzia; perocche non si potea trovare un nomo tanto asinio, che non ne sorgesse un aliro ancora più astuto di lui, o che non fallisse in suo avvedimento; ed oltracciò questa prudenza ed astuzia, nella quale il dominio delle cose s'era messo, venendo distribuita a caso dalla natura, non potea esser che nna fonte perpetna di agitazioni e di mutazioni: e ciò principalmente dovette chiaramente apparire, quando, le cognizioni essendosi rese comutti, ciascan nomo ebbe il campo di sviluppare l'ingegno, e di correre la sua giostra. Quinci fu, che si vide aperto il bisogno, per aver sicure le proprietà grandi e piccole, non più di abbandonarsi ei mal sicuri partiti del subdolo ingegno : di che in tutto il mondo già si trovava tale un soverchio, che soprabbasta a fare che nulla se ne concluda, fuori che un perpetuo mentire, e un perpetuo distruggersi. Apparve così la bella necessità di convenire finalmente ne principi morali. In tal modo fu appunto che liddio condusse gli nomini soavemente, e per la forza del proprio interesse, a farsi ossequiosi alla verita. E, checche trovino de censurare i mal soddisfatti sulle qualità del diritto ricevuto, egli dee essere però certo e indubitato per tutti i partiti ugualmente (essendo pur il fatto solennissimo), che non s'è veduto giammai come ne tempi nostri un più ammirabile accordo di principi potentissimi, i quali dichiarassero di riporre tutta la loro fidanza e la propria gloria in comuni principi di giustizia, di fede e di religione; la quale da'sooi nemici ritrasse questo solo danno, che un concorde giudizio de'sommi monarchi d'Europa la proclamasse unica tutrice degli stati, ed unica antrice della pubblica felicità (2).

(1) la ignor Carlo Dupia, nelle sua opera Forca produtire a commerciali della Francia, propose diccesso un criscolo sicura a calimar la potana della maioni il sumore o la missa della franprodutiri e commerciali. Questo è respo paraticantes; ciole egil è vero per la seconda della tre chi
dell'ingegno e dile su puede della prose, quando si velessa applicare per ecompia di Romani nel più bel
Dupia non reggerebbe poi alla prorsa, quando si velessa applicare per ecompia di Romani nel più bel
Dupia non reggerebbe poi alla prorsa, quando si velessa applicare per ecompia di Romani nel più bel
Dupia non reggerebbe poi alla prorsa, quando si velessa applicare per ecompia di Romani nel più bel
de della productiva della prose, quando cario della proma della frenda della recita della prose
della produbbite; perceccie quel cono a protenzo alla prima della rela della recidenza i ordere produta della recidenza i ordere o quando esco si velessa applicare da la recidenza di recidenza della recidenza del

le statistiche che si debbone compilare si noutir tempi. (2) Excu al propositio a trans contraranto e fata da un antore recente. ( Olire all'oppositione (2) Excu al propositio a trans contraranto e fata da un antore recente. ( Olire all'oppositione (2) Excu al propositione (2) Excu al propositione (2) Excu al contrare a contrare

......

Cosi è: gli nomini vengono cacciati dall'ottimo supremo Provvisore, che fisso

leggi a tutti gli enti, verso la verità.

Nel quale progresso di cose si veggono bene fermati, come facevamo osservare, tre tempi: ai quali se noi porremo mente, considerandoli siccome tre gradi, onde se n'è venutu avanti il genere umano, ovvero siccome tre termini di una serie continua; non ci sarà oltremodo difficile l'indovinare anche il quarto grado, o il quarto termine, al quale sembra avvicinarsi irrepugnabilmente lo stato della umanità. Ben intendo che non tutti divideranno meco questa opinione: ma io la credo non pertanto assai probabile e manifesta.

Conciossiaché progredendo dal riporre il fondamento e la guarentigia della umana società nella forza, al riporlo nell'avvedimento, e dal riporlo nell'avvedimento progredendo a riporto ne' principi della giustizia e della cristiana religione; si è continuamente passato da nua forza meno solida in sè stessa ad nua più solida, da nua men vera ad nna più vera, da una più esterna ad nna più interna. Converra dunque, ecco quant' io fermamente credo, venire anche, nella stessa dottrina della giustizia, da un diritto esterno e parzialo ad un diritto perfetto, cioè dal diritto, alla morale presa in tutta la sua estensione; converra venire a riporre nella VIRTU praticata senza limitazione la suprema forza sociale; e nello stesso Cristianesimo converrà riccrearvi finalmente ciò che vi ha di più massiccio, di più compito e più intimo, per affondarvi la tranquillità e il buono stato de' popoli; e questo che sarà mai? Sarà, non se ne dubiti, un ridursi al cattolicismo: sì, al cattolicismo. Si troverà ultimamente, questo solo aver fermezza; questo solo essere una potenza assoluta, perchè questo solo è una religione veramente completa, ed ha de seguaci picnamente illuminati, e ad un tempo pienamente sinceri: dopo di questo non sarà più altro a cercare di maggior saldezza, so non sia il mezzo di render lo stesso cattolicismo più e più paro nelle menti, più e più profondo ne cuori, e più e più effettivo nella pratica. Ecco a che si ridurra la più consumata politica. Le quali cose chiunque si faccia considerando con discreto giudizio, potrà conoscere quello che la prudenza prescriva oggidi a coloro che governano. Porocchè certa cosa a me pare, che quando essi inavvedutamente si contrapponessero a questo natural movimento delle cose umane; quando ricusassero di andare in quell'asilo, dove li caccia una ineluttabile e felicissima necessità ; irreparabilmente perirebbero. Vuole adunque la condiziono presente de' tempi, che niun badi a perdere qualunque parziale prerogativa o esterno splendore, quando si tratti di conservare l'esistenza: e che con sagacità sappia ciascun giudicare o stolti, o fors' anco rei i consigli di quelli che, lusingando l'umane passioni, vogliono persuadere di far contesa sopra piccioli, avventizi, incerti, o pretesi diritti, in luogo di mantenere i propri, i maggiori e fondamentali (1).

e e del meno, ma bensi del tutto: che noo bisognava pensare a chicchessia fuorchó al comune períc glio, e che una politica veritiera disioteressata e leale poteva sola salvare l'indipendeoza d'Europa.

l vaolaggi riporiati da una delle potenze collegate cocitava la gelosia delle altre: i rovesci che no e colpivano una in particolare erano guardati coo indifferenza, a talora con soddisfaziona delle suo e antiche rivali. Il ravvicinamento era accompagnato dalla diffidenza, e la separazione dall'esacerba-

e mento. > Del sistema continentale.

(1) V'hanno degli uomini profondamente istruiti dello stato presento delle cose, che nella quicte prescolo reggono una bonaccia infida, che prepara un'orrenda tempesta. Napoleono certameoto ap-partenno al oumero di questi infausti profeti. Se non sono sue pararlo, tutto dimostra che si possono le-nere per soio sentimeoti. Penaries philosophiques d'un ci derant philosophie soucerain. Ma meno esagerale e più autoreviò sono questo parole: Si namquam alias, nunc certo perneciriam est, fiit discitazioni, redire ad cor, facere fractua dipno pomilenine, et recuta tartuta 133. Hor clamati, hor moderi pra, guivar jamaduno premiure, male, ed pue gravira fariaste cerioliba nostris minitantur, nisi resipiscamus, et ad saniora vere redeamus: nam adhuc manus ejun en tenta (Leone XII). È ben da ootarsi, che fra totti i sovrani d'Europa, il solo Pio VI ebbe prevedul i e annunziali in tempo i mali immioenti; ma egli non fu udito, non creduto, e gl' increduli n'ebbero la mercede !

#### CONCLUSIONE.

E delto questo, è tempo di chindere il nostro breve trattato. E il chinderò ripetendo, che lo stesso governo della dirina provvidenza non seguita altra norma da quella, che noi abbiama acconato essere il principio supremo degli umani governi, la norma dico del tener salda la sostanza, lasciando andare gli accidenti.

Conviene, a vederlo, gittare profondo nno sguardo per entro la divina economia circa il genere nuano. Conviene studiare la storia del regno di Dio sonra la terra, e

de suoi continni e fierissimi combattimenti.

Scorgerebbesi allora il fondamento di quelle due grandi classi in cui la Scriitura santa divide il genere manno, e che chiama l'una de figlincial della leue, l'altra di faglianti delle tenefere, cio di quelli che si teteogono alla serzita, che è luce, e di quelli che aderiscono alla falsità, che è tenefere. Idioi sa tala testa de primire i egit inserba a sè ed a suoi la cognizione degli enzi per sè ed il dominin di upesti; abbandona agli arversari, che rogliono erigere una sobettano le propria diversa dalla divina, la scienza degli enzi per accidente, e anche fino a un certa termino la potenza su di eszi: egit iten sudal la sostanza, abbandonando gli accidenti ai semici: egli ten seciona, lasca agli altri la solitica: egli hin mano l'esito tolate, e i soni aversart si insingano sempre per qualche successo parraite e egli effecto, i si una aversart la sola sperazza dell'effecto.

Eco le des grandi doltrine, ecco i due amori, le due grandeze, le due glorie: l'une fundata un lonessario, sulfindiaritable; l'altra dondata sulfaccidentelle, sul variablie, che di longo a perspettu illissione, a incressante mensogna, a continna incretezza, a intermainable distruincio: ecco i due perni di tutto il astema di Dio sogna di cesa gira l'universo reale, intellettuale e morale. Nell'universo intero non vi sono che de estitià. Pana misiarta di suprema misicrocidia, il fatta misistra di suprema giratizia. Tale intensione divina nel creare, nel mantenerre, en el governare le cose risplendo comogne, e dimastra e insegran qual sia il primo principio di orgi governazione.

El è questa ma legge cossuica, nas legge si del mondo morale che del faico: quella legge siesa on de a indistribile l'elemento della materia a majgrado di tutte le permitazioni di forma a coi pous assaggettarsi con tuti i mezzi della meccanica e della chimica: quella legge per la quale dalla corrizione di una casa ne naco immediatamente un altra senza che ne perisca masi la base; legge che frena l'andacia del genere mano, che mette on hermine fisto sagi supomanti fiutti di questo oceano tempes tutto perisco quanto tenta di pertarbario: legge che conferna il detto di ne penasore unbine, si principi del cristanesimo non esser altro-che le leggi del mondo diriniz-

<sup>(1)</sup> De Maistre, Soirées de Saint-Péterabourg, IX Entretien.



# LA SOCIETÀ

ED

# IL SUO PINE

LIBRI IV.

. . . . .

## na angraya no in and ping.

La Filosofia applicata alla Politica si solleva a investigare que principt immutabili, universali, da'quali siutata la mente del savio, gindica rettamente di tutto cio che può infilire a bene o a male della civi societti.

Questi grandi principi, che dirigono il giodizio de'sapienti in valntare il valore di qualsiasi cosa che abbia virtu di modificare lo stato del corpo sociale, furono da noi

appellati eritert politici (1).

Upri cosa che vale a cagionare qualche modificazione bocoa o rea allo stato sociale, si può considerare come nua forza, che applicata alla cirile socicià, le dà una spinta, morcedola o nella direzione del uno legitimo fine, o nella direzione contraria. Nel primo caso da la bernefica, e tende a migliorare la sociale conditione; nel secondo caso cella è malefica, e tende ad allontanare la società dal suo fine, e però ad avricinaria alla sua distruzione. I gradi di potenza che ha in sè un tal forza soco adunque anche i gradi di valore politico positiro o negativo di essa, cioè i gradi del valore ch' ell' ha a vantaggio del progresso sociale, ovrevo del sociale deletrioramento.

Quindi è manifesto, che i criteri politici di cui parliamo non sono che e altrettante regole, secondo le quali egli è nopo misurare il valore o positivo o negativo di

tutte le forze che impellono e muovono la società civile. >

Il saper poi misurare acconciamente le forze che impellono e muovono la società civile, conduce a prevedere fino a nu certo segno l'avvenire della società stessa. Dunque i criteri politici contengono nel loro seno l'arte preziosa della politica previdenza.

Oltracciò, le forze che mnovono la società, quando sono in potere del governo diveotano altrettanti mezzi di governare. Dunque i criteri politici sono ancora altrettante regole, secondo le quali si dee misurare il valore de mezzi governativi; il che mostra che questi criteri riassumono in se stessi tutta la grand'arte del reggere le nazioni.

Noi abbiamo indicato quali e quanti sieno i fonti dai quali scaturiscono i critert politici, ma non abbiamo mostrata la relazione che hamo fra di se. Veggiamo adunque qual sia questa relazione, e come avvenga, che tutti i critert politici dervino da quei quattro fonti che noi abbiamo distinti, eche perciò si possano partire in qualtro classi (2).

<sup>(1)</sup> Ved. la Prefazione premessa alla Classe delle Opere Politiche.

<sup>(2)</sup> Ved. la Tavola della Filosofia della Politica posta dopo la Prefazione alle Opere Politiche.

La Politica riceve questa definizione: « L'arte di dirigere la società civile verso il

suo fine mediante que mezzi che sono di partenenza del civile governo. »

Orts duesto movimento che si dec dare alla società, dirigendola verso il naturale son fine, può acconciamente rassonigliarsi al movimento di un corpo, che dal sito in cui egli si trova si vuol rimuovere, e condurre ad un altro; e l'arte governaiiva può

sollo quedo aspetto con veritá denominarsi una meccanica sociale.

Al mecanico che voul trasportare un maso da un luogo ad un altro è mestieri di riguardare a quattro cose, e eiascuna hen calcolaria acciocchè gli riesca felicemente l'operazione. In prima è menieri rele consideri il luogo a oui giù è imposto di spingere il maso: di poi dee porre attenzione alla natura, alle forme e al peso del maso da trasportaria: per terro, gli convine mentere a calcolo le forar delle leve, degli argazi, e di tutle l'altre macchine che sono a sun dispositione, e che spli poò applicare al mas-adunque del moto, natura della cosa da mouvera, force da applicaria illa medanise, e legge del moto: ecco ciò che studia il meccanico per eseguire l'operazione di cui partisimo.

Altrettante apparto sono le considerazioni che dee fare quella mente che viene inearicata di dirigere la civile società.

Perocchè da prima ella dee conoscere il fine legittimo, pel quale la società civile fu instituita, e al quale ella dee essere spinta.

In secotido luogo dee conoscere la natura di essa società, la sua naturale costituzione.

In terzo luogo dee calculare le *forze* che sono atte a muovere la società, e quali appartengano alla natura delle cose, quali all'arte, quali sien quelle di cui il governo debba e possa disporre, quali quelle che entrano da sè stesse a turbare la sua azione,

Finalmente ella dee ancora meditare le grandi leggi del movimento o progresso sociale; chè in vano si vorrebbe muovere utilmente la società oppugnando o contrad-

dicendo alle leggi naturali, secondo le quali ella si muove.

Ciascuno può ben accorgersi, che a questi quattro capi, argomenti di altrettante nobilissime teorie, si riduce tinalmente quant' è lunga e larga l'arte politica.

E questi medesimi capi sono i qualtro fonti di quelle regole supreme costituenti la logica politica, secondo le quali si può con giustezza valutare il valore de niezzi di governo, e che noi criteri abbiam pominate.

Piotitè le regole di cui parliamo debbon essere de pincipi universali, e immutabili; e i pincipi dotati di ali caratteri non possono avera altrove la loro base che piela natura delle cose, in ciò che è essenzialmente, e però uggale sempre. Ora anco nella società unman, in mezo a tuttle e sue vicisitaline alle incessata se fluttazioni, si scoppre qualche cosa d'immutabile e di costatte: lo si secupre appunto nel fine della società, nella sua natura, ne sosi unoventi, nelle leggi di suo procedere. Lanodo se noi mettiamo da parte ciò che varia nel fine pel quale la società civile è inotata nella sua costrucione, nelle forre che la morono, e nella serie de sioni ondamenti; e se un riteniamo in ciascuma di queste quattro cose solo quello che vi ha d'invariabile e di necessario noi siamo pervenuti a trovare il fondamento di quegli universali principi che andiamo cercando, cci quali alla mano, possiano poi far ragione di tutti gli elementi variabili che appariscom negli finitipi accidenti e revolgimenti delle politiche società.

Le quali cose era necessario premettere, a fine di render chiario lo scopo di questo scritto. Egli non è che un frammento della Filiusofia della Politica, come fu pure un frammento della stessa scienza lo scritto da noi pubblicato prima d'ora editiolo di Sommaria cagrone per la quale stanno o rovinano le umane Società.

Ma il frammento che ora noi diamo qual membro costituisce egli del gran corpo della Politica Filosofia? e che relazione tiene coll'altro frammento che l'ha precedulo? Tanto il presente scritto, quanto l'altro sulla sommaria cagione dello stare e del radere delle umane società, sono rivolti a trattare della prima delle quattro classi da noi enumerate di criteri politici, cioè entrambi trattano di quei criteri che si deducono

dalla considerazione del PINE della politica società.

Se la politica società si considera nel suo movimento, nel quale perpetamenta fluttante ora s' avricina al suo fine ora se n'allontana, ci ara facelli Pacorgerci, che la perfecione nltima, l'ideale della società, non viene mai da essa raggiunto e realizzato per quantuone vi si arvicini incessatemente. In pari modo, la società, allostanadori dall'ideale della tsua perfecione, e venendo di contino deteriorandori, non arriva mai a tocarre l'estremo opposto del competos so deterioramente so non fore allora che ella si disciplie. Londe la perfecione della società, il fine da lei complianente otteundo du ma parte, dall'altra la distrusione della medesina, si possono considerare came due limiti, fra cni perpetuamente codeggia irrequieto, e senza posa agitato ogni corpo sociale.

On nel libro publicato sulla cagino sommaria per la quale stamo o rovinano le società, noi abbismo considerato il movimento che la società a rivirso del suo fine, movimento che la condoce finalmente a perire; e dalle considerazioni fatte su questo su specie di movimento, abbismo doctosi il criterio del « doversi distinguere dentro alla società quell' elemento sul quale ella regge se stessa, affine di monire questo elemento custo oggi richicio, azco a custo di suscrinizare, se faccia sopo, oggi accidenta il commos procedere della società, che non isià mai ferma, muti di luogo, e dove usi diversi periodi della sua rita caso di obba eccarare, e el possa rioresipi.

i questa maniera noi abbiamo considerato il fine della società rispetto al suo limite inferiore. Ma il fine stesso si può, e si dee ancora considerare relativamente al suo limite superiore, cioè all'ideale perfezione di essa società; ed egli è questo che

coll' opera presente noi intendiamo di fare.

Indichiano brevemente l'ordine che ci proponismo di tenere nella trattazione. La società che noi prendiano ad oggeto de l'asotti regionameni si el la cirila: obtata not è che nua società speciale. Tottaria troppo sovente la società cirile si confinde colla società namaa, a coll aniereale societarizea, overreo colla società pressa genericamente ed in astratto. Da tutte queste società e da tutti questi modi di concepti a società, si der distingere dell'appenennente la società cirile del 31 socionente.

A malgrado di ciò, egli è impossibile di ragionare acconciamente dell'associazione civile, se non si considerano prima i caratteri comuni a tutte le associazioni, e se

non si stabilisce ciò che forma l'essenza della società umana in generale.

I uto có che noi siano per dire dimostreire chiaramente, che un gran namere di errori i più nucuti è introdusero nella scieza politica, a negiore apposo d'esser-si trasandató di considerare attentamente có che vi ha di essensiale e di comme in titte goulamente le associazion insuane, e di avera partato della sociazio insuane, e di avera partato della sociazio cinadarii prima il prasievo di racoglière e di ben finare quelle nozioni preliminari e fondamentali, che sole possono somministrare una base solida e immitabile al ragionamento che si vanol poi tenere intorno a sociatà particolari.

La materia adunque che noi abbiamo alle mani ci si divide da sè stessa in due perti.

Noi dobbiamo prima porre in chiara loce le nozioni generali della società; pronunciarne l'essenza unica, e sempe la stessa in tutte le speciali associazioni; investigare il fine comune di tutte, il fine essenzialmente sociale; e finalmente indicare le deviazioni che la società presa in universale suol fare da questo fine, come pure descrisere il suo diritto andare verso questo fine neclesimo.

Di poi discendendo da queste generalità, dobbiamo applicare i principi stabilità

alla civil società ed al suo fine speciale.

Quest'applicazione è quella che ci somministrerà de criteri sicuri, co'quali giudicare quali sieno i buoni e quali i dannosi mezzi di governare, quali debbono essere le vednje proprie di me minente nomo di stato, quali le illusioni, i sofismi, gli errori

in una parola a cui soggiacer possono i pubblici reggilori.

Ella è cosa troppo importante, ella è cosa sacra la sorte de popoli. Nessuna fatica adunque, nessuna meditazione profonda dee parer soverchia in una materia nella quale un solo errore decide della moralità, della dignità, della felicità di molte umane generazioni. Pur troppo questa scienza fu lasciata fin ora senza assoluti principt, mi sia lecito il dirlo: pur troppo gli nomini furono avvezzi ad attignere le proprie opinioni politiche o dagl'ignobili istinti de'propri interessi individuali da'quali erano ciecamente guidati nella pratica loro condotta, o dai meri fatti materialmente presi che essi santificarono ed eressero in altrettanti diritti, o finalmente da quelle nozioni imperfette ed esclusive, le quali godono ne diversi tempi dell'aura popolare e sono successivamente impalmate e ripudiate dalle menti calde e limitate, che formano il nerbo de partiti dai quali gli astuti traggono il lor profitto. Nell'infinito unmero di quelli che scrissero di politica dopo la ristaurazione delle lettere, ben radi sono coloro che da un partito appunto non fossero ispirati o da interessate prevenzioni; e questi radi per lo più non si possono leggere per lo stile languido e pel corto vedere de loro ingegni non acniti da passioni, e privi dell'esperienza degli affari. Quanto a più moderni, il loro difetto nasce da quella stessa popolarità, che ostentano con affettazione, e che sarebbe pure un pregio sublime se non la considerassero come il mezzo d'acquistarsi nna gloriola, di cui vanno intrabescati, e l'un coll'altro gelosi. Un pregio sublime è quella popolarità che ha per iscopo d'istruire il popolo, cioè di far passare nelle menti popolari delle idee giuste delle cose e sopra tutto ben determinate; conciossiache il difetto delle idee popolari è per lo più quello di esser vaghe, senza limiti, senza contorno. Ma vi ha un'altra popolarità; vi ha una popolarità che si fa consistere non in dare al popolo delle idee esatte e ben definite, ma in prendere dal popolo le sue stesse idee tali quali egli le concepisce, poche, semplici, indefinite, esclusive, imperfette, e avvolgendole in un mare di parole e di frasi, che hanno l'aria di esser chiare e di dir molto mentre non dicono nulla, e sol colpiscono l'immaginazione, ciò che si chiama da essi eloquenza, restituirle alle moltitudini, che come proprie concezioni le amano; magnificandole sopra tutte le stelle, e chiamando il sofisma, l'entusiasmo dell'iracondia, e quante passioni violenti ha il cuore nmano a mantenerle contro i profani, che osino alterare o contraffare delle formole sacre una sillaba. Questa popolarità bastarda non è che bassa adulazione della plebe; e Dio volesse che pochi fossero quelli che cedono alla lusinga dell'aura popolare, che li conduce a rimpopolarsi dopo essersi colla ricevuta coltura sollevati sopra il livello del popolo, e a rinnegare lo studio della sapienza per quello della elognenza serva alle popolari opinioni e passioni della giornata! Dio volesse che, se la cosa va di questo passo, presto presto non dovessimo dire quanti scriviamo, che intti siam macchiati d'una pecel

A questa falsa, a questa perniciosa popolarità si dee attribuire la scarnezza di liric che in materia politica sione torriti con forme rigorouse e con ordine scientifico; e l'innondazione di quelli, in cni delle idse sconnesse e dispensate da ogni legame sistematico che le costringa a all'irottanis fin cloro da i ministrati 'una coll'altra, accioche iniuna nuesendo da suoi confinii invada l'altrui dominio; nuotano in lintiti or rigosifi or sectadi, instabili simpre, di frasi accopece, e salate qualche volta, più spessa avvelensate di serpessitus falsista. Così eggi è ben mado che sanche in opere servite da comini dotti si ne, una simpatin non sipinita all'ecosmo; che solo l'ecoresso aveglia l'altenniane, e aol eggi pisor colla suna stessa mostruosità alle molitudini de lettori, più vaghe di sentire cose morore estame, che di impararane di vere e di tilli.

Noi vorremmo all'incontro che gli scrittori costituissero una scuola di verità e di

virtia, e che si rendessero popolari nel vero e nobil isense della parola, in modo ciòs che tutto il popolo a questa sensio fisso si irriato cal altettos, a sibassino gli seritori al popolo colla chiarezza e sempicità dello sitie, nos coll'imperfezione del pecsare: la molitudino tutta possa leggere si intendere quanto legge; mi nissieme alla trovi mile su seltore
onde cavare ammassiramento, onde rendersi più rillesiva, e modificare le proprie idere
e le proprie pionito verificandole, confrontandole, determinandole, ampliandole; trovi,
se si vulde, anco diletto, acco passioni, ma il diletto che trova le venga dalla loce della
verità che puerta in emeti, dalla dotezza della moderita e della benrelezza che invertia che puerta in emeti, dalla dotezza della moderita e della benrelezza che inche che considera della contra della moderità e della benno della contra della considera della contra d

Convien confessare però, che una dottrioa esatta non può rendersi popolare tutto ad un tratto.

Prima ella dee trovarsi questa dottrina; dopo trovata, dee discutersi fra pochi, e solo goand'essa dalla discussione de dotti esce lucida, bene provata e stabilità, ella si può commicare al popolo senza pericolo. Questa comunicazione del sapere al popolo è l'opera di una speciale classe di scrittori sommamente benemeriti del pubblico avaozamento: ell'è opera lieta, splendida, a cui non manca la mercede di un'universale riconoscenza. Ma questi scrittori che trasfondono nel popolo una dottrina sicura, accorata ed ntile, non possono esser quegli stessi che l'hanno da principio peosata, discussa e stabilita con scientifico rigore; perocchè le forze dell'oomo sono limitate. Il trovare e lo stabilire scientificamente una dottrina di pubblico vantaggio, è opera ancor più difficile e più meritoria dell'altra; ma ella è più modesta, e quasi volea dire segreta. Solo il ristretto nomero di goelli che vivono di pensieri e di studt, e che agitano fra di loro le questioni quando sono ancora oscure, ancora vestite di ruvida scorza, di vocaboli tecnici de'quali si cuoproco fino che stacuo nell'officioa della scienza, conoscouo la grandezza e l'arduita del travaglio che si vien faceodo intorno ad esse : il popolo nolla ne vede, e quel poco che ne vede, siccome strano ed inaccostumato il dileggia. Ma questo duro, questo lento lavoro che i dotti fanuo nelle tenebre, egli è pur quello che dee somministrare la preziosa materia a quegli scrittori, a que libri, che leggeranou poi tutti, che tutti applaudiranuo: siccome colui che si abbrevia la vita respirando l'aria corrotta e mefitica do profoodi meati d'una miniera d'oro, è pur quegli che somministra il prezioso metallo all'orefice e al gioiclliere, che ne lega poi gioie brillanti e ne forma luccicanti monili, che tutti ammiraco or fra le bionde trecce di vaghe donzelle, or pendenti al candido collo di fidanzate e di spose,

E noi ci attenemo fin ora nelle coceneste quasisempre al più mile ed al più occuro fra i deu ellific indicati dello scrittore. E medicianamente coll'opera presente nieste altro brameremo di conseguire se non di esser cagione, che dai pochi pensatori integerrini amici dell'amanità venisero conscienzionamente dicuesse alcoce grandi que stioni della scienza sociale, spiù accuratamente determinate, o che se ne componesse fioalmente una scienza i la quale, secondo noi, potrebbe un giorno esser condôta a lateri gore di formole, e a tule evidenza di dimostrazioni, da diagradarne le stesse discipline matematiche. O ron sarà egli più importante che ben si accertino e i metatono i evidenza quelle verità, dalle quali le fortune, la pace, la vita, la dignità, la santità delle famiglie e delle nazioni dipende, che non sia quelle che inseguato a moovere grandi re l'ordine dalle altelle 12 perchè danque persi oggi studio, accò una dimostrazione matematica non esca una solo fio della logica estatezza, e porsene forea intertatano acciocche non avvenge che i ragionamenti di politiche cose precedano per via rigorosa e sicura, ma il pensero volabile possa perdersi oggona negli andiriventi di un farelli regorate e sicura, ma il pensero volabile possa perdersi oggona negli andiriventi di un farelli contra matematica non separe ori adoptio possa perdersi oggona negli andiriventi di un farelli contrare.

vago e pieno di equivoci; quasi che riducendo il ragionare a rigorosa forma si terna non tanto di giungere a fermare col biodi del logico raziocinio la sfaggerole verità, quanto d'incorre nella miseranda aciagora, che rimangan chime le bocche a tanti e tanti, che sperano più dall'uso libero della lingua, che dal possesso del vero? Perocchè meno sono i nemici del vero, che gli amici del l'ille. E quanti non veggiam noi giovani Ulusi, a cui più della immortale virtu, par bella la massima che l'astuto re d'Ita-ca comunicava a Netolloemo,

t - 0 figlio

- « D'eccelso padre, in giovanezza anch' io « Pigra la lingua e pronto il braccio avea:
- « Ma passò giovinezza; e ben librando
- « Ma passo giovinezza; e ben librando « Gli nmani eventi, or fra' mortali io veggo,
  - « L'opre non già, ma intio far la lingua (1). »
- (1) Solocie nel Filottete.

# LA SOCIETÀ

#### CAPITOLO I.

#### DE' VINCOLI DELL' UOMO COLLE COSE E COLLE PERSONE.

L'uomo ha de rapporti colle cose e colle persone. I rapporti apparleugono all'ordine ideale.

Ma oltre a'rapporti, l'uomo stringe altrest tanto colle cose che lo circoudauo, quanto colle persone de vincoli effettivi i quali appartengono all'ordine delle realità. I rapporti necessart, immntabili, costituiscono altrettante leggi (1), che debbono essere dall'uomo rispettate.

I vincoli non sono che de fatti, i quali o si trovano conformi alle leggi, o dalle leggi difformi: overo sono arbitrari, cioè ne positivamente voluti, ne positivamente probibi dalle leggi.

Questi ultimi fatti, posti dall'nomo quasi direbbesi praeter legem, e costituenti altrettanti vincoli effettivi, danno l'origine nell'ordine delle idee a de nuovi rapporti di lui colle cose e colle persone con caja è avvincolato, e perciò stesso a delle nuove leggi.

lui colle cose e colle persone con coi s'è avvincolato, e perciò stesso a delle nuove leggi.

I rapporti più semplici ed universali che ha l'uomo colle cose e colle persone si
riducouo a quelli di mezzo e di fine.

Le cose hanuo verso l'uomo il rapporto di mezzo, e le persone hanuo verso l'uomo il rapporto di fine.

In quest des rapport foodamental disenction tatte le leggi morali, che debbono dirigere il contegno dell'uono verso le cose e verso le persone, s. L'uono des far uso delle cose come di altrettanti mezzi al proprio fine; 1 prima légge, che dirige la sua condotta verso le cose. « L'uono des trattare le persone come line, cioè come aventi un proprio fine; 2 secolula legge, che dirige la sua condotta verso le persono. L'uono è una persona egli siesso, e perciò in questa seconda legge si comprendono anco i doveri che l'uono la verso sà siesso.

A cotesti due rapporti di mezzo e di fine corrispondono nel fatto dei viucoli effettivi. In fatti l'uomo ha la facoltà di avvincolare e unire a sè stesso un infiuito numero di esseri, o sia che appartengano alla categoria delle cose, o sia che appartengano a quella delle persone.

(1) Fu da noi dimostrato come la legge non sia propriamente che un'idea o nozione direttiva delle azioni no Principi della ecienza morale c. I, a cui mi convien rimettere il lettore. L'inono avrincola ed unice a se tutte le cesa che mon fuori di si e che gli possono servire a qualche une, le fa sue, la nd cesa i uni assegnamenti: con aggii intabilizeo un vincelo di propprieta. L'usono avrincola ed unice a sè ancho le persone, e sè stesso de esse; ma questa congiunizione proprie dele, persone, è si tessos del servire ad quella dell'usono colle cose: I usono non considera le persone come quelle che gli possono pre-star del vantaggi, nel qual caso no ne distinigarcerbola delle cose; pas come qualle in compagnia delle quali eggli prò godere de vantaggi che gli pressano le cose: I se persone com indie fra hor vengono al avrere ma comunicone di bene: tutte insience sono no fine solo: le cose non sono che de mezzi a quel fine che tutte le persone hanno in comune: questo i nui riscolo di racericia.

Il vincolo di proprietà ha per hase l'utilità della persona che si lega colle cose. Il vincolo di società ha per base la benevolenza scambievole delle persone che si

legano insieme.

Questi due vincoli, come egli è chiaro, sono essenzialmente diversi fra loro. L'nomo va debitore tanto dei rapporti appartenenti all'ordine delle idee, quanto de rincoli appartenenti all'ordine delle cose, vincoli che il legano a tutti gli esseri diversi da sè, o sieno cose, o sieno persone, all'intelligenza di cni è fornito.

Mediante l'indelligenza pura egli può conoscere i rapporti degli enti; e coll'ainto e guida della siessa intelligenza egli, come essere attivo, può avvincolorsi colle varie specie di enti, a tenore de diversi rapporti che egli ha con essi, e che essi han fra loro.

Non sarebberi adunque në propirateta, në societas, se non vi fasse intelligenza i lumo non saprebbe primaramente quolio che doresse në së stesso, e quello che doresse në së stesso, e quello che doresse në së stesso, e quello che doresse all'altre persone; di poi non saprebbe prevedere e calcure i diversi në i diversi vantaggi cheft pino farrere dallima delle coce, e che da quelle possono trarre i snoi simili imieme con lui, në far sopra di esse degli stabili diseggi pel futuro.

Il dominio danquo e la società non appartengono agli esseri irrazionali: ma spettano all'ente dotato di ragione: e l'uno e l'altra si sviluppa di pari passo, che si

sviluppa in lui la ragione stessa.

# CAPITOLO II.

#### DEL VINCOLO SOCIALE.

Noi dobbiamo ora considerare più attentamente la natura de due vincoli: cominciamo dal vincolo sociale.

· Più persone fanno società insieme a intendimento di procacciarsi qualche bene, che è il fine della società.

Questo benc dee esser procacciato a vantaggio di tutte le persone che compongono la società, altramente quelle persone non si potrebbero dir sozie.

Le persone associale non formano adunque tutte insieme che nun persona morale; il beno che colla società si procaecia, e che o il fine della società stessa, è bene di questa persona morale, della guale le persone individue non sono che parti.

Dunque ciascuna delle persone associate, per la natura stessa della società, desidera il bene di tatte; perocchè ciascuna desidera il fine sociale, che è comune a tutte. Questo desiderio che ciascun membro ha del bene di tutto il corpo, è cio che noi chiamiamo benevolenza sociale.

Di qui si trae una conseguenza importante a lode dell'umana società; ed è, che nella stessa essenza della società vi ha un elemento morale. Perocchè lo stesso principio che costituisce la morale virth, è altresi quello che costituisce in generale la società.

Qual è il principio della morale viriti? La viriti morale si risasoma (i) in questo semplico principio. È lispotta il fine della persona: non pigitaria sicone no mezzo a te stemo. I l'oggetto della viritò è dunque empre la digratà della persona. Ma in questa digratà della persona no dabbam torvata por un riorgine dell'omana socierelezza. Concionanchè, abbam delto, ogni società munan non è che l'unione di più persona fatta di procacciaria in un sutanggio comune; le persono di procacciaria in un sutanggio che spettati di trarre dell'associazione.

Questa considerazione rammenta quel sublime detto di Platone, che « senza giustizia non potrebbe sussistere ne pure una società di ladroni che si oniscono per ispo-

gliare i viandaoti. »

E treaucate, i ladroni sono ingiunti co 'unadanti; ma non fra di sè: la loro ingiuntini riquarda dunque solamente quelli che sono entante illa loro sociata, non i propri sord. In quanto esti sono associati, non sono adosque ingiunti e se iniquamente traitassero i membri della loro medisima società, con còi non li tratterebbero più qual membri di esa società, na quali straineire: el loro solgiusto operare so riguardasse solo qualche particolar compagno, sarebbe on menter questo fiori della società; se riguardasse foli compagni, sarebbe on disciplere affatto la società; se riguardasse foli compagni, sarebbe on disciplere affatto la società;

Perciò si snole adoperare la frase, « mettere alcono foori del beneficio della legge, » per dire, « privario dei benefict sociali, » ciò che è un separario dalla società,

un non considerarlo più come formante parte di essa.

Chi dunque noo vede l'eccellenza del vincolo sociale, la quale è tanta, che la

dove egli è, non vi ha ingiustizia, e comincia l'ingiostizia, là dove egli non è?

A fine di meglio convincerone, rifacciamori a considerara salestamente le sociela de ribaldi, quali suo quelle che laccio i manusileri, o i latoro di tierzo o di mare. El bene, in una società di assassini, o di pirati, non solo si poò trovare, dicina noi, nemento di giuttini, cone cosserva Platore; ma di più acore, an pricipio di una-nità. Si; una scinilità di nanna henceolenza arde tuttaria ne' petti di que' trati. Non ci difendono essi scambievolmento negli scontri? non partecipano tutti nisieme a como-ni pericol? Putti insieme non s'assidoo con giosi frateren ad desco imbadito di insagonate prede l'Ne senza teorezza e picità i ri rammentano i compagni pertii negl' in-contrat zuzuffamenti che, come il fa parlare un poeta.

- « Allor che più ferve il banchetto, e colma
- « Spunia e s'aggira la vermiglia lazza, « La storia è nosco degli estinti e il duolo:
- « E tra il ricco divider delle spoglie,
- « Sui contristati volti in brevi note
- « Ricordanza di lor s'imprime, e oh quanto,
- « Dice, or ne foran quei che cadder, lieti! »

L'ingistiria dunque di ona sociatà di pirati son è che verso quelli che non vi papartangono. O benez positame, che essi aggreguescre di molte persona al loro consorsio. Queste persone da quell' ora non formerebbreo più l'oggesto della loro ingistizia: la loro ingistitia mediante questi amento della loro sociata i rendechbe dimque più circocritta. Procedendo innanzi colla supposizione, positamo, che quella mananda si aumentanea sana più di gente: cui vedereno una mano di ladorni convertiria i on piecciò

<sup>(1)</sup> Lo d'abo continuamente supporre in questo l'âtro maile cose come dimortrate, per une essere infinito. It lettere nultadiameno petrit, volendo, trovare la dimostrazione di tulto ciè che affirmo, nelto opere da me publicicato percedentemente, di cui son mancherò di acconnare i loughi principali quando occorra. —Vodi qui i Principi della Scrienza Morale e. Ill, art. IX; c. IV, art. VIII; e la Storia emparita è alterni arradire. VIII, art. III, § c. IV, art. VIII; e. In Storia emparita del alterni arradire. VIII, art. III, § c. IV.

popolo; divenire, a ragion d'esempio, la repubblica di San Marino. Ma le si aggreghi tuttavia nuova gente; distenda ella il suo potere e il suo territorio; ed ella il fara non più modiante piccoli assalimenti di carrozze o di navigli, sulle strade o sul mare, ma mediante guerre formali; in una parola, mediante le conquiste. Quanto più si stenderà l'associazione, tanto più si limiterà e si ristringerà necessariamente l'ingiustizia; perciocchè tutta la gente che va entrando nella società, si mette al coperto dell'inginstizia della società stessa. Ne avremo dunque finalmente una repubblica romana. E che fu mai questa imponente signora del mondo, che fu questa legislatrice delle nazioni nella prima sna origine? La sna storia è, nè più ne meno, la storia della nostra società di ladroni di strada, e di pirati: il capo di questi ladroni e di questi pirati si chiamava Romolo. La società dunque non è ingiusta se non perchè ella è limitata : toglietele i limiti, ed ella perde incontanente la sua ingiustizia. Ella vi faceva orrore nel suo principio, ed a ragione; ma vi faceva orrore non per altro, se non perchè essa era troppo angusta; voi la chiamavate allora una ladronaia, e appellavate assassini le sun geste, ferocia il sno eroismo: ma di mano in mano che s'accrebbe, ella vi si traspatoro sotto gli oechi; ricevette insensibilmente altri nomi; fu allora una città (1), una patria, un regno, una repubblica, un imperio; le sue imprese già si dissero guerre, e quelli che pugnarono in quelle guerre, e vinsero e perirono, furono dei valorosi, degli eroi, di cui divenne agli occhi degli uomini pura, e sublime, ed invidiata la gloria.

Le quali considerazioni non sono intulli, se valgono a lemperare l'im mal considerata di quelli, he n'iminismo alle presenti società per questo, che sus irendono l'ampitatina arer presieduto al loro nascimento. No, non si poù dirittamento conclusiero che ma società ampitata e forterente sabrilita sia ingisinat, solo perchi inginista ella fun rella prima sua culta. Le società hanno lalora questo di singolare, che coli aggrandira tesso il successo di continuole proporti della prima della prima della prima di continuole proporti della società, el coli inacqueri continuole della coli acceptata della prima della prima della proporti della società, el coli ingrandiri vitro segregando marbilmente e accatando fuori dalla coli acceptato della giordia, el coli imparalità vitro segregando marbilmente e accatando fuori dalla

corpo sociale quanto vi ha d'impuro e di feccioso.

Che se poi vaoda investigare onde sia avvesto, che la rindalaglia di Romolo si canqiane in na republica, le ci lieggi contariono in se tanto di guistizia cata oti equità, quanto il mondo gentile non aven per innami reduto; si rinvertà di ciò essersi state due cagioni; la 1.º., che quella rindalaglia fin di sè er guista; ciò che fra di sè formara una trea società; la 2.º., che ella ampiò immensamente il suo dominio con prudenza e con forteza, a l'ampiare di quel dominio fu un ampiare della sua gionizia; non essendosi ella contentata di siendere per terre e per mari il suo potero, ma mirando a dilatare a stendere la sua stessa aggregazione sociale, trattando gii allesti non come meri tributari, ma in gran parte come sozi, e comunicando a'visti i diritti o i trantaggi della rounana cittulamata (2).

(1) Certo non tutte furono legittime e sante quelle prime conventicole di cui parla Cicerone là

dere dies: Omereinerla Jonnium, ques postro civiliera nominate aunt. Pro Sech. XIII.
(2) Vi hano edgi scribieri de sono overechamente until el nigitude Offenmani, e questo pare il vecto moderno, Altic cercao sella repubblica romana il spod itulte lo virità, e questo fit i vecto del tempo passato. Giuni e gli distro escolore titultari and interiormo territari nelle partice del tempo tempo, che dell'impere manuo dice, propagnata hanoministe in microrran terraran criem side. SERIFITER presentada, mici qui nationale legisla repubblica romana dice, propagnata hanoministe in microrran terraran criem side. SERIFITER presentada, mici qui nationale legisla repubblica repu

Intaxia parrà a taluno troppo assolnta la proposiziono nestra, che cici cell'allargaria i funa accità, di mano ne mano cla vala prificandosi digli clementi di ingiustina che in si contiene, il che recherebbe pur la conegoneza che rendendesi cesa universate di creerbeb del tutto giusta. Si dirà in contrario che una socicià ancorchiabbracciasse nel suo seno tutti gli uomini, non sarebbe per questo solo giusta, se il bene che si propone a fino nno flosse onesto.

L'obbiezione ha tutta l'apparenza di essere solida, ma se si pon mente al nostro

pensiero, vien meno tosto quell'apparente solidità.

Noi dicevamo, che la natura della società esige che le persone che la compongono tengano in essa la dignita personale di fine, e che questo elemento morale è incrente ad ogni società. Si trae innanzi il caso, che la società tenda a conseguiro un bene ureno che onesto. Ma che cosa è egli na bene meno che onesto? Ciò che rende una cosa meno che onesta non è mai altro se non la violazione della dignità personale: non è se non l'usare come mezzo quella persona che dee rispettarsi siccome un fine. A questo fu già da noi ridotta ogni inonestà ed ogni ingiustizia (1). Or chi non vede, che se una società si propone tal fine, che non possa conciliarsi coll'onestà, ella per questo partecipa meno, o non partecipa al tutto dell'essenza di Societa? Chi non vede, che essendo proprio carattere del vincolo sociale il dare alle persone associate la qualità di fine, non può trovarsi in questo niente d'inonesto o d'ingiusto, e tutto ciò che vi ha d'inonesto e d'ingiusto riman fuori del circolo delle persone associate? Laonde di nuovo chi non vede, che se tutto le persone fossero associate, se la società in tal modo si rendesse veramente universale, tutte le persone sarebbero rispettate, e non ve ne avrebbe alcuna, la dignità della quale potesse esser violata? Chi non vede finalmente, che egli è assurdo e ripugnante che vi sia una società universale, la quale abbia poi per iscopo un fino inonesto? Quando pure un fine inonesto non può avervi se non a condizione che vi abbia almeno una persona di cui s'offenda la dignità, e non può avervi una persona di cui s'offenda la dignità, se non si supponga che di essa si usi unicamente siccome d'un mezzo; ne si può usar di essa siccome di mezzo, senza ch'ella venga con questo, contro l'ipotesi, esclusa dalla società e che la società cessi per conseguento dall'essere universale, e dall'abbracciare tutte le persone, sotto tutti i rispetti.

Vero è, che quando si concepisce l'universalità di una società a rigore, niun essere intelligente e personale si può da essa occludere: ella deve abbracciare Dio stesso: perocoltè so ne venisse esclusa la suprema e massima intelligenza, certamente ella potrebbe avere un fine inonesto, rimanendosi fuor della sua sfera una persona la eui dignità

potrebbe violarsi.

Londe non può che ammirari la mente di M. Tullio, il quale sollevandosi a contemplare la percisione sociale, giunea conceptire e a descrivere una società veramente miversale, dicendo: « Non si dee considerare tutto questo mondo so non come una citti comune degli Pici o degli nomini (2): si deta sublime, che costituisce la lasse del Cristianesimo, il quale non è che una divina realizzazione di quella città cice-proniana.

auxi, quod princep ille creator hujus urbis Rombas, fordere Sahino docui, eitim hosibise recipiendes auseri hance evisialen oppriere. Oujes auseriniste et ezemplo magnum est internissa or majorishe nastral dergishe et communicatio cientais (Pro Gern. Jahlos, n. XXXI). Questo manitud extra attributere la cultura de la partie de l'horre; (Ant illus esterio, dec., Lucedomminis et diferentista est attributere la cultura di Sparte e di Norre; (Ant illus esterio, dec., Lucedomminis et diferentista esta attributere la cultura di Sparte e di Norre; (Ant illus esterio, dec., Lucedomminis et diferentista esta attributere la cultura di Sparte e di Norre; (Anti illus estas di Anti-decendori estatore rerecti floradia; Instanta aspiratio sudala, pulerospan populas estoni de hostes; (cien cuere hoberto).

(1) Ved. Principi della Scienza Morale C. W., ari. vui.
(2) Universus hie mundus una civitas communis deorum atque hominum existimanda est. De

(2) Universus hie mundus una civitas communis deorum otque hominum existimanda est. Do Leg. II, 11.

### DEL VINCOLO DI PROPRIETA E DI DOMINIO,

Ora passiamo al vincolo di proprietà.

Dicemmo, che il vincolo di propircia è quello, medianto il quale una persona si lega colle cose, l'uno delle quali possa al essa prestare qualche vantaggio. Con quesi atto la persona riserba quelle cose a sè, fa sopra di esse le sue ragioni, le comincia altresi ad nosare, se n'impossesse, es i persuode che l'uso chi cla fa di esse sara perpetuo. In tutti questi assegnamenti, che dalle persone si fanno sopra le cose e il loro uso, non si pensa menomamente al bene delle cose, ma sempre e solo al bene proprio, il quale si vuol carare il pini che si possa dalle cose senza iltro risqueral.

Qui tuttavia non convicu preterire un importante osservazione.

Gli enti tutti sono cose: alcane poi di queste cose sono anco persone. Tulle le persone adunque sono cose; ma non tutte le cose sono persone.

Quindi è che ogui persona può venire considerata sotto due aspetti, cioè sotto l'aspetto di cosa, e sotto l'aspetto di persona.

 Non è dunque interamente assurdo, che si possano avere con un ente medesimo due manicre di rapporti, e due maniere di rimcoli; i rapporti propri delle cose, e i rapporti propri delle persone; de vincoli di proprieta, e de vincoli di societa?

Se si desse un tal ente, nel quale la qualità di cosa, e la qualità di persona fosse del tutto indistinta, sicchè non si potesse giummai considerarlo come cosa, senza che in pari tempo considerar si diovese come persona; in tal caso non potrebbe aversi con questo ente che un solo genere di rapporti, e conseguentemente un sol genere di vinaccio ciò i riunoli prostanali, una sepcie de'quali sono i vinodi sociali.

Ma questo ente sarebbe Dio: l'uomo non è tale. Il principio personale dell'nomo non è tutto l'nomo; questo principio non è che il migliore elemento dell'uomo, la cima

più alta dell'umana natura. Che cosa veramente è la persona?

Noi l'abbiamo altrove defiuita a nn individuo sostanziale in quanto egli contiene

in se un principio attivo, intelligente, supremo e incomunicabile (1). »

In questa definizione apparisee chiaramente, che vi ha differetua fra un indivituo, e l'elemento che cottituice la presonalità de medesimo: l'idivitudo di una data natura non viene chiamato persona se non a cagione di un elemento sublime che è in lui, di quall'elemento, cio, pel quale i cintendesto opers; a sebdene niente poi vieta, che possano essere in quello stenso individuo degli altri elementi, che sieno costitutivi della una nutra, a non della persona; elementi persono con personali per è stessi, ma vi dicono personali solamente a cagione dell'elemento personale al quale aderincono e dal quale sono dominati. In una parda, l'elemento personale che si tova nell'usmo è la sua colonta intelligente, per la quale egli direnta nutore delle use proprie operationi.

L'elemento personale adunque è sempre qualche oosa di ecrelso: la sua dignità

dee rispettarsi: essa non può mai essere sacrificata a libito di chicchessia.

Ma in che consiste propriamente questa dignità dell'elemento personale, che non

si piega ad esser mezzo, ma che vuol esser sempre considerata como fine a sè stessa? La dignità dell'elemento personale consiste unicamente in questo, chi egli è quell'elemento, pel quale l'individuo può aderire con tutto sè stesso alla verita all'essere in tutta la sua pienezza contemplato oggettivamente.

Da questa adesione di fatto all'essere oggettivo ed illimitato avviene, che la per-

sona acquista una nuova nobiltà, si appaga, si bea, si completa. Un principio intelligerte, che può aderire all'essere illimitatamente, per questa

(1) Vedi l'Astropologia, L. IV.

sola sua potenza, per questa sola sua naturale ordinazione già dicesi personale. Ma se dal semplicemente potere, egli passa anche all'aderire attualmente a tutto l'essere e a compiacersene, dee dirsi conseguentemente, essersi accresciuta e completata la sua personalità. In questo completamento della persona sta il bene morale, la virtu morale, la dignità personale ultimata, fin anco la beatitudine.

Rispettare adunque la persona vuol dire non far nulla in contrario alla dignità personale, sia relativamente a quella parte di personalità che si è già conseguita, sia relativamente a quella che la persona tende di conseguire : vuol dire non impedirne il conseguimento, non distruggerne parte aleuna : non far cosa, che schbene impotente a di-

struggerla o ad impedirla, tuttavia di natura sua attenti a questo.

Definito in tal modo in che consista il debito di rispettare la persona qual fine, egli è facile di vedere, che gli nomini possono esser fra loro legati da entrambi i dne vincoli da noi enumerati, senza che l'uno noccia necessariamente all'altro. Perocchè la natura umana è moltiplice; ha un elemento uon personale, e un elemento personale: ella dunque riceve eutrambi i rapporti, il rapporto di cosa, e il rapporto di persona. Cioè a dire, l'uomo sotto un aspetto può esser considerato come cosa, e sotto un altro esser considerato come persona. Egli è un essere, che ha la potenza di prestare de vantaggi agli altri uomini a quel modo che l'hanno questa potenza le cose irrazionali. Ma l'uomo oltre di ciò ha nu'altra potenza assai più sublime, quella di ricevere questi medesimi vantaggi, e di liberamente disporne come persona.

- Ma non vi ha forse qui una contraddizione? potranno duuque gli uomini esser avvincolati fra loro non pure coi vincoli di persone a persone, ma ben anco eoi vincoli di cose a persone? potrà l'uomo cavare dal suo simile dei vantaggi a quel modo onde suol eavarli dalle cose irrazionali? non sarà questo un avvilir l'nomo? -

Rispondiamo che nel concepir ciò non vi ha alcuna contraddizione.

Gli nomini possono indubitatamente avvincolarsi fra di loro tanto coi vincoli propri delle persone, quanto con quelli propri delle cose; perocche la natura umana, come pur ora dicevamo, non è tutt'intera e sotto ogni aspetto personale, ma in essa vi ha altresi una parte che non è, almeno sempre e necessariamente, personale.

Ma si badi: non si può già indurre da questo, che l'nomo dunque possa usare dell'nomo nel modo stesso nel quale egli usa di nna cosa; passando un'immensa differenza fra il modo onde può usar delle cose, e quello onde può nsar del suo simile

considerato come cosa.

L'uomo usa delle cose illimitatamente, senza risgnardo alcuno alla cosa stessa; si deteriori ella o perisca del tutto, chi la usa non bada che al proprio vantaggio, e se couserva la eosa, non la conserva ehe per sè.

L'nomo all'incontro può ben usare del sno simile a proprio vantaggio, e fin qui il suo simile gli serve come di cosa; ma egli non può mica usarne illimitatamente; dee in quest'uso imporsi un limite, e nell'imporsi questo limite egli considera il suo simile L'uomo pnò usar del suo simile in quanto glielo permette l'elemento reale che

si trova nella natura del suo simile, e non una linea più in là; può usarne, ma salva la condizione di rispettare l'elemento personale che pure si trova nella natura stessa del suo simile, salva la condizione di non impedire e di non isturbare il perfezionamento morale di quel suo simile di eui egli usa, nel qual perfezionamento si sta la dignità morale della persona, la libertà di essa, e quella eccellenza ehe a nulla si piega, a nul-

la serve, perchè è infinita.

Sebbene adnınque l'nomo possa cavar vantaggio a sè stesso tauto dall'usar delle cose, quanto dall'usare delle persono ( servi ), che vengono in tal caso eonsiderate sotto il rapporto di cose, tuttavia l'usar ch'egli fa delle cose, e l'usar ch'egli fa delle persone distinguesi essenzialmente, infinitamente; perocchè il primo è illimitato e rimesso al buon piacere di colui che il fa; il secondo è limitato e astretto sempre alla legge del rispetto personale onde dee continuamente accompagnarsi. Tuttavia nell'uno e nell'altro caso vi ha un vero uso; nell'uno e nell'altro caso la cosa usata considerasi come mezzo, e chi la usa come fine; il rapporto ed il vincolo è reale e nou personale, è di mezzo e non di fine.

Sebbene adunque le umane persone prestino talora de'servigi al modo delle cose, e come cose perciò astrattamente prese si considerino; tuttavia conveniva troppo il significare con parolo diverse il vincolo di proprietà illimitata che l'uomo ha colle cose, e il vincolo di proprietà limitata che egli ha colle persone, appunto perche il limite essenziale di questo ultimo vincolo costituisce una nolevolissima differenza. Ouindi avvenne, che per lo più si riserbò in paroin proprietà a indicare il potere di disporre illimitato ed assoluto(1) che l'uomo ha delle cose sue, e si destino il vocabolo di dominio o di nianoria a significare il potere limitato e accompagnato da moral rispetto, che ha l'uomo di usare delle persone che gli appartengono. È in vero, non si potrebbe sopportare di ndire che l'uomo avesse la proprietà di un altro uomo; nll'incontro non olfende punto i nostri orecchi il dire che l'uomo abbia il dominio ovvero la signoria sopra altri comini.

Questi vincoli pertanto di società e di signoria si trovano comunemente mescolati insieme nel fatto delle diverse società umane ; quantunque essi sieno distintissimi, come vedemmo, per l'intima lor natura.

Egli è anco difficile il determinare nel fatto di una particolare società, quanta parte vi abbia la signoria, quanta la socialità: il che si dee fare appoggiandosi ai I toli di fatto costituenti l'uno e l'altro diritto, cioè il diritto signorile, e il diritto sociale. Questo è ciò che, a mio parere, si è finora trascurato da legisti : e pure egli è certo che si dee venire a ciò, se pure si vorrà sbrogliare del tutto la matassa non poco ancora arruffata delle umane leggi (2). Sopra tanta necessità di separare i due rapporti e i due vincoli accennati (3), per mettere luce ed ordine dentro al eaos delle diverse umnne legislazioni, noi torneremo forse altrove (4). Qui intanto riassumiamo il detto fin qui.

(t) Laonde generalmente da giurisperiti si definisce la proprietà ε il diritte di godere, e disporre ε delle cose nella maniera la più asseluta, purelté non se ne faccia un pso victato dallo leggi, o doi e regolamenti. 3 Così il Codice civile per gli Stoti di S. M. il Re di Sardegna, § 439

(2) Per recare un esempio onde apparisea la necessità di distinguere il diretto aignorile dal diritto sociale, prendiamo la questione agitata da pubblicisti, e se i cittadini di uno stato abbiano il d.ritto di emigrare. 2 Chi non vede cho questa questione non può essere sciolta a pieno se non viene Irattata sotto tutti gli aspetti, cioè applicando ad essa successivamento i principi del diritto sociale, e i principi del diritto signorite? Quando si esamini la questione con tale ampiezza, ella si moltiplica, e d'uoa sola diventa qualtre questioni diverse; due apparteneoti al diritto puro, alla teoria del diritto; l'altre al diritto applicato. Ecco le due primo.

1.º Il diritto sociale importa sempre nel governo della società la facoltà d'impedire l'emigraziene si sezi? o quaodo, e con quai limiti?

s.º Il diritto signorite importa sempre ne signori che to posseggone la facoltà d'impedire l'emigrazione a'loro sudditi? o quando, e con quai limiti?

Le due seconde questioni discendono all'applicazione; e con esse si domanda: 1.º Nella tole e tale società escile reale esistono i titoli di fatto che danno le lacoltà al governo

d'impedire l'emigrazione a'sort? e con quai limiti? z.º Nella take e tako signoria reale esistene i titoli di fatto, che danno la facoltà ol signore d'im-

pedire l'emigrazione a'suoi sudditi? e con quai timiti?

Egli è evidente, che se tutte queste questioni non sono prima decise in una data naziono, non si può stabilire una legislazione chiara ed evidente sul diritto di emigrazione. Quand'ance fosse deciso, che il diritto d'emigrazione esistesse secondo il diritto sociale, potrebbe

darsi che non esistesse, o fusse limitato in forza del diretto signorile. Questi Diritti aduoque debbono essere chiaramento distinti, acciocché la legislazione tocchi l'apice della sua perfezione. (3) I pincoti, secondo la definizione che n'abbiamo dala, non soco che rapporti realizzati, cioè

messi io atto nelle società realmente esistenti. Il diritto filosofico dividesi naturalmente in duo parti, cioè nel diritto pero, ele tratta de rapporti tanto signorili, quanto sociali; e nel diritto opplicato allo società reali, che tratta de encoli non meno de signorili, che de sociali.

(4) Il Remegnosi esaminò la questione, « quale sia il governo più adattato o perfezionare la le-

Sc l'nomo singolo, noi dicevamo, se la intende e si lega con altri nomini solo a proprio vanlaggio; egli cerea da essi di trarre quello stesso che cerca di trarre dall'altre cose sue, o di suo uso, e non li considera in tal caso come persone.

Fin qui egli rimane ancora isolato: isolato e solo, cerca di vantaggiare da tuti gili oggetti chi e latomiano, e riesci midiferenta allato per lui el accidente, che que gli oggetti sieno cone oppure persone. L'essenziale, il tutto, in questi usi, in questi commerca, si è il bance de l'unom nimi na procacciare a sè melesimo, e purché gli venga procacciato questo bene, a lui nom monta che glielo procacciato questo bene, a lui nom monta che glielo procaccion le cose, o sia le persone. Se egli perferense queste ni quelle, in tal caso egli le preferense a quelle mondo che presone. Se egli perferense queste ni quelle, in tal caso egli le preferense a quel mondo che presone de la considera de la cons

Acciocché danque nas unisses di nomisi si possa chiamare societi, ella des venir compatat di piu persone in quanto sano persone : piu poli oris societi quella, nella quale una sola persona fosse fine, e l'altre tutte non comparissero e non si rappresentassero che nella qualità e redazione di messi, node quell'una ovarerebbe il vantaggio ci d'ella solo desidera a rè medesina. Che se all'opposto tutti quegli individui che si trovano uniti hanno un oblo fine common, en quale i'un non ondisconda dall'altra, a similitadimi delle membra di un corpo, che hanno tutte il fine del bre essere del corpo intero, comi il corpo intero, ne il fine del bre essere del corpo intero, a la società.

La società di servità e di signoria noi è dunque vera società, ma ella è coi delta impropriamente; ovvere ella si cliana società non per espirareze on questa parola il vincolo signorile e servito, ma più toto il limite di questo vincolo; limite noraclo, di quate nace un dibligazione il apriori el a servi il non consettanzi di aver fracesi la relazione di signoria e di serviti, ma di tover sempre accompagnare questa reluzione con una rotal società e berecologua sambievolta.

gislazione civile, y e osserro, e che le oristocrazio soglione ripugnare a dar leggi certe, n date lo leggi, a concederne l'interpretazione; che la democrazia vien guidata dalle dottrine filosoliche più losto che da un senso profondo di ragion civilo; che finalmente la sola monarchia è grandemente interessata a stabilire chiare e certe leggi. > Questo pabblicista attribuisce in gran parle la mancanza di leggi scritte nel paose più incivilito dell'India qual era la monarchia de Proci al tempo di Alessaodro, « all'iogenita e perpetua renitenza dei governi aristocratici sacerdotali, che a par echi tratti ebs bero laogo, come si è veduto nell'alto Indostano, di emanare leggi scritto e generali, mediante le e quali l'arbitrio dei dominanti venga sottomesso o regolo certe, conosciute e comuni con tutto il po-4 polo. 3 A conferma di un tale difetto osservato ne governi aristocratici, egli reca gli esempl se-guenti, o troppi più so ne potrebbero aggiungero: 4 Questo istinto lo abbiamo veduto si presso i pae trizi romani, contro i quali il supolo dovette sostenere un'aspra lotta ondo ottenere la compilaziona e delle leggi delle dodici tavole; si nella venota repubblica, nella qualo, tranne i primi statuti antee riori alla invalsa stretta aristocrazia, si ricurreva nelle decisioni agli esempl, ed al così dello caso e seguito; e si finalmente negli Svizzeri, prosso dei quali, dopo gli antichi statuti anteriori alla loro
e emaneipazione, non fu fatta mai collezione alcuna regolare di leggi, ed anzi all'opposto furono strappale di mano alle popolazioni della campagna molte franchigie otteoute dai loro antichi signoe ri, per cui nacquero insurrezioni contro le città predominanti per ben quiodici volte, como si può « vedere nella recente storia della Svizzera dol signor Z-chozke.» (Ricerche Storiche sull'India antica, supplementi alla Parte II, art. IV, § v. I.) I fatti costanti delle storie confernano la sentenza del Romagnosi, e il trovarsi l'Inghilterra ancora priva di un Codice, è prova manifesta, che l'incivilimento stesso non ha potuto finora vincere il difetto, che sembra incrente all'elemento aristocratico de'gorerni. Tuttavia noi oseremo di fare una predizione sul tempo avveniro, la quale a molti parrà furse peccare di una soverchia confidenza ne progressi sociali, ma di cui Intlavia noi portiamo un alto convincimento, e la predizione si è, cha e verrà tempo nel quale lo reliquio di tutte le aristocrazie si rifaggiranno sotto la protezione di leggi certe e privo di equivoti ; o in quel tempo l'interesse stesso dello aristocrazie, al contrario di quello che fu per lo passato, le indurrà a promuorere il perfezionamento della legislazione. » Ma beu si ritenga: la legislazione civile non si può perfezionaro se tutti'insieme non si perfezionano l'altre parti della universale legislazione, e prima di tutto se non si separano i duo elementi che ora si trovano confusi ne codici civili, l'olemento privato e l'olemento politico, e se nell'elemento politico non si distingue ancora il diritto signorile dal diritto sociole.

Noi dunque diciamo che i diritti di signoria che lia un nomo sopra altri uonini possono esser legittimi e giusti; ma in pari tempo diciamo che essi non danno la nozione di società e che non involgono altro concetto se non quello di nn uomo che possiodo delle cose, e fra queste cose, anco de diritti circa delle persone.

E ciò non pertanto, acciocchè tali diritti circa le persone possano esser veri diritti, cegli è cupo, aggiungammo, che le persone i riaggaratimo come cesse sena affendere la loro personalità, cioè sena impedire alle stesse di conseguire la virta, e il bete su-persono che acconsegue. Concissosche nelle manea persone è da distinguere l'aperta che elle prestano, dalla loro personalità stessa: in quanto elle prestano dell'opere e de servigi, in atto come cose rigaradani, e possono esser da altro possano deservigi, in atto come cose rigaradani, e possono esser da altro possano dell'aperta che essi prestano non deo offendere, per dirio di nono, la loro dignità personalità no esiste, è un assurdo, un ninquo e temerario sogno dell'umanità, che improphendo, avvilisce e lormenta sè stessa.

Finalmente, benchè la signoria sulle persone, a quel modo onde noi l'abbiamo spiegala, possa esser giusta tuttavia non a pinò negare, d'ella sola ha una coial natura insociale: giacchè le persone, fina le quali passa il rapporto di sispore e di servo (ove si rimnova qualsivoglia altra relazione che il temperi), hanno fra loro un colal muro di divisione; chi l'inna è persona, e l'altra è coas 2 persona e coas spoot disti

opposta natura, che non possono formare insieme un solo corpo morale.

Onesta è la ragione, onde il Legislatore dell'amanità, iogliendo ad unire insieme tutti gli uomini in una società pienamette nuirevalae, i nestuse del tutto il concetto di dominio e di signoria: l'escluse dico d'infin gli nomini, riserbando o riferendo agni dominazione a lasol delio. A coloro poi, a quali eggi impose di fondare in sulla terra una società si pura e si perfetta, consegnò qual legge costituente della medesima la seguente: « I re delle genti signoregigano sopra gli nomini: e quelle che han potere sa « di essi, vengono acclamati benefici. Voi poi non così: rua quale è il maggiore di « voi, si facca come il minore: « chi precede, si faccia come chi ministra (1). »

### CAPITOLO IV.

#### DEL BIRITTO DI NATURA A QUEL MODO CHE FU CONCEPITO DAGLI SCRITTORI DELLO SCORSO SECOLO.

Il vincolo di proprietà e di dominio non associa adunque l'nomo coll'nomo, ma lo lascia solo, isolato.

Or, prima che l'uomo sia associato co'snoi simili mediante il vincolo di società, egli si concepisce in quello stato, a cui venne imposto il nome di stato di natura, per contrapporto allo stato di società.

Nello stato di natura concepito a questo modo, in cui si suppone che non esistano anoca i legani sociali, si possono distingenere due gradi. O poi immaginari l'nomo co aemplici rapporti che appartiengono all'ordine di pura ragione, sexua che egli ancora abbia contrato dei vincoli effettivi colle cose, cioè dei vincoli di proprietà e di dominio; o vvero poò immaginari che l'nomo si sia già avvincelato con lali vincoli effettivi, che il leghino alle cose (ed anche alle persone, che per esa tengono la ragione di cose), serua che ancora sia avvincolato co siasi simili come persone.

Questi due gradi non recano nna notabile differenza relativamente al diritto proprio di questo stato; perocchè questo diritto anteriore al sociale considera sempre i rapporti ed i vincoli colle cose; o che l'nomo si trovi solo in potenza ad essi, come si avvera nel primo grado dello stato di natura, dore non vi sono che jura ad rez, orvero

(1) Luc. XXtt.

che l'uomo sia già entrato attualmento ed effettivamente in possesso di esse cose, come si avvera quando egli è passato al secondo grado dello stato di natura, nel qualo si possono in qualche modo conceptie *jura in rebus*.

Egfi è oltracciò da considerarsi, che una recietà qualsiasi, che acconciamente si appella, come diceramo, nna persona morale, possiede quegli atessi rapporti e quegli atessi vincoli con tutto ciò che è fuori di essa, che ha l' nomo singolo nel nominato zata to di natura: sicchè le società sono fra loro, nello stato di natura, come gl' individui non associati.

Egli ò dunque necessario distinguersi un diritto anteriore all'esistenza de vincoli sociali, ved un diritto nascente da questi vincoli stessi. Il primo di questi due diritti è quello che fu chiamato diritto di natura appunto, perche lo slato in cui si concepisce l'uomo anteriormente allo stato sociale, si usò di nominario stato di natura.

No fin qui si potevano riprendere i filosofi: tutt' al più si potea dire, come fu detto, che le deuominazioni di stato di natura e di diritto di natura contenevano qualche cosa d'improprio, e davano luogo a degli equivoci.

Dico che contenevano qualche cosa d'improprio; perocché la natura non pone l'nomo fuori della società, anzi il fa nascere nel seno della società domestica.

Dico che contenerano altresi qualcho cosa che dara luogo a degli equiroci; percochi non vien definito con quelle denominazioni di cho natura si parti, se della natura in gencre, o solo della natura umana, e si prenda la parola naturaro cone il contrapposto di argione, co come il contrapposto di argione, incepapano in quest equivoco gli stessi romani giurisprudenti, i quali definirono il jua naturate per capello che viene insegnato dalla natura a tutti gi animati y [1]; quasicho vi potessero cese driiti, precetti, insegnamenti, là dore non vi e ragione. Pigliarono dunque la parola natura pel naturato intito, il quale pob be su suggerire ella ragione ci che si debba fare o intrametere, ma non può senza il detame di questa costituire niun diritto e niun dovere (2).

Che se in vece di lasciare così incerto e indeterminato il vocabbol di natura, que sari l'a vessero definito, l'a ressero ristretto alla natura umana, e avessero chimato quel diritto che ne consegue, diritto della natura umana; arrebbero pontto senza errore trattaro di un tal diritto, cone di una banaca di tutto l'albero della norale legislaziono. Nou arrebbero mentato bissimo ne anon restringendo questo diritto della natura umana, alle relazioni essenziali degl'individui manai colle cose e colle persone, presciolendo al tutto da vinosi oscili, purche a erescro poi aggiunto a quel foro di restricto della morta della morta

(1) Quod natura omnia animalia docuit. — Egii è manifesto, che questa definizione fa trattalla lidonolia stocca. Il Giacecto pretende spiegare questa definizione del oatural diritto dicendo, che quae forsta faciant incitatione maturafi, car in homanes fariant, piur naturafi fariant (Not., prov. ed. I. Inst. Til. II). Ma più spedito e più leale sembra il riconoscero che quella defiotione è difettosa, ed abbodonaria.

(2) In somma l'istinto può somministrare in parte la materia del diritto, ma non la forma. l'rima di Ulpiano, prima di Zenone, prima di Taleto, Esiodo più sanamente cantava,

Τουδε ηπο ανθρωποιαι νόμον διεταξε Κρονιων,

Ι ουσε ηπρ αυπρωποισε υσμού σειταςε κρούκως, Γ΄ ηθυσε μεν κεεί θηρο ε και οιωνοις, πετεεινοις,

Εσθειν αλληλους, επεί ου δίκη εστίν επ' αυτοις.

Α΄ υθρωποιοι δ΄εδωκε δίκην, η πολλόν αρίστη Γίνεται

(Op. et D., L. I., vers. 276).

« All'umaoa progenie il sommo Giove

« Doon la legge; chè le fere e i pesci

e Paschi si volgon, di diritto privi;

A noi giustizia, ottimo ben, concesse. 1

ritto della natura, l'altra parte costituente il diritto sociale, secondo e più nobile memlero dell'intero corpo dei diritto dell'inomo considerato nelle varie sue relazioni o condizioni. In la caso il diritto naturate trannos seribe stato come il rudimento del diritto sociale, e questo il compinento di quello: sarobbe stato la prima parte di tutto il diritto razionda, e, questo il seconda (1).

Conveniva dunqué, per non isgarraré, come si fece, ricordarsi sempre, che quel natural diritto non era tutto intero il diritto, ma era un diritto astratto, una parte del diritto; dal qual solo non si potea mai dedurre quello che l'uomo dovesso fare prati-

camente, e quello che l'uomo dovesse intralasciaro.

Per motrace un cenno di questa imperfesione del naturale diritto, e la sua insuficiora a diffegore i passi dell'un no nelle vie di una intera giustira, basta considerare, che tatto cio che esso comanda, si rissume finalmente in questa formola: « Non far nucle al tuo simila. » Qued diritto i rimane internamente negative; perchè non siguradando se non i rapporti ci i vinculi che le persone singolo e disociate hanno colle coce, e considerando anche le persone singuole administrato del coce, ne considerando anche le persone singuele administrato qualità erdano delle persone cincò a comundare, cho l'une delle persone come cose sia limitato per modo, che ceso non viol i rispetto dovuto alla loro persone come cose sia limitato per modo, che ceso non viol i rispetto dovuto alla loro persone come cose sia limitato per modo, che ceso non viol i rispetto dovuto alla loro persona lità. Questo non è che un mero doveren negativo, un doverce che si riduce a un hou fare, a un non monece; che non inpone acun obbligo di giovare positivamente. Indi ninsu maraviglia è se di un lal diritto crudo, vozo, imperfetto, lo stesso buen senso degli anticha avesse pronuncialo quella sentenza chi el ocolonama in prataize: aumumun juta, aumunna j

—Ma onde vien egli l'obbligazione all'uomo di giovare a suoi simili? — Dal diritu sociale: questo è il fonte dei doveri positivi; perocche la legge fondamentale della società si è di ottenero quel bace pel quale la società è fatta, per tutto il corpo sociale, per ciascum membro che lo compone: indi la sociale benerolenza, indi l'obbligo che ha riscumo che s'asocia di giovare a tutti gli asociati. Velesi qui di nuoro quanto sia

cosa essenzialmente morale l'umana associaziono.

Più filosofi dello scorso secolo rigettarono il diritto sociale, e s'attennero al diritto naturale, pigliandolo come l'unico dirittu dell'uomo, come un diritto completo: indi quel carattere di cradezza e d'innunanità, di cui fu segnata a strisco di sangno la seconda metà del secolo XVIII.

Rossecas, che si può dire il rappresentante del diritto di natura di cui partiapuo, non si contenta di rigitarea di tritto sociale, comultanto il solo diritto di natura; non si contenta di ritorranea Ottracciò alla definizione del diritto di natura non si custenta di ritorranea Ottracciò alla definizione del diritto di natura nobe danno le leggi rounane, e que diritto de la natura inorgane a tulti gi animali; si ne questa tessa dei finizione si la qualthe cossa aneura di troppo per lui. L'uomo, come animal ragionevole, secondu quella definizione, a tittuge il suo diritto dalla propria natura razionale (29).

Rosseau vuol prescindere al tutto dalli intelligenza: non vuole cele Duono tragga il diritto pruprio della sua specie dall'elemento estitaente la differenza specifica fa lui el l'urto, dalla ragione; ma pretande che il diritto naturale dell'umanta idatto, dalla capione celle basici III pensiero è veramente singolare l'abuso dell'astrazione non si può portare più innazi.

Ma udianno le su parole, e segunianolo nel traziera de suoi princi, considerando da lun adiano les ne parole, e segunianolo nel traziera de suoi principi. considerando da luna dianno les parole; e segunianolo nel traziera de suoi principi. considerando da luna dianno les parole; e segunianolo nel traziera de suoi principi. considerando da luna dianno les parole; e seguniano lon el traziera de suoi principi. considerando da luna dianno les parole; e seguniano lon traziera de suoi principi.

<sup>(1)</sup> Il natural diritto preso in questo significato albraccia due parti:

i rapporti e i vincoli dell'uomo con tutto ciò che può avere per tui la ragione di mezzo, sia cusa (vincolo di proprietà), sia persona (vincolo di dominio);

i rapporti e i vincoli nascenti da contratti bilaterali, ne quali l'uomo non s'associa con altri
u suini, ma tratta con essi a pari, cioc secondo la relazione di fine a fine.

<sup>(2)</sup> I legisti, alla definizione: Jue naturale est quod natura omnia animalia decuit, banno agg-unto le parole, juzta genus suum, che la spiega e rischiara.

per tutto quanto a torto, volendo egli dare all'nomo un diritto naturale, che gli sia di guida nel cammin della vita, pretenda poi di fabbricargii questo diritto senza calcolare tutte le reali condizioni nelle quali l'uomo si trova, ma solo alcuno primitivo, seclte a suo arbitrio.

Da primo egli elimina dalle sne considerazioni tutti i fatti socioli.

c Cominciamo, dies, dal rifiutar tuti i futi; essi non tocano la nostra questione.

Non bisogra niglicare colati ricerche per delle vesti asteriche, un solo per delragionamenti ipotetici e condizionnii, più propri a chiarire la natura delle cose, che a dic mostrame l'origine vest, per de regionamenti simili a quelli che fanno tutto giorno
c i nostri fiscie sulla formazione del nostro globo. — Il nostro argonento rignanta l'uce
uno in generale. No sumureremo di presdere uno stile che correnga a tutte le nazioni, o più totto obblimdo i tempi e i looghi per non pensare agli uomini a cui
a parliamo, ci supporremo d'esser nel lieco d'Atene a ripetere le lezioni de nostri doictori, avendo i Plationi e i Senorciati per giudici, e per udiliore il genere namao (1). »

Non gli basta: melnes anche dal calcelo le condizioni positivi dell'uomo, initi i falti sociali; incliu a sola natura umana, in quello stato nel quale ella si gueca antecedente dell'uomo, propositi sono dell'un sono di tevare ancora tatte le faccibi umane, benche non sirilippate, tutti i principi de luou si rilippamenti successiri, e prima di tatto la ragione, e l'attirio ulla socievelezza. Or non vuole floussena zaver che nare con tali elementi: egli dinoppe smocizia l'immon nabarra; immagina uno stato anticiriore alla ragione stessa: ed alla socialità; e in quello stato pensa di fondare il vero diritto naturale dell'immana socicie.

« Mediando, egli dies, sulle prime e più semplici operazioni dell'unima, credo di osservare due principi arranona tata accosse, l'uno de quali ci fa ardentemente s' solleciti del notto star bene, e l'altro d'apira nan ripugnama naturmie a voder petrire o solferire oggi essers esnaibile e specialmente i nosti simili. E dal conozione de il notto spinito è in istato di fare di questi due principi, serva che san necessario di farri entra quello della sociabilià, che mi pare sosturire le leggi del dirito harthrei: leggi che la ragione quinci appresso è foratta di ristabi-ci lire sopra altri fondamenti, quando per gli suoi successivi aviluppi ella è venuta a ci laci da soffice, in naturu (2). »

La regione adonque, lungi dol formar purte della unana natura, è agli occhi di questo filosofo una potema straniera ed inimica che sopravriene quasi direbbesi con una pianta parassita, a smugnere e a soffograre la natura dell'nomo: qual diritto di natura è egli cotesto, se non il diritto della natura brutale, se pur la natura brutale aresse un diritto?

Or, messi per questa via, dove ci formerem noi? Ci basterà d'essere percenuti un ostoto dell'unon anteriore all'uso della ragione, mai alla ragione stessa? Percho noi natiera eccanio i principi dei diritto naturale ancora più in la? Litacche vogliamo trovare l'idea della natura nanas coll'esaminare ciò che prima nell'usomo si viluppa, io non so perchè non entriamo nell'utero della madre, e ouservandori che il cuore si manifesta prima di utte l'altre parti, non negliamo n quest'altre parti il formar parte dell'unana natura, non la riduciamo questa natura tutta a questo primo viscre; o definitamente a correcta con sono con sono con control definitamente a correcta con sono con control definitamente a correcta con control della control d

<sup>(1)</sup> Discours sur l'origine et les fondemens de l'inégalité parmi les hommes. (2) Ivi.

e ciò che v'ha di originario e di artificiale nella natura attuale dell'uomo, e di beu coe noscere uno stato che non esiste più , che non è forse mai esistito, e che probabil-

« mente mai non esisterà (1).

Da vero, che, secondo cotesta dottrina, i diritti e i deveri naturali dell'uomo si acchiuderebbero in un circolo assai ristretto! L'uomo non dovrebbe aver quasi altra cura che del sno corpo, se pur qualche cosa dovesse. D'altra parte, costretto il nostro filosofo a confessare come facoltà distintiva dell'inmana specie la perfettibilità, che farà egli di questo nnovo elemento si importano al diritto naturale da lui immaginato? Coine se ne spaccerà egli? Il partito ch'egli prende a risguardo di questo elemento (venendogli meno il coraggio a distruggerlo), si è quello di dennaziarlo come un mariolo, di opprimerlo quasi con sentenza di tribunale, accagionandolo qual autore e fonte di ogni degradazione della stessa specie nmana a cui appartiene, con una contraddizione singolare pur col nome di perfettibilità. Ma perocchè le assurde conseguenza di ciò gli s'accavallano tuttavia addosso troppo manifeste; ed egli le confesserà in uno stile pieno di pietà e di eloquenza, ne compiangerà l'uman genere, acciocchè il lettore, se non convinto dalla luce del vero, almen sedotto dal prestigio del seutimento, le si trangugi. « Troppo egli sarebbe tristo, esclama, troppo sarebbe tristo per noi di e pur trovarci forzati a convenire, che gnesta facoltà distintiva e quasi illimitata ( del-« la perfettibilità umana ) è la sorgente di tutti i malori dell'nomo, a convenire che « ella è colei, che ne lo trae pel corso del tempo da quella condizione originaria, ove a lui scorrerebbero giorni tranquilli e innocenti : colei, che facendo sbocciare col pro-« ceder de secoli i suoi lumi ed i suoi errori, i snoi vizt e le sne virtu, ne lo rende alla « lunga il tiranno di sè medesimo e della natura, Sarebbe ppre l'orribile cosa il tro- varsi obbligato a lodare si come un essere benefattore colui, che il primo ebbe suggerito all'abitante delle rive dell'Orenoco l'uso di quelle assi ch'egli acconcia in sulle e tempie de'suoi bambini, e che almeno loro assienrano una parte della loro imbecillità e della loro originale felicità! (2). »

Ma è possibile finalmente, che il filosofo stesso, di cui rechiamo le dolenti note, non s'avvegga, che esclusa la ragione, non può più aversi nè pure uu solo dovere,

un solo diritto, perché non riman più niente di ragionevole. No; egli stesso se n'avvede, e sel propone a forma di obbiezione. « Parrebbe a

« prima giunta, dies, che gli uomini in questo stato, non avendo fra esai alcuna sorta di creatione morale, në doveri conociuti, non poleserro essere nè buoni ne cattivi, a non sosselares ne vita in virtit; se pure ingliando queste parole in nu senso, frico e non si chiamin viti dell'individuo le qualità che possono nuocere alla sua propria e conservazione, e virti quelle che possono altatata, nel qual caso bisoprerebbe chiamer più virtouro croiti che more creatiesse alle sempinis impulsato di della natura (O). > .

Che dunque risponde ad una difficoltà, che distruggé d'un solo tratto, e cassa tutto il diritto di natura, ch'egli tentò di stabilire con tanta profusione di parole?

Non altro, che questo : <sup>e</sup> Senza che noi ci togliamo dal senso ordinario delle par role, egli è mestieri che sospendiamo il giudinio che noi potremmo portarea sul sua tale posizione, e che difficiamo de nostri pregindizi, fino a che noi abbianno esaminato colla bilancia alle mani s'egli 'a dabba più di virti che di vizi fra gli nomini
i inciviliti, o se le loro virtia (poivino meglio che i loro vizi non nuccano (4). <sup>3</sup>

Pro i non vogliamo certo più di quello che si concede in queste parole. Perocchè per esse noi restamo pienamente d'accordo, che nello stato di natura del nostro filosofo non si danno ne vizit ne vitti morali: restamo perciò d'accordo, che quand'anco un tale stato privo di moralità fosse preferibile allo stato sociale, per trovarsi in quest'ul-

<sup>(1)</sup> Discours sur l'origine et les fondemens de l'inégalité parmi les hommes.
(2) lvi.

<sup>(3)</sup> lvi.

<sup>(4)</sup> tri.

<sup>. , . . .</sup> 

tim un soprechio di vizi prevalenti alle vivit; tuttavia quello non ci potrebbe però mai insomministrara denun idea di legge, o di divito, appunto perchè esso non ci somministra aleman idea di legge, o di divito, appunto perchè esso non ci sommini stra alema idea di virti, ne di vivio, ne di rargione: finalmente restiamo d'accordo di quanto da tutto dei conenguia necessariamene, che i riververe a quello stato per ca varno le norme del natural diritto, è vano o pazzo; è un ricorrere ad una condizione telbe di cesa, che comanca fino il pie tenev estigio di divitto naturale, e doude altir por terbbe sol trarre un miserabil pretato di negarne l'esistenza, ovvero di cangiare lo leggis morali in leggi fisische, o vicevera. Per le quali cose lo strano pessico di viceve concedi di stabilità, ma solo medi di annientarlo.

Concludiamo: quanto piublicò G. G. Bousseau intorno al natural diritto, non dee prenderni per un serio lavoro filosofico: egli era tolo una dejeia stalla social corruzione; in mezzo alla quale toccogli di vivere lo stenturato; e il facosdo declamatero non fa inteso nè da suoi segnasi, nè dai suoi oppositori. In vece di considerarsi in lui l'unono sitazio che s' adira, l'oratore che essagera, il solsta che fa sieggio d'ingegono, il poeta che piange; si volte vedervi il filosofo che ragiona; e quanto questo nocque alla sua funa, alterlatato riusici danagono ai tempi de quali l'amentara la corruzione.

#### CAPITOLO V.

## DELLA BENEVOLENZA SOCIALE, E DELL'AMICIZIA.

Tornando ora in via, noi, esponendo più sopra il concetto della società, ci abbiamo fatto entrare la beoevolenza sociale. — E ella amicizia questa sociale benevolenza? O in che cosa il concetto di essa è diverso da quello di amicizia?

Il concetto di benerolenza sociale e il coucetto di amicizia non si debbono confondere insieme: l'anticizia è qualehe cosa di più puro, di più santo, di più elevato della semplice benerolenza sociale, almeno fino che si tratta di una società limitata.

L'amico dimentica sè stesso per l'amico: egli desidera e procaccia il bene dell'amata persona, senza alcuna considerazione al bene proprio, talora anche col sarrificio di questo. L'amiczia è essenzialmente intellettuale, oggettiva; l'uomo per l'amiczia rive nell'oggetto del suo amore quale il suo intendimento lo concepisce, vive fuori di sò medesimo.

Futo cio non si può dire della sociale benevolenza. Il membro di una società, come lale, vuole il bene della società e aci appariente, e in questo bene voltot a tutta la società comiste la società volto il bene del lospo sociale, vuole conseguentemente il bene di tutte la persone che formano questo corpo. Ma fra queste persone si trova anci egti medesimo. Nella benecofernza sociate adunque l'ouono non dimencia, se siseno, come nell'amierizia, ma si considere a si ana come membro della società. Di piu, egti si associa coll' altre persone unicamente pel vantaggio che prevede dovergiti ventre da quella associazione. Egti dinquer non s'appigiri all'associazione, non ama la società, ne ama il bene comune della società, seno minalmente pib ense mo propriso, per amord si estesso: ama l'altriu bene ano proprisance e necessariamente perche bene altrui, ma perchè egti lo trova condizione necessaria a suo bene particolare. La sociale benevolenza ha dunquen no riorgiue soggettira e l'amore soggettivo che singenera na amore orgettivo, il quale pero non occupa in tal caso nel corre unamo che un posto sabordinalo.

Da questo si può conchindere, che la benevolenza sociale tiene nn cotal posto di mezzo fra il vincolo signorile e l'amietzia; ell'è più nobile di quello, e men nobile di questa; ella è un primo passo, pel quale gli uomini perrengono poscia ai purissimi affetti dell'amietzia.

Tuttavia non si dee credere, che nel fatto delle società umane manchi solitamen-

te l'amicizia. Il vincolo di signoria, quello di società, e quello dell'amicizia nel fatto reale si trovano mescolali insieme e influenti con varie proportioni. Noi vogliamo solamente determinare la distinzione delle idee, esseudo ciò necessario affine di rilevare poscia quanto l'umana convivenza debba a ciascuno di questi tre vincoli.

E per vero, solamente medionte la distinzione da noi indicata fra il concelto di signoria, quello di benevolenta sociale, e quello di amicina si può chiaramente inferire, che e le unioni umante debbonsi riputare più felici e più virtuose, più che domina in esse l'amicina sopra gli altri due vincoli, e di poi più cho domina il vincolo della socialità sopra quello della proprietà e del dominio. »

Ci resta ad osservare come l'amicizia e la sociale benevolenza possano gradatamente più e più nobilitarsi, e come pervenendo entrambi all'ultimo grado di nobiltà di

cui sieno capaci, elle si scontrino, s'abbraccino, diventino una cosa sola.

Come gionge l'amiesina a toccare il suo più alto punto di nobilità".—Ella giù si nobilità, più tel driure virtuosa. Percocchia i virti, e, non altro che la virti, è, l'essenza della nobilità; e perciò ella è altresì la nobilità rice di tutte le cose. L'amiciria dun-que è perrentata ill'ultiuno grado di nobilità el cecellema, quando ciò che l'amico ana nell'amico non è che la virtii, e perciò quando l'affetto si porta come ad nitimo suo scopo al vero, al giuto, all'inoste, di santo: rium oggetto limitato riceva ollora più i nostri affetti, se non come un cristello, pel quale passano serza fermansi, o come un tersissimo specchio, che riceve i rargi del solo e sema punto alterati il rimanda al solo.

Come giunge a toccare il suo più alto grado di nobiltà la benevolenza sociale? -La benevolenza sociale, abbiam detto, si amplifica insieme coll'amplificarsi della società. Abbiamo anco veduto che la società amplificandosi si migliora, appunto perchè allargandosi si perfeziona la benevolenza. La società s'amplifica per due modi, crescendo il numero delle persone che s'aggregano, e crescendo i beni che formano il fine pel quale ella si unisce. Fino che qualche persona rimane fuori della società, e fino che qualche vero bene rimane escluso dal suo scopo, ella è una società ancora limitata, non ha raggiunto l'ultima sua possibilo perfezione, per conseguente anche la benevolenza che accompagna l'associazione non ha toccato il più alto termine di perfezione a cui ella possa aspirare. Ma all'incontro, ponendo che la società siasi resa del tutto illimitata, ch'ella ne escluda alcuna persona dal suo grembo, ne alcun vero bene dal suo scopo, allora, si ha necessariamente una società che tende come in suo ultimo fine alla virtu, come al bene di tutti più eccellente. La virto non solo è il migliore dei beni, ma è ancora la condizione e la legittima origine di ogni bene. Questa società dunque tenderà principalmente alla virtu, come al massimo bene e al foute di ogni bene. Ora quale sarà la benevolenza propria di questa nobilissima società? Sarà una benevolenza, per la quale ciascun membro della società desidererà a tutti i sozi priucipalmente la perfezione morale. Siamo adunque pervenuti ad nna benevolenza, che non è altro se uon un amore alla virtu, e però anco un amore essenzialmente oggettivo e disinteressato.

A quella guisa adonque che l'amiezia, perrenuta all'ultima na idoles perfezione, ci i caugia in un altissimo amore dell'eterno bene della virtà; così sonigliantemente la sociale lenerolenza, one essa si porti col penniero all'ultima sua possibile perfezione, i i tramuta nello stesso amor nobilissimo della morale virtit, e non si propone altro bese se non in ordine a questo supreme.

L'ideale dunque della benevolenza sociale, e l'ideale dell'amicizia è un me-

desimo amore purissimo della virtù.

Non omnettiamo anche qui, innanzi di chindere questo capitolo, di rillettere, come realmente esista in sulla terra una società universale nella quale non si poò in aleun modo dividere la benevolenza aoriale dall'amicizia, el entrambi dalla virtii. Il fondatore del cristamesimo mise in falti a secpo della società da lui fondata il solo amore virtuoso, el quale finise organizante la haerorichanz sociale perfette e la perfetta

amicizia. 

Un nnovo comando io vi do, egli disse ai membri di una ai vasta associa
zione, che vi amiste scambievolmente a quel modo nel quale vi ho amati io (1); »
cioè colla più perfetta amicizia e colla più perfetta sociale benevolenza.

#### CAPITOLO VI.

#### DELLA LIBERTÀ SOCIALE.

Il vincolo sociale è opposto al vincolo di signoria.

La società dunque di natura sua esclude la servità. Tatte le persone associate sono parti di nu solo corpo, e però sono fine, come è fine il corpo stesso al quale appartiene il bene che s'intende di procacciare mediante l'associazione.

Dunque la società sippone la liberta: le persone in quanto sono suzie, sono libere. La libertà di cin godono le persone associate è lanto maggiore e più perfetta, quanto è più tampia e più perfetta la società. Come col distendersi della società si distende la giustizia che le è incrente (2), si distende la benevolenza sociale (3); così pure si distende e si perfeziona la sociale libertà.

La qual nuova proprietà si riscontra, come tutte le altre precedenti, in grado sommo nella società cristiana.

Sommio meia sociesa cisuas.

Il nos fondatore le segnò in fronte questo carattere di libertà: dichiarò altresì la libertà della sua società ne difetto della vertia che ella possiste, e della viria a cui ella tende « Se voi ri terrete nel mio sermone (colla fede), sarete veramente miei disces « poli (colla honsa vita), e conoscerete la rerità, e la verità vi farà liberti (4): z così il Circia o tatti gii usmini: quattivo sono adanque i passi successiv; condonenti alla libertà, secondo le parole del Cristo: PEDE, PRATICA DELLA VIRTÒ, COGNIZIORE DELLA VIRTÒ, CONTEGNE D

# CAPIȚOLO VII.

#### CONTINUAZIONE.

Ma conviene che noi badiamo di non ingannarci, pigliando forse la libertà sociale perciò che ella non è.

In che consiste adunque la libertà sociale?

Da ciò che abbiamo detto risulta ch' ella consiste in questo, che tutte indistintamente le persone associate mantengano la ragione di fine, e ninna di esse sia considerata come un semplice mezzo al bene delle altre.

La società è fatta per tutti i sord che la compongenon: il bene che da cesa deriva dee esser partilo egualmente, cioè secondo nan agnal legge, fra Intit; niuno d'essi è obbligato a lavorare per gli altri senza che egli stesso parteipi del suo lavror: eeco la liberta sociale. Quando all'incontro na nomo è obbligato a lavorare per un altro nomo, e non per un bene comme da entranthi, altroa vi ha servità.

Adunque si piglierebbe un errore strabocchevole da ohi pensasse, che la libertà sociale consistesse nell'essere il sozio scarico da qualsivoglia obbligazione e da qualsi-

voglia travaglio.

La natura della società è quella di un'nnione che si stringe fra pin individui a fine di conseguire un dato bene: ed è par manifesto, che ciascuno di quelli che entrano in casa, si sottomette ed obbliga a tutte quelle leggi che derivano dalla natura dell'associazione.

<sup>(1)</sup> Jo. XIII, 35.

<sup>(2)</sup> Cap. II. (3) Cap. V. (4) Jo. VIII.

Tutte queste leggi poi si possono riassumere in due generali.

1º. Ciascuno si obbliga, coll'associarsi, a volere il bene comnne degli associati, e a concorrere alla produzione o all'acquisto di esso, in quella maniera che viene stabilio, cio è a dire, o mediante degli atti snoi personali o mediante delle cose esterne da lui possedute.

25. A ciasenno dee pervenire nna quota parte del bene che l'associazione acquista, proporzionata alla sua messa di opera personale, o di beni esterni.

Il membro della società non può sottrarsi a queste leggi sociali e fondamentali, che costituiscono le prime linee dell'ordine sociale.

Di qui si trae, che il sozio pecca contro la società a cui appartiene,

 Se cio che egli vuole non è il ben comune, ma il ben proprio, cercando questo solo come fine, e negligentando o anche danneggiando il bene comune;

2." Se non concorre all'acquisto del bene sociale coi mezzi couvenuti e stabiliti. Nel primo caso pecca contro la benevolenza sociale, nel secondo contro l'attitità sociale; i due sommart doveri di ogni società.

#### CAPITOLO VIII.

#### DELL'UGUAGLIANZA SOCIALE

Delle osservazioni simili alle precedenti debbonsi fare rispetto all'eguaglianza sociale.

Egli è certo, che l'essenza stessa della società mette un elemento di uguaglianza fra le persone associate; ma conviene anche qui porre una grande attenzione nel formarsi il giusto concetto dell' nguaglianza di cui parliamo.

Come la liberta sociale retiamente si concepisce dal confronto del vincolo di società con quello di signoria; così da simile confronto si trae lume a chiarire che cosa

sia la sociale uguaglianza.

Fra servo e padrone non vi ha tganglianza, perceché il servo come servo non è che nu mezza, di cui il padrone è il line: unezza e line differissono sessinalmente, infinitamente. All'incontro le persone componenti una società essendo totte fine, niuna di esse mezzo, non differiscone essenzialmente come tali; sono totte essenzialmente uguatil. In questo adunque, ed in questo solo, consiste la sociale agnaglianza.

Applicando finalmente arche questa dottrina alla più vasta di tutte le società, ri dirino Legislatore cominciò l'opera della sua fondazione da firancare gi monnii dalla schiaviti della colpa, acciochè, resi liberi, fossero tutti di conseguente uguali, avessero tutti ragione di fine, niuno di memoz. San Paolo, hatezato che ebbe uso schiavo fuggilivo, nel rimandarlo poscia al suo padenne, impose a questo di ricevero non più e come servo, me come fratello carrissimo; a se toggime: e: Ces tun intai come tozio, accegli ini siccome me stesso (1), n Ecco l'uguaglianza sociale, ecco il vincolo di signoria tramutato in quello di sociolo.

Dopo tutto ciò, come la liberta sociale non distrugge le obbligazioni de sort, così l'ugnaglianza sociale non toglie che fra i sort esistano delle accidentali differenze; le quali differenze son quelle che noi dobbiamo più attentamente considerare nel capitolo seguente.

(1) Ad Filem.

# CAPITOLO IX.

#### DELL'ORDINE SOCIALE.

Le differenze o disuguaglianze fra i sort derivano dall'intima natura della società. Abbiamo veduto quali sieno le due leggi fondamentali di ogni società: esse racchiudono la ragione e le diverse maniere di disuguaglianza sociale. Cominciamo dal considerare la seconda.

 A ciascun sozio dee pervenire una quota parle del bene che si acquista mediante l'associazione, proporzionata alla sua messa. 3

Questa legge suppone una doppia disuguaglianza fra i sozì.

1.º disuguaglianza nella quantità di ciò che ciascuno ha messo in comunione,

 disuguaglianza nel diritto di partecipare più o meno vantaggi sociali: questa seconda disuguaglianza è conseguenza della prima.

In una società, nella quale ciascuno conferisse in comunione la stessa porzione di bene, cioè la stessa quantità di mezzi inservienti all'ottenimento del fine sociale, le in-

cate disaguagilanze non a vreibbero lugo.

Esse poi dispariscono nella teoria, se in vece di considerare le persone associate prese nella loro realità, si considerano le persone astralle, o sieno in quanto sono so-

iie (1), e, mi si permetta di così esprimernoi, le αzioni con cui entrario a parte della società. Le persona sociali con tale astrazione sono rese tutte eguali nella messa e nell'espettazione, giacchie tutto ciò che viene conferio in comunione in tal modo, si suppone diviso in azioni aguali. Ma più persone sociali, più azioni possono unirsi in una sola persona reale: indi l'indicata dissuguagliame.

Quando adunque si pretendesse che le persone reali, membri della società, do-

vessero esser tutte necessariamente uguali, si caderebbe in un errore proveniente dal non intendersi la natura del vincolo sociale (2). Ma la natura della società trae seco la necessità di altre disuguaglianze.

Primieramente la società ha sempre bisogno di un'amministrazione.

Per amministrazione sociale intendo un principio ordinatore, il quale diriga

ed armoneggi tnHe le forze sociali al fine della società,

Se le persone associate mettono in commisone un determinato corpo, un fondo sociale, questo non producee da sé stesso i dee dunque essere amministrato. Quando anco producesse da se stesso i fenti che si cercano coll'associazione, si esigerebbe tul-taris nun mano che ne li raccogliesse, e li compartisse fra gli associati secundo il quanto della foro mesti.

Se le persone associate concorrono anco colla loro industria, conviene che l'indu-

(1) Nel divitte remano distinguerasi frome della persona. Denini crano tutic, an non tali evano persona: In persona distinui illusco are matro quaden consideratura. E per industriante della persona della grado administi della dividenta di consideratura di considerati della persona della grado associazione romano, per non-persona tritta fini futi remoti illustria fini di questi associazione. Il serve non ora riconosciuto dello leggi come o-rede stato e conditione di sotto perció era reporture (Eleopoli, I. Int. de signi), esa, personano dipida non a lastena (Essolore, v. L. VI), e. VIII), conservito inter RES spune si fundo sunt (1, 3o, § a, 10, de leggi a.), e di sociazioni della considerati di considerati della considerat

(2) A questo non ponçoso nente l'autori di voto mivernale ne'governi rappresentativi. È la mena di ciascan rittatiano che dec enero rappresentata, son la persona reale. Perciò il rappresentaria le persone resià il mogo delle persona escenti, o sia dello azione celle quali ciascan cidiadion entra a parte della società, egli è un principio di opparente uguaglianza, e di diruguaglianza ed ingiuntitar reale. stria di molte persone sia accordata e ben diretta a quell'unico fine a cui la società intende.

Tutte queste funzioni prese insieme si raccolgono sotto il nome di amministrazione sociale.

L'amministrare di natura sua è un diritto incrente ai sozì che compongono la società.

Ma perocche l'amministrazione sociale dimanda umità, e abilità, essi il più delle volte incaricano una o più persone all'ullizio di amministrare la società. Quindi scaturisce l'idea di ministro di presidente o di ordinatore della società,

Quindi scaliirisce l'idea di ministro di presidente o di ordinatore della societi co quali tre nomi vogliamo significare, presso a poco, la cosa stessa.

Si osservi bene, che l'idea di ministro, di presidente, o di ordinatore della società, è essenzialmente diversa dall'idea di nozio.

Per convincerseue, basta considerare, chu la società nel suo primo aggregamento potrebbe eleggere per suo ministro, presidente, ovvero ordinatore, auche una persona estranea alla società.

Quale è dunque la relazione fra l'amministratore della società e la società stessa? È ella una relazione servile, o una relazione sociale?

Questa dimanda è importante, ed è assai facile l'ingannarsi se si vuol rispondere l'una cosa o l'altra semplicemente: la relazione fra l'amministratore della società e la società stessa è una relazione complicata e mista, che ha bisogno di venir sottoposta all'amplisi.

Primieramente adunque io osservo, che l'anministratore potrebbe essere ricevuto e considerato come aozio, mellendo per sua porzione di fondo sociale la sua stessa industria, le sue fatiche amininistrative.

In tal caso queste sue fatiche, colle quali egli concorre all'ottenimento del fine della società, dovrebbero essere stimate con equità, comparativamente al messo dagli altri; e gli apparterrebbe il diritto ad una quota parte degli nidi rispondente alla stima fatta del sno lavoro.

Vi possono adunque essere degli amministratori sozi, e degli amministratori salariati.

I primi strebbero indubitatamente unit alla società col rincola sociale, o non correcobbe fra esia e la società relazione alcana, che potesso diri di servo a padrunce. Egli è vero, che essi lavoerrebbero a rantaggio della società; ma una simile obbligazione è di risacum nembro, che concorre alla società colla suna industria. Questa relazione non ha niente di servile; è tuta sociale, sobbonne il abbia amosse delle riprosse obbligazioni. L'abbiamo già veduto, l'obbligazione non ossituisce lo stato di servilit; et dans il strova sompre necessariamente connessa colla bheria sociale, alca di serviliti, et dans il strova sociale il beria sociale.

Di più nn tale camministratore sozio non poò essere escristo dal suo nificio, a meno che nell'impianto della società non sia stale oi conventuo. Secuti questo patol espresso, egli è teuto benia a fare il suo dosere, come ogni altro sozio ; è lendu a prestare ciò a cui è è obbligato; na egit a diritto di camministrare fine che dura la società, come ogni sozio ha diritto di esser sozio alle condizioni alle quali è stato rievu-to per tale. Egli è danque un errore il eredere che l'amministrazione sia sempre, e per necessità del suo ulficio, una zerra del corpo sociale; e che il corpo sociale (il popolo) sia il nosfrome dell'amministrazione.

Se poi trattati di un amministratore non sozio, ma salariato, questi è legato colla società mediante un contratto, che si asprime colla formola: facio, sut des. Ura un simile contestito non è ancora un vincolo di servitio, ma è un contratto fra due persone libere, che sono fra loro nella relazione dello stato di natura, preso questo siato per quello che percede gli avvincolamenti sociali. Egli è vero, che l'amministratore ci tonto di amministratore curvenientemente al fine della società; ma dall'altra parte la società è tenda di dare a lui il corrisentito; conduncto dell'orere sua: vi lamoni.

obblighi e diritit da entrambi le partig quando al fi incontro nel vincolo di signoria e di erriti, dalla parto del padrone non si a rozgono cho del diriti, e dalla parto del servo non si scorgano che de doveri, perocchè il servo è mezzo, del i padrona è fine. Si connisieri attentamente, che l'amministratore di una sociele, e risindochè salariato, non è mica obbligato di operare ad arbitrio de sua sie presi in separato nè tanti ne corpo, il che appartiene a l'arro; una è solo obbligato di fine cich che sigle a tantare a il fine delta società, sicchè ton è ran persona dipendire dall'altro sichito, une è cuns persona che servicia un difico fisco determinato dalla natura della cosa, il che appartiene

Vero è, che se nel contratto che passa fra la società è l'amministratore salariato, noa riene determinato i l'empo, d'orante il quale questi dec condurer i anaministrazione, egli può esser licensiato a piacimento del corpo sociale; ma ugualmente da parte dell'amministratore, rismane a la il diritto di rinuntiare, quando gli piaccia, il stalario e di lasciare l'amministrazione. È dunque un contratto bilaterale, in cui vi ha perfetta gogangliama atunto da ma parte quanto dall'amministratore.

Questo osservazioni valgono a chiarire la natura de vincoli, onde un amministratore può esser legato con una socicià. Ma restano a farsi delle altre osservazioni sulla natura dell' ufficio di amministratore sociale.

natura dell'ufficio di ammiustratore sociale.

Abbiamo detto che l'ufficio ammiustrativo consiste nell'ordinare e dirigere ben
accordati insieme tutti i mezzi sociali (sieno questi de' beni conferiti in comunione, o

sieno l' opera delle persone ) all'ottenimento del fine pel quale la società fin istimita.

Ora se l'ufficio di amuninistratore importa di dover ordinare e accordare insieme i mezzi sociali, ne viene che la società, cull'eleggrer l'amuninistratore, lia abdicato in-

torao a ciò il sao potere, e dee sottomettersi alle disposizioni amministrative.

Di più, essendovi fra i mezzi sociali l'opera e l'industria de sozi, questi sozi debono per natura della cosa ubbidire alla direzione dell'amministratore: altrimenti unesti sarebbe intoppato act suo ullicio, si distruggerebbe ciò che si volea lare coll'eleg-

gerlo amministratore.

Io prescindo qui dal caso di abuso, onde l'amministratore venisse meno al suo ufficio; e cò perché vogtio considerare semplicemento la natura: dell'ufficio ammini-

strativo, senza complicare la questione. La società donque non estende, anzi iavolge nel sno concetto l'obbligazione di wibidire all'amministratore della medesima: e quindi se l'amministratore è sozio, el-

la implica un'altra specie di diugnagliazza accidentale fra i sozi.

No questa unbidenza è un acertiti; percoche non i tratta di ubbidire all'arrictrio di nu nomo, ma di sottomettersi all'or-tine sociale che vieue stabilito dall'amministrazione della società; e questa sottomissione non è a per o' altri, na de sort medesimi, i quali sono fine, e non merce, come sarebbero es ubbidissero per foto di servitu. Tanto è lungi adunque che l'ubbidire all'amministratore della società sia na rendersi mezzo, che anni siun sorio puo esser fine se non a condizione di essere ubbidienze.

Quando si supponesse che la società fosse stabilita cou patti chiari, e che tuti i sort sapessero e volessero fare il loro dovere; allora il concetto di società non exigerebe, oltre i sozì, altra persona, se non quella dell'amministratore di cui abbiano parlato, l'Officio del quale sarobbe unicamente di ecordinare tutti i mezzi sociali, all'orientento del fine della società nel modo misjore (1). Mai difetti a cui può sog:

ROSMINI VOL. I.

<sup>(1)</sup> Escreda cons inginita di pretendere dagli nomini l'impossibile, ella è pure cons inginita di pretendere che l'imministrature que in mode migliere assistemanese parimient. Non è in pierre di citena monsi il teverare cic che sia assistantanela ingigiere: la società danque anni pole non decergiere dal une amministrature so non citegir escredi is son milico con sidigenza e con sefu, e che ci desti a sia dalla esti unde migliere rem universamente partinote, ma solo refatigiemente dalla sun cicile. La sociata dont be delita del significare ma materiale materiale productione.

giaccre la società o quanto al suo impianto, o quanto alle disposizioni de' membri che la compongono, rendono necessari degli altri provvedimenti e degli altri uffici.

Primieramente i patti sociali possono essere equivoci.

I sozt in tal caso debbono conferire insieme, e togliere di buon accordo ogni

Ma se non possono convenire in ciò; essi hanno una obbligazione morale di convenire nell'elezione di un prudente, coll'ainto del quale giungere ad nn'amichevole transazione.

L'infficio di questo prudente o di questo giudice, che determina il modo d'intenderi patti sociali insieme co sort o da solo, e che perfeziona in tal modo l'impianto della società, poù essere o transitorio o permanente.

Anche questo poi è un ullicio di sua natura estraneo alla società, e che impone tutta quella ubbidienza che è necessaria acciocche i sozi pervengano a quell'amiche-

vole componimento pel quale esso è istituito.

Veniamo a quegli uffici ehe si rendono necessari ad una società a cagione dell'i-

gnoranza o dell'improficir de suoi membri.

Non parliamo qui dell'inpronuzza circa la maniera di concererea, secondo il convento, al fine della società. Estra nell'utilico dell'amministratore l'ammanestrare i sorà, che non azmon fore rispetto a questo il loro dovere i Imministratore qui tiene implicitamente l'utilico di moratro, ed i suni sono obbligati di riconoscerai per discepuli
di lui: unou razione di sommissione sociale e di imbidienza, una non mai di servita.

L'ignoranza di cui qui vogliam parlare si è quella che risguarda i diritti ed i carichi de sost.

Per engione di questa ignoranza possono accadere delle discordie fre esi. Esi hanno l'obbligazione morale di venire ad nua intelligenza, ad un'a michevule composizione di quelle laro differenze. Se non possono conseguire questo fine, sono per conseguire moralmente obbligati di eleggersi un giurice, nel quale compromettere ogni loro razione.

Diso che sono obblignati moradamente, perocchè egli è an obbligo morale, che reisste fra tutti gli uomini, « quello di venire nelle loro differenze ad un accordo pacifico, e di non passar mai alla videnza. I Quest'obbligo morale appartiene a quell'elca universale, che precede l'esistenza delle società: ma lo stesso obbligo esco oltracciò dal esno della società estessa perocche cel la impone ni soni soli di dovere di concorrera al suo fine nel migisior modo, contro al qual dovere va direttamente ogni atto d'iracondia e di violenza.

Potrebbe dimandarsi, se al predetto giudice debbano rimettersi anco le differenze cho insorgessero fra l'amministratore e la società.

Se tratfasi di un amministrator-sozio, non vi ha dubbio, perocchè nnch' egli è concorso all'elezione del detto giudice.

Se poi l'amministratore è unicamente salariato, la cosa non va così; ma la questione dee rimettersi ad un giudice eletto da ambe le parti.

Tornando al giudice, în cui i sort compromisero le loro differenze, avverto, che egli dee essere eletto a pieni voli (a meno che non si convenisse del contrario nell'impianto della società); perocche la ragion di nn solo val più che il torto di tutti gli altri misieme.

Quindi viene anco la conseguenza, che non si dee mai eredere, che il gindice eletto all'unanimità sai il rappressonate dello meggieranza sociale, ci maniere de la sua senienza equivulgo alla senienza della maggioranza. Ciò surebbe un grande errore. La muggioranza sociale per sè stessa nose è gindice de d'artitie de d'oreri de soci, so non nel cazo che tutti abbiano compromesse in esta con patto espresso le proprio ragioni, e che così sia statu eletta ununimamenta per gindire. In caso contrario, la maggioranza non ej quidice. Si cossideri, che qui pariziano sempre di questioni di biona talei.

le quali accadono per l'ignoranza, e uon per la malizia de' membri. Queste questioni, dicianno, debbono esero decise da un giudice eletto all'auminità, e ciascun membre la il docere morale di correitire cogli altri in oua data persona che faccali "Bilicio di giudice, quando quest fillicio è necessario. Il detto giudice adonque non rappresenta a maggioranza, ma rappresenta tatti il membri, nimo eccettuato; por d'in meglio, egli rappresenta la ragione e la giustizia impersonale, a cui totti i membri, tutti i governi e tutte le sociati debbono obbidire.

Ora anche rispelto a questo personaggio, incariento di terminure le dissensioni che nascono in huona fede e per ignoranza, la società intera e tutti i sozi tengono stato di sommissione e di concorde adesione i i le dei innovo non costituisse alcuna snecie di

servitii.

Fin qui, trattandosi di questioni e di diversità d'opinioni fra sozi probi e di ottima fede, fu necessario un giudice al buon andamento delle bisogne sociali; una non comparve ancora la oecessità di una forza materiale; perocche la società ed i sozi non possono, supponendo stare le cose così, mettere opposizione all'esecuzione di quanto il eriodice pronuncia a fine di l'erar via i loro sociali dissentimenti.

La cosa però muta d'aspetto, ove si tratti del caso in cui i sozt manchino al loro

dovere per mala volontà, ovvero manchino all' ubbidienza sociale.

Supponendo allora in essi malragità, disubbidienza, egli è chiaro, che quanto preserive l'amministratore, o il giudice, non viene più eseguito spontaneamente: dee dunque necessariamente ricorrersi ad una sanzione: la giustizia dee essere sostenuta dalla forza.

Cli usi della forza sociale sono: 1. di costringere i seat relottanti ad nbibdire al l'amministrazione sociale ; 2. di costringerii ad elegence, se fa bisogno, il giudice, po poi ad acestiare la sentenza che egli pronuocia circa i boro dissentimenti; 3. di costriueggit a risacriera la sociale i a sociale di coli de danni recati a negleta o a questi per enggiune del mancamento alle obbligazioni sociali; 4.º di garuntire la società dai danni da essi minacciali.

A chi appartiene, di natura sna, l'uso della forza? Appurtiene alla società tutti intera (1)? Appartiene alla maggioranza de sozì?

L'uso della forza in generale parlando non apparticue nè alla società tutta intera, nè alla maggioranza de sort, nè alla minoranza, nè a'singoli sort; l'uso della forza

non appartiene se non a quella parte dalla quale sta la giustizin.

Se la maggioranza avesse il torto, e la minoranza avesse la ragione, il legittimo so della forza, secondo il diritto sociale, oppartiene a quest'ultima. Potrebbe atterri un solo membro contro totti gli altri: se tutti gli altri insieme si fossero uniti per lar torto ed ingiustizia a quel solo, l'uso della forza apparterrebbe a questo contro di tutti (2).

(1) Ben si consideri, che qui si parla di una società in generale; non si mette già menomamente in dubbio, che nelle nostre società civili l'uso della forza non appartenga al solo governo, il quale è il protellore e il sostenitore della giustizia.

(2) tn fatti nelle democrazio si manifesta molestissima e inginstissima la tirannia della maggioranza, lo rimello il lettore alle riflessioni mollo rere o molto sensate, che Alessio de Tocqueville fa

sulla lirannia che la maggioranza esercita negli Stati-Uniti d'America (De la Démocratie en Amérique T. II, c. VII e seg.), e mi restringo a riferir solo alcuni brani di questo scrittore.

1. It, c. 'It is seg, is an rewinge a ment not accum notes on questo Seriour.

6. Molic, segli odice, veggiond coalere ggi stati denoceale in manchia, pensarono cho il governo

6. in questi stati sin attarimento de choic e di impolente.—Mia io penso che ia matura d'un potere demorralice non porti seco il mancanenno di forza o il mezzi a contrarien, che quasi sempre sia

6. L'abuso delle use forza ci il mal impiego de' soni mezzi quello che il fa perire. L'anarchia nazco

6. Estoppe per poco della usa inframita, o della usa incinitato e; ma non dalla no simpoleran.—

s' Se mai accade, else la libertà si perda in America, ciò converrà attribuirsì all'omipiotenza e della maggioranza, cho avrà ridotte lo minorità alla disperazione, e le avrà sforzate a ricorrere alla e forza materiole. Si vedrà allora l'amerchia, ma ella comparità come una conseguenza del dispoismo. >

Ció che mi sembra sommamente deguo di considerarsi si è, che questi stessi sono i sentimenti

Ma is noti quello che dicerano: : havri donce morale, nel caso di qualstroglia disadio o fra socio e sciro, o fra de grappi di soci, o fra na socio e la socicia, o fra la socio e sciro, o fra la socio i o fra socio e sciro, o fra la socio e la socio e sciro, componentato le perpier regioni in su guildec (1) nanimamente elelto, alla cui scellezza si stieno. 3 Ora la parte che ricana di costiturie questo tribunale, che dece sentenzare de Lono e e egoo, overce che dopo costituito de unicata e sente zar, ricasa di conformare si, questa è la parte provata rea col fatto stesso, di mancane tito contro a quel dovere marbir e costici che calabiano accernato. L'altra parte casa pot e cher con porte chevo caser percedui, e potrebbesi a tere stabilito unaminamente un capa dell'efi for a social con la control dell'esta dell'est

L'ufficio di questo capo della forza sociale così stabilito non sarebbe già quello di operare ad arbitrio de sost: in tal caso questo capo della forza sarebbe un servo de so- i o divisi o uniti. Ma l'adempire un ufficio determinato non è un aereire; perocchè l'ufficio determinato è costituito dalla uatora delle cose, e non dall'arbitrio dell'nomo.

I doveri adunque del capo della forza sociale sono: 1.º di costringere i sorì in discordia a convenire nell'elezione di un giudice, quando questo non fosse già eletto fino dal primo impianto della società, ed alcuno si ricussase dall'eleggere ; 2.º di costringere i renienti all'esegnimento di ciò che vicne deciso dal aiudice.

Se nascesse discordia fra la società e l'amministratore, o il giudice, la lite si dee fornire pacificamente coll'elezione di un altro giudice, se questo giudice non è già determinato nell'impianto della società; e anche qui il capo della forza dovrebbe costriugere le parti renitenti all'elezione del giudice, e all'esecuzione della settenza del une

desimo."

Che se finalmente il capo della forza abusa della forza stessa, allora ha lubgo il
caso di guerra fra la società e lui. Dee cercarsi nell'impianto stesso della società di cantelarsi contro una tanta disavventura: questo è il nodo più difficie nel gran problema

de'più grandi nomini di stato d'America presi da egni partito. Torqueville cita Madisson e Jefferson, il che è quanto dire un uomo appartenente a'Tederalisti, che assai ben comprendera la necessità di stringere il governo americano, e un altro uomo cho nel 1801 fece trionfare il partito democratico

di cui egli era l'apostolo riuscendo a farsi eleggere presidente.

di costituire una società.

Tommas Jelierus vedera lo riemo períonio sull'unipotensa della maggiorama popular: « Il e potre cascettire en almatig genera mo el 3 sola, sa finera il pinicipios general dedi insi sullectire propositione del sola del sullectire del sullectire del sullectire del sullectire del sullectire del sullectire successiva e trata e sullectire e successiva e trata e sullectire del successiva e trata e sullectire del successiva e trata e sullectire del successiva de sullectire del successiva de sullectire del successiva de sullectire del successiva de sulle fai del successiva del successiva del successiva de sullectire del successiva de sullectire del successiva de sullectire del successiva de sullectire del successiva del s

(1) Egli è chiaro da sè, che per questo giudico non s'intende una persona iodividua, ma un vificio. Se con convenientero in un iodividuo, poterbbere eleggerne più, ciascuna parte il suo, e formarma trabunale. Potrejbera auco s'abilire più tribanali gabordibati, ponimue la prima istanta, i Papetto,

Il giudice e il capo della forza sociale possono essere stranieri alla società, e possono essere sori ; dea applicarsi ad essi tutto quello che abbiamo detto dell'amministratore della società.

L'ordine sociale suppone adunque tre uffici primari ; quello di amministratore ,

quello di giudice, e quello di capo della forza.

Tulti questi nffict sono liberi, e non servi della società. Neppure la società dall'altra parte è zerra di alcuno di questi nfficiali; ma ella è sottonessa ed obbligata, per l'intima sua natura, di ubbdidire a quelle tre persone, che sono come le tre ruote priucipali del sua movimento.

L'unione di que tre uffict primari si suol comunemente chiamare il governo della società.

#### CAPITOLO X.

#### DEL DIRITTO SOCIALE.

Dalla natura intima della società scaturisce adunque l'ordine, o le differenze fra i sozi che la componguno. L'ordine sociale dà luogo a un diritto sociale (1).

Noi abbiamo già distinto il diritto sociale dal diritto di natura, il quale tratta dei diritti che possono aver fra di loro gli nomini astraendo da ogni vincolo sociale (2).

Quanto abbiamo detto fia qui dimostra, che il diritto sociale si compone di due parti. L'ana di queste doe parti determina i diritti e i doveri dei singoli sozi che com-

pongono la società.

L'altra determina i diritti e i doveri del governo della società, e rispettivamente

quelli dei sozt e della società verso il governo. La prima può chiamarsi diritto privato sociale, e la seconda diritto pubblico sociale; overo possono darsi loro le denominazioni di diritto sociale interno, e di di-

ciale; ovvero possono darsi loro le denominazioni di diritto sociale interno, e di diritto sociale esterno; dice esterno, perocche gli uffici governativi di lor natura sono fuori della società, come abbiamo già detto (3). In questa seconda parte del diritto sociale dee trattarsi altreii dei ritoli che una

persona, o una famiglia, o un corpo murale qualsiasi abbia o possa avere al governo

l'ultima istanza. In qualsiasi modo si ordini l'ufficio di giudicare, questo ufficio noi per brevità to comprendiamo solto il vocabolo di giudice.

(3) La relatione di una socità con on altra non appartiene al diritto sociale, persoche lo des oscottà singépendin sono fra di lore nello tatio di naltra. Nel diritto di sinterio derrebaris alterio di sono fra di lore nello tatio di naltra. Nel diritto di sinterio dorrebaris alterio distinguere quella parte che determina la facottà e i relationi degli comini individui che sono formano inimiento società, de quolea parce che datorimia te relationi fia un individuo o sono società a cui qui mon appartiene, o fra due società, distra sono distinctiva a quelle di lore daridativi into associati; altera presentano di così montre, citta, talera sono interiore a quelle di lore daridativi sono associati; altera presentano di così montre, citta, talera sono interiore a quelle di lore daridativi sono associati; altera presentano di così montre, sono in consistenti del montre di similari sono di consistenti quelle di similari sonatrene distinguere in parta che riparato gli ristivitati, dalla parte che consistenti quelle di similari sonatrene distinguere in parta che riparato qui mistrato di consistenti del presenta di interio santienti del similari sonatrene distinguere in parta che riparato qui mistrato di consistenti per sono di mistrato di consistenti del presenta di consistenti di consistenti del presenta di consistenti di consistenti di consistenti della di consistenti di consiste

di una data società, o ad alcuno dei tre uffict governativi, di amministratore, di giudi-

ce, e di capo della forza, di sopra iudicati.

Abbiumo già vedulo, che sebbene le persone incaricate di questi affict non sono di necessità menti della società stessa, luttaria portrabero auche eser lalli; che la loro messa sociale potrobbe essere l'opera loro, colla quale adempiono quegli afficit necessari alla società. Egli è evidente, che se ciò fia cenarenato nell'impianto della società società sessa, queste persone uno possono essere private del loro ullicò, sebbene possano essere forzate ad adempirio cume veole il dorere. Ne meno possono rimuniarri, senza il conseno degli altri voti, per tallo il lempo che dura la società. Tali persone admunia possende espera della casa no titolo che da loro il diritto di occupare que' posti, e di soste-nere quegli diffic governativi.

Quali e quanti possano essere questi titoli, tocca, come dicemmo, al diritto sociale esterno a determinarlo.

Questi titoli si dividono manifestamente in naturali ed acquisiti.

Littél matural pé quali una persona poò essere investità del governo di una aocistè, consistano in qualche azione della persona di cui i tratta, medianale la qual arione ricevono la loro origine i membri che compongono la società. Questi tibili sono due principali, la creazione e la generazione. Sal trato di creazione si fonda la società miversole, della quale il Creatiore è il capo, e le umane creature sono le membra: sul tritolo di converzione si fonda la società finnigitare.

I litoli acquisiti, oltre le convenzioni ed i palti, si riducono alla benevolenza di una persona, che avendo signoria sopra molte altre, ella le governa come formassero seco una società, introducendo così fra di esse e fra di sè el desse il vincolo sociale.

quando prima non esisteva se non il vincolo di proprietà e di dominio-

Spelta parimente a questo diritto il porgere la soluzione di que dubbi che potessero nascere sulle qualità della persona investita di tali diritti, sulle condizioni di tale inrestimento, sulla trasmissione di tali diritti, sulle sostituzioni, sulla successioni, sulla possibilità del dividerii e del modificarii ecc.

## CAPITOLO XI.

#### DEL DIRITTO EXTRA-SOCIALE.

Ma oltre il diritto sociale vi ha un diritto extra-sociale, che non convicue dimenticare,

Il diritto naturale de sort di nua società in presenza del fatto della società fa nascere un diritto extra-sociale.

Per intendere ciò che noi vogliam dire, conviene rillettere die l'anono quando diventa sozio di una compagnia non cesa ne l'un ciò caser uome: cej là ne veramente dei diritti inalizzaditi inerenti alla digutia umana, come sarebbe il diritto di operare virtuoamente, di non essere forzato ad arioni tarpi ece. Questa parte di diritto nitariena no viene assorbità da nessuna associazione, e però ogni uono non mette mai tutto sè stesso in una società che fa cò suoi simili, è pure nella società civile; ma se ne risreba uma parte, colla quale egli non è sozio, egli si trova ini sisto di natura. Vi hanno dunque due parti per codi dire nell'omono che si essociato o' sosi simili, la parte che il reade nomo sociale, e la parte che il reade uomo estra-sociale. Queste due parti, che si debbona accuratamente dulinguere in qualsiasi suomo benchia nolo in società, sono il fondamento delle due maniere di diritto che noi distinguismo cioè del diritto socia- le e del diritto extra-sociale.

Sebbene i pubblicisti non abbiano fatto uso generalmente di questa denominazione che noi usianno di *divitto etxra-sociale*, tultava essi lanno sempre riconosciulo sostanzialmente questo diritto ogni quatvotta hanno parlato de linniti ne quali dee tenersi la legge civile. A ragion d'esempio i più sensati convengono, che la religione è fuori della siera del governo civile. Mi si permetta di far sentire su di questo punto il sentimento di Romagnosi.

« Osservar si deve , così egli, che i rapporti fra l'uomo e la Divinità sono per sù « slessi universali , invisibili , personali ad ognuno ed indipendenti da ogni umana a autorità. Dico in primo lnogo, che sono universali. In tutte le posizioni ed in ogni « luogo la creatura sta sotto l'impero del croatore : i rapporti dunque fra l'uno e l'altro sono universali. Dico in secondo luogo, ehe sono invisibili. Dio è invisibile, l'uomo « interiore è pure invisibile; ma i rapporti essenziali religiosi passano fra Dio e l'uomo « interiore come consta dalla definizione della religione, dunque i rapporti fra l' nomo « e la divinità sono invisibili. Dico in terzo lnogo, elle questi rapporti sono personali « ad ognuno. Sia l'uomo solo siano molti, siano uniti siano isolati, i rapporti religiosi « colpiscono sempre l'uomo individuo: dunque essi sono personali. La trasgressione di « molti non può giustificare la trasgressione di ognuno : la responsabilità verso Dio è « sempre personale. Dico in quarto luogo , ehe i rapporti religiosi sono indipendenti « da ogni umana autorità. Di fatto se non può tutto l'uman gonere no sottrarsi dall'on-« nipotenza del creatore, no aggiungere un dito alla propria statura, non potrà adun-« que l'umana autorità predominare i rapporti veramente religiosi: dunque essi saranno « essenzialmente indipendenti da lei: dunque la politica giurisdizione non potra versare « che sulle cose estrinseche che, per umana istituzione o per l'esercizio esterno della « religione, si fanno servire ad una comunauza o società qualunque (1).

« Il secondo motivo sopra accennato limitante l'antorità sociale o politica fu detto « nascere dai diritti nativi propri dell' nomo e del cittadino. Ora convien vedere quali « rilegni nascono all'autorità da questi primitivi diritti. La religione forma una parte « della proprietà dell'nomo morale. Dunque goder deve di quella indipendenza e li-« bertà primitiva che forma la ginstizia del sociale contratto. Dunque la libertà di opi-« nione e di coscienza è un diritto del pari sacro che quello della proprietà, della vita « e dello fortune. Se poi consideriamo l'importanza e la forza del sentimento religioso, « noi troviamo formar esso per l'nomo un sommo bene ed escitare tali sentimenti che la e politica tenderebbe invano di controvertere colla forza, ed anzi non ecciterebbo che la « dissoluziono dell'ordine sociale mediante l'esercizio d'un potere tirannico. Ognuno sa « diffatti che fra tutti i sentimenti morali quello della religione è il più gagliardo, il « più irritabile e il più indipendente. Le cose fatte e sostenute per motivo di religione, e ricordate da tutte le storie antiche e moderne di qualunque setta, ne somininistrano « la prova luminosa, costante, universale. Da questa osservazione evidentemente si de-« duce, che gli uomini considerano la loro religione come la più preziosa loro proc prietà (2). »

Egli è dunque ammesso da pubblicisti, che vi sono delle cose che rimangono escluse dal diritto della società civile: vi ha dunque un altro diritto oltre il sociale.

Or dall' esistenza di questi due diritti accade, che s' incontrino delle questioni, le quali presentano due facce e due soluzioni differenti, secondo che si risolvono coi principi del diritto sociale, ovvero coi principi del diritto extra-sociale.

(1) Intitolic revisore che si sirona sero delle core reterre nette religione ordinate al Diu steuo, come arridores i Secumenti idalissi da G. C. Di più revisore come en degran, the in Liciera alta-ricerate da, G. C. Iscenzami i della più e di forte della revisione de da, G. L. Iscenzami i della più e di forte della considerate i se quelle paralle, par ora sutili, are andali. I catalici alterno, mendoni i nociotale civili, am puesore remonerere nel generate del procedo il gererate della societa di cana potere che dereggii alle leggi della (Liciesa o alle me ordinazioni; procedo il gererate della societa civila nen para enere maggiore poetatali quella che ylabiano i suci che usonales la formano; i quali sort, essendo catalicic, professano di esser suttomensi, come divero, alla leggi della Claira, se non ad cene superiori.

(Fig. 2 and posters) and the Section and Arthrito naturals, \$1232.—Meritano di caser letti \$5, 3237 di questione proprieta Section and Arthrito naturals, \$1232.—And the section and an additional and the section of th

Vi fu un tempo, nel quale il diritto sociale, unitamente al diritto signorile e confuso con questo, prevalse, e fu considerato come quasi l'unico diritto : con ceso foron o sciolte le più importanti questioni rignardanti l'umana convivenza.

Ma perviocche la cosa si spinse all'eccesso da quelli che a ciò avevano interesse, quindi ne ascirono tali assurdi, che di troppo artarono e sdegaarono il seaso comune. Avvenne di qui, che ne' tempi moderni si manifestò ana reazione di dottrine; e quelli l'interesse do quali era contrario alle dottrine de primi, corsero all'eccesso opposto, dando una smisurata e del tutto erronea estensione al diritto extra sociale.

Quando il conte De Maistre sostiene che il sovrano è di natura sua infallibile (1), dice una cosa vera secondo il diritto sociale. Essendosi ammesso mesto principio nella costituzione francese, esso dee considerarsi in Francia anco come disposizione politica: laonde l'infallibilità del re de' Francesi è divennta un diritto sociale politico: voglio dire un diritto che non solo trae origine dalla natura della società, ma ben anco da una positiva convenzione nazionale.

La questione dell' infallibilità del sovrano è prossima a quella « se la società o i e sozi possano chiamare in gindizio e deporre il capo della società (2). » Secondo il diritto sociale, egli è evidente che a questa questione si dee rispondere negativamente. Le dottrine della università di Oxford del 1630 (3), che invalsero in tutta l'Europa, sono dedotte dai principt del diritto sociale.

L'esagerazione del diritto sociale e l'oblivione di ogni diritto extra-sociale pro-

dusse i due errori, 1.º del positivismo sociale, e 2.º del legalismo.

Intendo per positivismo sociale la dottrina di quelli che non riconoscono altre leggi cho le positive che emanano dal potere legislativo della società; e per legalismo la dottrina di gnelli che fanno consistere il valore di tutte le leggi nelle forme esteriori costituenti la legalità.

Questi due errori sono affini fra loro; e si trovano ngualmento ne diversi partiti politici che favoreggiano la monarchia e la democrazia ; giacchè non differisce punto l'errore di quelli che vogliono dedurre tutte le leggi dalla volontà del capo della società , a rege lex; dall'errore di quelli che non vogliono riconoscere altro fonte delle leggi se non la volontà popolare (4). Egli è necessario rinvenire troppo più alto che non sicno le volontà umane, il fonte dolle leggi obbligatorie per l'uomo, più alto anche di ogni umana società: un tal fonte non può essere che divino, non può essere che l'eterna ragione e Dio.

L'errore di quelli che esagerano il diritto sociale a distruzione del diritto

(1) Du Pape, L. I, c. 1. (2) S'intende di quel capo della società a cui nell' impianto della società stersa fu attribuito il diritto e il dovere di governare la società, riguardandosi q resto incarico come sua messa sociale.

(3) Ved. Wood, Storia dell'università d'Oxford, Vol. II, p. 341.-Già molto prima che l'università d'Oxford esigesse da quelli che aspiravanu a ricevere la laurea dollorale, il giuramento clie nessuna dottrina sociale contraria a quella dell'università sarebbe entrata nel toro pentiero, la dottrina medesima veniva esposta nel secolo precedente da più scrittori, fra i quali Nicertò Hemming, che nel 1562 pubblico a Lipsia il suo libro Apodictica methodus de lege naturae .- Fra gl' Inglesi, cho molti furono nel socolo seguento, merita di essere nominato Barklai, la cui opera, De regno et regia potestate Libri FI, fa stampata a Parigi nell'anno stesso in cui nacque Carlo I.-Nel 1605 Alberto Gentili pubblicava pure il suo trattato De potentate principia absoluta et de vi civium in principes semper injusta. Tali questioni sommamento difficili a sciogliersi co'principi del semplice diritto di ragione, ricerono una soluzione semplicissima, completa o sublime dai principi soprannaturali del Vangelo

(4) Si noti bene che la questione delle forme di governo si dee al tutto distinguere da quella de ll'assolutismo e dol liberalismo. A lorto questioni così diff-centi si confondono insieme. Per convincersone basta rillettere che puo trovarsi l'assolutiono il più eccedente in qualsivoglia democrazia. In fal'i il principio dell'assolutismo consiste nell'ammettere la polonte del sourano per unico e supre ne lonte delle leggi. Che poi il sovrano sia un individuo, a più, o tutto il popolo, questo è initiferente.— Merita di essec letto a questo proposito l'articolo sull'assalationo e sul liberalismo che Federico Jarche inserie nel 1355 nel Berliver Politica de III estabolisti.

extra-sociale, trae seco l'assolutismo, come l'errore di quelli-cho esagerano il diritto extra-sociale a distruzione del diritto sociale trae seco l'ultra-liberalismo e l'anarchin.

Ilo già osservato altrove, elte il positismo sociale e il legalismo fu portato a suoi eccessi dal protestantismo (1): laonde non fa maraviglia se le scuole della riforma pro-

pagassero l'assolutismo nel modo il più spinto.

« Nelle scuole protestanti, a dice un recente storico dello dottrino morali e politiehe, che si distingue per la liberta del sno pensare, e che perciò non può essere sospello in questa parte (2), « il potere temporale è assoluto: egli assorbe tutti i diritti, anco quello di far leggi: egli assorbe anco tutte le libertà, fin quella di violarle tutte.

« Le scrole di Germania mettono in generale qualche temperamento nelle loro c dottrine, e la politica cavata dalle sacre scritture di Giovanni Altusio (3) non contiene se « non i principi dell'opera pubblicata con questo medesimo titolo da Bossuet, Solamente che ella attribuisce al principe negli affari sacri un'autorità contraria nlla natura dele le cose. Ma tale è il carattero distintivo della politica protestante, e questo carattere si « trova nell'insegnamento di tatte le senole della riforma. Si può convincerseno coll'esa-« me di tutti i mannali ch'ella ci ha lasciati. »

« Tuttavia egli è nelle scrole d'Inghilterra e sotto gli occhi di Elisabetta e di Gia-« copo I, che la politica ecclesiastica del protestantismo fu portata al suo più alto grado « di esagerazione. La dottrinn orientale e l'amhizione eastigliana seppero darci dell'on-« nipotenza del monarea delle espressioni certo più pompose; ma ne l'una ne l'altra ebbe « mai insegnato nulla di più positivo, di più netto, di più assoluto; ne dato all'autorità « reale un fondamento più saero, più inviolabile. »

« Raleigh dedica il suo libro al Monarca (Giacopo I), ed ecco la dottrina ch'egli e professa nella sua dedica: I legami che attaccano i sudditi ai loro re debbono sempre e esser tessuti di ferro, ma quelli che uniscono i re ai sudditi non debbono essser fatti

« che di ragnatelle. Ogni legge che lega un re per cagione del suo proprio interesse, « rende legittima dalla parte del re la violazione di guesta legge (4).

L'ultima parola di questa dottrina di esagerazione del diritto sociale si fu la teoria di llobbes, che como giustamente osserva il citato storico, e subordinò l'umanità alla società (5) 1.

(1) Nella Storia comparativa e critica de sistemi morali (compresa nella Colleziono delle mio Opere , ). - Merita di essere distialo dagli altri scrittori protestanti il grande U. Grecio , che soppe evitare l'errore comune al sua tempo presso i suoi correligianari del ridurro ogni legge al positiva, ogni fonte di obbligaziane all'autorità (Ved. De fure B. et P., § 11, proleg.). L'Eineccio, ingegen molto inferiere a Grosia, il ripreade di ciò come di un grave errore: in co, dice, ratia funit virum magnum (Recitatianes in Elem. juris civ. L. 1, tit. ll, § 11).—llo già osservato cho il protevirum migniam (Rectitatance in Edem. Juria etc. L. 1, B. 1), —110, pa osceraza cuo i protestantino obbe due tempi ne'qual passó a uno all'allra degli estreni apposi. Nel primo tempo fu tutto autarità, nel secondo tutto rugione individuate. Il passaggio si spiega farilmente. Il primo suo passo fu quello di scualersi d'addosso l'autorità della Chiesa sottomettendosi intieramento a quella della Scrittura. Or questa sommissione all'autorità della Scrittura non avea alexua soldia base, rimare nendosi la Scrittura sola seeza un interpreto autorevole e perció lettera morta. Ben prento adunquo fu rigettata anno l'autorità della Scrittura. Disse acconeizmeate uno storica delle dattrine merati o politiche dei tre ultimi secoli: «Quando fu detto e quando si ripete annora ogni di che il razionalismo o a il ragionamenta entrò nello stato sociale e nelle dattrine marali o politiche eni principi det 1317, si sbagliò o si sbaglia di due secali. Il razianalismo noa fu voluto ne dai partigiani ne dagli avvarc sari del 1517 3 (Matter, Trocsième période, e. 1).

(2) Histoire des doctrines morales et politiques des trois derniers siècles par M. J. Matter, Troisième période, c. VI.

(3) Herborn 16a3.

(4) Questa dottrina non è punto nuova, enzi antichissima. E non è cila tutta compresa in quel verso di Plauto

Pacture non pactum; non pactum, pactum?

(5) Histoire des doctrines morales et politiques des trois derniers siècles par M. J. Matter,

Oneste dottrine fuçono procedule e seguita da altre dottrine peccanii, come dicevano, per l'eccesso opposto; e come agui dottrina politica pretende di arere qualchosi fondamento ne principit di ginstiria, sensa di che ella non potrebbe averes spacos; così tati dottrine cercanco di meltere le loro radici in mi dirito ettra-sociale allargasdolo senza misura, fino a tanto che in vece di un diritto extra-sociale se n'ebbe nn (preteso) diritto anti-sociale.

Quelli che si attaccarono a questo diritto extra-sociale in danno del sociale non furora dato cemeis dell'assolatismo, quanto della forma monarchica del governi, per una confinsione d'idee di cui esti noi si accorgerano. Quali è che ili niglialiera ebbero il nome di Monarcomachi, o sia odiatori della monarchia. Pir recentemente in Francia, dore operarono la sempre memorabhi rivoltazione, furno oda fail cor i sonoi di rivoluzione.

nari, di anarchici, di ultra-liberali, ed altri somiglianti.
Convien dunque conciliarsi il diritto sociale col diritto extra-sociale.

Questi non sono sirritti contraddittori ne nemici fra loro; l'nuo tempera l'altro e giunte de giusti confini. Temperandois e limitandois assambievolmente, lungi dal mocresi, si percisonano: in mas parola, essi propriamente non sono che due parti di un diritto solo e compito, che si può definire e il diritto degli nomini in società proveniente parte dalla natura unama essenzialmente individuale, parte dal fatto della società.

#### CAPITOLO XII.

# LA MORALE TEMPERA E CONCILIA IL DIRITTO SOCIALE E IL DIRITTO EXTRA-SOCIALE.

Come se in una macchina di ferro non si ungono le roole, questo stridono, e per l'attrio che hanno insieme si logorano e si consumano mutuamente; così nella macchina sociale fanno le doe grandi rnote del diritto sociale e del diritto ettra-sociale, se non vengono nule, per così dire, e allinite di continuo dall'olio della morale obbligazione e dal grasso della virit.

Ella è principalmente la virtu quale viene insegnata dal cristianesimo, cioè la virtù perfetta, quella che rende soave il movimento della macchina sociale, e che prov-

vede alla conservazione di una macchina si importante.

Se l'uomo non considera che il nndo diritto, e dimentica il dovere, egli cangia quello che è suo diritto in suo torto, egli verifica l'antico detto, summum jus, summa sujuria.

Non basta adnoque che l'uomo sia pervennto a conoscere qualche sno diritto, acciocche ègli sappia operar bene; egli è necessario che nello stesso tempo abbia a pieno conosciulo i limiti di quel suo diritto, e con essi il modo di farue uso: ed è questo cho viene insegnato dalla sola morale.

Accade troppo sovente, che chi sa di avere un diritto, si dia a credere di poler usare di quel suo diritto senza limite ed a capriccio. Questo è un errore funestissimo, il quale nella società produce dalla parte de sozi l'insubordinazione e la ribellione al governo, e dalla parte del governo la prepotenza e il dispotismo.

Il suddito dice seco medesimo: « io ho il jus cavendi che non mi si ledano i diritti che ho come uomo e come cittadino: dunque voglio io stesso aver gli occhi e le

Completes période, et. 1.—I.o. activites records parhado della propositive dus dimentrano i cutilició especia Stali-linia indebitros democracioles, conclinade los sus relimentis in question mole: Si le cardio Stali-linia del destros democraciones, si sue les prépare donce pas a  $\ell$  incipalité. Je drem il exortires du protestamienes, qui en gloriera, porte les dommes des anosines cere l'appliqué que ser l'inférie de protestamienes, qui en gloriera, porte les dommes des anosines cere l'appliqué que ser l'inférie produiene. Tecqueville, De la desocratice en Amérique,  $T_i$ ,  $t_i$ ,  $t_i = 1.1.—Ilon de jui fasseit errori debienes de l'applique de vindicate de l'observationes cella acrazio. Noi abbinou delinate queste des l'articles est de l'applique que est produiene period deviene cella acrazio. Noi abbinou delinate queste des l'articles est de l'applique d'applique de l'applique de l'applique de l'applique de l'applique d'appliq$ 

mani nella pubblica amministrazione ecc. . Il governo dice: « io ha il juz cauera di che nessmo nonce alla società i donque posso probitre e interdire tuto ciò che non mi piace, posso e debbo voler mettere gli nochi e le mani in tutte le cose le più private, le più secrete, sisso osare o sison porfane ecc. . Chi non vede che se a questi diritti così larghi, così indeterminati, non vien messo de l'imiti precisi e determinati dalla bonosa fede, dalla equità, dalla bontà, in na parolta dai drorri e dalle virth morali; non poò più esistere sè mutta confidenza, nel armonia, nel pace, ne scambievole sicurezza fra gl'individi della società e l'amministratione o sia il governo sociale?

Egli è dunque assolutamente necessario che la morale intervenga, e che col suo veto autorevole interdica bene spesso alle parti l'uso o più tosto l'abuso de'loro freddi e troppo ravidi diritti.

La morale dunque è quella che prima di ogni altra cosa stabilisce la seguente massima oltremodo salutifera:

« Ninno ha diritto di fare nn cattivo uso del proprio diritto, »

Non beata danque che o gl'indiridati o anco il governo vanti un jua casemdi, acciocchè gli uni o l'altro possano sotto il mantello di questa parola fare tutto ciù che a loro piace, seura confini cei andecato. All'incontro si gl'indiridati come il governo debono fare del foro piac senendi ci uno use sengre buono, e il più limitato che luro sia possibile. » Ogni disposizione ne restrizione non necessaria è dunque un neicre del proprio confine, è una vera inginistizia, è quel summum jus che è veramente summa injuri si. Ora chi potra insegnare questa bonos fede e questa moderazione cell'inso del proprio diritto, se non la murale! Come potra durque esistere una società pacifica, od anzi semplicemente na società, senza di questi, senza di questi, senza di questi.

Proseguiamo a recare qualche altro esempio, in cui si vegga la necessità della murale, al fine che l'andamento sociale proceda dulce, armonioso, non incagliato da materie

eterogenee, non turbato ne minacciato da urti e da scosse.

I governo nel fatto è composto di persone che, essendo tutte nomini, sono tutte fallidii. On glivini dui membri della società hano bensi il diritto, che il governo ammistri le cose pubbliche con zelo, e con tutta quella prodezza di che gli unmini incaricati del reggimento sono capaci. Ma quale indiscrenone non sarebbe ella mai, anzi quale inggintinia della società, il pretendere che nel governo vi a resse una reale infal-libilità?

E pure gl'individui che pongono mente solo al diritto che hanno di esser governato, e e non alla limitatone di questo diritto, vanno facilissimamente all'eccesso pretendendo l'impossibile, esigendo che il governo non falli mai, riemando di soppertare i falli che i governanti commettono uno per colpa, ma per la indeclinabile limitasione delle doro vedule. Ora chi portà temperare quecto summuna jura, questa prefensione ingiusta de governati, chi potrà porte un limite, se non la virtio, cioè l'equità e la benignità ?

Il crisianesimo adanque stabili nan delle massime più sociali che esser vi possano, quando egli ordino la cerzida veno di tuti, è in ispoete erveo i guvernatori delle sociala, quando protibi il giodizin temerario; quando col rispetto e coll'amere alle potesti gorernative, sallò negli animi i disposizione di presumere sempre bene di quello che esse operano; e el caso di dubbin, impose di octere generosamente a ciò che sembra il proprio diritto, rendendoci più solleciti di non offendere il diritto, articula di sesercitare il proprio.

Facciamo ora delle considerazioni simiglianti per rispetto ai governanti stessi.

Debbono anch'esa i governanti sapere di essere nomini fallibili. Se in vece di amare illimitatamente la gius fizia, si intringessero a por mente solo alla propria autorità di governare e di amministrare; essi si appigierebbero al amministrare di giurenza de romoammente in questo modo e : noi abbiamo il filto di amministrare e di giurenza del giurenza del

si juans uni erigere lu cenave delle nastre operazioni. « La morale eristina suggerice loro un razionamento de tutto opuso. Partendo da principio giù inidisclo. cle « noe» sumo la diritto di usare minuncete del proprio diritto: « casa loro mostra l'obbligazione che hanno di amministrare e di governare bene quanto il più sano, di non riessare aleun mezo che li gossa condorre ull' escretzia d' un lunono e giusto governo, di aver sempre dinanzi alla mente la peropria falibilità, e quaini di essere più che mai disposit a rievere lumi ondechessia, a discutere volenterosi e leali que' punti ne quali gli individui governati in tengano sincramente offici. Dove sembra non munare delle probabili riggioni a favore di questi, in stessa amministrazione socinite è stretta dal morale dovere di conditare ogni questione progiciamente per puntamente meliante degli rabbri di provatta integrità e di comune confidenza: e non dea aver longo nè dall'una nè dall'altra delle due parti alema totto violenza.

Da queste rificssioni npparisce, cho sarebbe cosa al tutto desiderabile ebe ne trattati di cica si riscrbasse un luogo distinto a que doveri morali su' quali riposa la socicia, ci quali spargendo in benevoletza e la confidenza fra Intte le membra del corpo sociale, formano la pui salda gnarentigia della sua conservazione e della sua prosperità.

## CAPITOLO XIII.

#### DELLA SOCIETÀ INVISIBILE, E DELLA SOCIETÀ VISIBILE.

Continuiamo a penetrare piu dentro nella natura della società in generale. Come l'uomo, elemento della società, ha una parte interna ed invisibile, e una parte esterna e visibile; così due sono parte le parti di ogni società umana, l'invisibile o la visibile, l'interna e l'esterna.

A queste doe parti dell'umana società corrispondono doe specie di vincoli, che le naccono: vincoli ioterni ed invisibili, i quali annodano insieme quella che Leibinzio chiamava la republica delle anime; e vincoli esterni e visibili, i quali annodano la società esterna, che cade tuttodi sotto i nostri sensi.

Egili è necessario che noi cerchiamo la relazione ed il nesso che passa fra la società invisibile e la società visibile, le quali sono come l'anima e il corpo della società umana.

A fine di rilevare questa relazione e questo nesso, portiamo la nostra attenzione sul principio elemeotare della società, cioè sull'individuo umano, e salla nnione e corrispondenza che passa tra lo spirito ed il corpo che lo formano. Qual'è la naturn di questa corrispondenza?

State divisipamenta i restricio parte dell'uomo, ciocì il corpo animale, lin un doppio rapporto colla parte interiore, cioè collo spirilo: 1. l'ani un rapporto attito, che consiste nel poter manifestare le impressioni e modificacioni della partici interna dell'amma mediante segni esterni: 2. lin un rapporto passivo, che consiste nell'essere ntta a ricevere le impressioni delle core esterne decorpi e tramuterle alla parte interna.

Ora questo doppio rapporto è anco quello ehe si può ravvisare fra la società esterna e la società interna.

La società esterna dee essere ad un tempo rappresentazione d'una società interna, e quella che riporta alla medesima quanto avviene al di fuori.

Fermianioci un poco a considerare l'ono e l'altro di questi due rapporti ehe passano fra le due società, la visibile e l'invisibile, e prima consideriamo il rapporto attivo, poscia il rapporto passivo.

Il rapporto attivo, quello onde l'esterno della società diviene una veritiera e fedele rappresentazione dell'interne disposizioni dell'anime, dee nvverarsi come nua qualità necessarin alla perfezione della società manna.

Di più, si può dire che esso ne sia la legge costituente.

E di vero, so la socicià fosse solamente esterna, ella non differirche da ma ninone di inaminati semoenti; es el sietnera nappresentase falsamenti l'eliterna, nor i sarebbe che nas società apparente: sarebbe na fatto senza diritto, che è sempre nullo per si stesso. Si soservi, che gli nomini consentoso di vivere in società solo per questo, che essi sappongono che generalmente l'esterno corrisponda all'inderno di quelli con nui convincone con cui siono associali. Quegli sitessi che ingananado e mestendo si inaingano di fare la propria fortuna, non se ne lissingano per altro, se non perchè troppo bene sanno che sa quella (Egge di veracià si fonda la società. In fatti, se fosse diveramente, non si potrebbe mai eon un atto esterno ingannare altrui, mentre que a' atta non astrebbe errolto una manifestatione del vero: perciò segli di appossibile manginare ma società esterna, sema che i membri di essa ritenguno, che tuto quello chi dinque si posso dare nella società un grado maggiore o minora difficienza, tuttavia non potrebbe la difficienza sambierole errocero oltre a certo segno. ser

Riconosciamo dunque per legge costituente della società fra gli nomini questa, che e la società esterna dee essere una rappresentazione della loro società interna. »

La conseguenza che da ciò procede i è, che e la seciula esterna tanto meglio à contituita, quanta gli esterni vincotti degli nomini sono più sinceri o più factierno in rispondono ad altrettanti vincoli; o ad altrettante affizioni de loro attini; e o per le contrario, che « se all' esterno e al materiale della società no corrisponde quadho cost di interno e di spiritante, quanto apparine della società ni di faori non è che ma finizione, i quale ano paò avere durevolezza: essendo cosa contraria alla natura, che quello che è finto duri: egit è m'ombra vana senza corpo, nna loggiera tola dipinta serza consistenza e solidità, prechè senza veniti (1).

 I vincoli interni della società sono 1.º i diritti, 2.º gli affetti sociali. I primi sono ideali, i secondi reali.

I rimodi esterni della società sona 1.º le fogo esterno, o lutti gli atti esterni che pustano fra il gerenne i generanti g. è le consentudui della vita. I primi rispostono ni divisti o indissiono principalmente mell'ordina della cose cintellettuali, i secondi rapondano agli affetti a rifiniscono principale.

mento nell'artino della cose residenti.

Certe società civili sono fornite anni meno di altre di rincoli seterni. Tali mno le foderazioni di più stati, che continuenco ma anticone composta di più neindi, note il genero foderale han ripo più stati, mo neitori colorate la mario consentanti frea levo. Perciò accomentante la California del piero. Perciò accomentante la California del piero. Per dei deventa più stati i mai la generali stati con la consentanti con la consentanti del piero. Per dei deventa più stati i mai i per danta tere apprite i della più stati i contra la consentanti con stati del piero del piero

vien menn. Esempio: Fino che i cittadini romani potevano esser compresi dentro le mura di

Homa, la convircinca e la consciondine che avvenus insieme dans lero una mith di social interno. Quanda la cilidatinama ramanta lo estera unit i popoli soggittà, i estità (prinzia politica), i estità (prinzia politica), i estità (prinzia politica), i estità quanta politica di proporti di politica di politica di proporti di politica di proporti di politica di politica di politica di proporti di politica di poli

#### CONTINUAZIONE.

Come dal rapporto che abbiamo chiamato attivo fra la società esterna e l'interna nasce la legge costituente la società nuana; così dal rapporto che abbiamo chiamato passivo nasce la legge perfezionante la società, e perciò il principio dell'amministrata.

Noi abbiamo fatto consistere il rapporto passivo nell'attitudine che ha la società esteriore di ricevere le impressioni dalle cose di fuori, e di trasmetterle alla società interiore, all'anime.

Egli è manifesto, che quand'anco la esterna nuione degli nomini non fosse nua finzione, ma rispondesse alla loro interna unione, non si potrebbe dire con ciò solo di avere una bona società. Tha unicamente di avere nua bona società.

Acciocché una società possa dirsi buona, ella dee avere un fine buono, dee esser buona la società interna, di cui l'esterna non è che una semplice ra ppresentazione ed un effetto: tutta la sostanza della società mmana è interna, è negli spiriti.

Questo non vale solamente per la bontà morale della società; vale per qualsivo-

glia sua perfezione anche meramente eudemonologica.

E di veco, per l'nomo, sia egli bonon o sia cattiro, non ri sono mai beni meramente esterni. A torto si crede il contrario: tutto ci che può chianara ibene per l'ucomo, dae da lui esser sentido per tale; de coadere nel suo sentimento: con si sestimento è cosa tutta interna, e non già elserna. Non ingannismo: i e cose esterne possono eserci cagione di sentimenti grati: ma i soli sentimenti grati (presa la parola in tutta la sona estensione) pono finalmente i beni che ni caviamo dalle cose esterne. Putti adomque i beni attnati dell'omo sono, proprimente parlando, interni, ninno eccettuato: al di forsi non si sono tutti al più che i cause de beni, e pon i beni sittato.

Le quali cause vere od occasionali, che stanno al di fuori dell'nomo, appartengo-

no a quella che noi chiamammo società esterna.

Convien dunque dire, che la società esterna dee essere ad ogni modo ordinata a migliorare e a perfezionare la società interna, nella quale giace il proprio fine, e come dicevamo, la vita, lo spirito, la forma delle società.

Quest' atitudine poi della società esterna a influire sul miglioramento e sul perfecionamento della società interna, è quella apunto che noi chiamamo rapporto parsirio delle due società, e che dicemmo formane la logge perfezionante la società, e il principio secondo il que che dicemmo formane la logge perfezionante la società, e il principio secondo il quelle cale dee secese amministrata, Di può osservare la atessa cosa nell'individuo prima anovar e de nella società. Il rapporto passiro che ha l'nomo esterno con l'usono interno costituisce il mezzo dello sviluppo e del perfezionamento di questo. Conciossatche la facoltà dello spirito vannosi sviluppando mediante i percensione degli oggetti, che loro vengono somministrati dagli organi de sensi esteriori quai materiali delle interne spirituali operazioni.

Come poi i segni delle cose esterne trasmesse allo spirito divengono l'occasione del perfezionamento di questo, così le stesse cose esterne possono divenire l'occasione del son deterioramento.

Ciò pure si avvera tanto nell'individno quanto nella società.

Si rende adnuque necessaria una guida che diriga la comunicazione dell'esterno coll'interno a bono fine; e questo nella società costituisce l'inflicio dell'amministratore. Or poi in che modo la società esterna sapientemete amministrata e condotta si fa

perfezionatrice della interna? — Ella fa ciò comunicandole tre specie di beni.

La società seterna aiuta l'interna (società degli spiriti) ad imparare la maniera di far nso delle proprie forze e potenza.

La società esterna somministra all'interna degli oggetti che le giovano quasi di scala al suo perfezionamento. La società esterna finalmente somministra all'interna altri oggetti ( persone ) per li quali ciascun membro dell'interna società amplifica, in nua certa maniera, la propria ciatanza.

Mediante questi ultimi oggetti, che la società de corpi somministra alla società degli spiriti, si la l'aggregazione e la perfezione speciale della interna società, mentre i due primi servigi che porge l'esterna all'interna società disponagono od aintano al loro perfezionamento i membri stessi particolari che già compongono la società.

Per la modo l'esterna società somministra il principio, il mezzo ed il fine dell'interna perisone: il principio sono gli spiriti, e di questi ella procaccia lo rislippo nelle loro direres facoltà; il mezzi sono gli oggetti reali, e di questi ella somministra non pochi, atti a servire da graditi d'innatazieneto allo spirito; il fine sono le persono, la società stessa, che per le relazioni esteriori viene sempre più ampliata e stretta, naseendole del monti vincoli atti da anondare le intelligenza ed i coort.

Diamo uno sguardo alla società esterna sotto intte e tre queste relazioni che ha coll'interna, e veggiamo brevenente, 1. ° come sia quella che svijuppa le facoltà del rinono, 2. ° come sia quella che sostiene la sua debilezza morate, e 3 ° finalmente come sia quella che amplia la sua natura avvincolandolo per interni e stretti vincoli con

altri suoi simili-La società esterna sviluppa l'nomo quanto alle operazioni del suo intelletto, quanto a quelle del suo animo, e quanto a quelle del suo corpo.

In tutte queste tre parti l'uomo, fino che si sta nella vita presente, è perfettibile indefinitamente.

Ma dipendendo le operazioni del corpo dagli affetti, e gli affetti dipendendo dalle opinioni dell'intelletto (dalla ragione pratica); noi ci limiteremo a considerare il movimento che l'intelletto riceve dalla società esterna, principio di tutti gli altri movimenti mani.

L'esperienza dimostra riorere l'nomo dalla natura totte le suo facoltà chiuse, per coi dire, nel germa si fattamente, che a principio esse non possono fart als sebo il più picolo atto, se degli orgetti diversi dall'nomo noe le risreglino stimolando gli organi delle semanioni o delle attre potenne animati. Una immensa differenza divide a donque lo stato dell'nomo già avitopato, che ha già conseguito la signoria delle proprie operazioni, el ostato de modernio in que pirmi momenti, ne'quali rigil ha le potenze el fabilità di suarce a piacimento si de notare diligiocelemente.

Le potenze, almeno le principali, sono innate; ma l'abilità di usare delle medesime è acquisita mediante l'oso di esse promosso dagli stimoli esterni.

L'abilità di usare delle proprie potenze s'acquista, dunque un po' alla volta di paro coll'uso di esse.

Qualunque uso poi vogliam noi Lace della mente nostra, egli è sempre necessario che nel principio noi siamo passivi; conviene che ci si presenti da sè atessa un'idea prima, dalla quale venga inimiato il discreto de pensieri. Pattaciai presente quell'idea, solo allora noi possiamo o rinomiare a ragionamenti che dietro a quella posson succedere, o liberamente assecondari.

E di vero, volendo noi ragionare, dobbiamo prima conocere l'argomento de ragionamenti che noi rogliam fanc. Or questo argomento o ci é dato, o lo socgliamo da noi stensi. Se egli ci è dato, donque è vero ciò che noi dicevamo, che l'idea prima ci vince presentala entra notra libera scella. Se poi lo sergliamo noi stessi, su che mai può cadere la nottra scella se non sa quelle cose che già cotocciamo ce che ci scoto preestali l' lan cognizione adsoque, e questa presente al intelletio, de precedere al optisenti l' lan cognizione adsoque, e questa presente al intelletio, de precedere al optica de la consensa de la companio de la consensa del consensa del concerta del consensa del consensa del consensa del concerta del consensa del consensa del consensa del concerta del consensa del consensa del concerta del consensa del concerta del consensa del concerta del consensa del concerta del conguardarli siccome un ragionamento solo, in capo al quale si stia un'idea prima, non chiamata od eletta da noi stessi, ma venntaci in mente da se medesima, tutta spontanea, e in origine certo suscitata in noi mediante le impressioni degli oggetti esterni.

Come noi dalla impressione di tatte l'altre esterne cose, così molto pia dal commercio co nostri simili noi riceviamo le occasioni ed i principi de primi pensamenti nostri e quiadi anco un'abilità maggiore di venire lestamente col pensiero sopra diversi oggetti discorrendo. Dalla società esterna adunque, l'interna riceve il principio del suo sviluppamento.

Ma dato il principio dello sviluppamento delle facoltà nmane, per qual mezzo poi giangiamo noi a trasportare liberamente l'atto del nostro intelletto da uno ad altro og-

getto? Pel mezzo della loquela, che noi riceviamo dalla società esterna.

Come i primi a presentarcisi sono gli oggetti reali e sensibili, così egli è necessario che i primi nostri atti appartengano alla facoltà della percezione, e a quella dello i lee piene (1). Ora l'oggetto di un atto è anco il riposo dell'atto stesso quando quello fu raggiunto. Laonde per quanti oggetti reali a noi si preseatassero, tutto quello che la mente potrebbe fare sarebbe solo di affissarsi in essi o in uno o in molti contemporaneamente, ma nulla più. Quando questi oggetti non fossero più presenti al senso, non ci rimarrebbero di essi se non le immagini, le idee piene e i pensieri di essi nel tesoro della fantasia e della memoria; ma cadute presto queste sequele dello percezioni in istato d'inavvertenza, se per qualche casuale movimento del cervello, o per qualche muova esterna impressione non fossero ravvivate, non sapremmo noi più come richiamarle a vita. Niuna ragione ritrovasi in questo stato di cose, ondo la mente nostra possa trasportarsi a suo piacimento da uno ad un altro oggetto. Avendo ciascun oggetto una esistenza individuale e separata dall'esistenza d'oga altro, la mente si riposerebbe in ciascun d'essi, o in molti, quasi fossero an solo; ma dall'uno non potrebbe passar liberameate all'altro, o dall'uno aggregato all'altro aggregato. Indarno si opporrebbe, che ciò potrebbe avvenire mediante le relazioni che legano insieme questi oggetti; mentre le relazioni non possono esser conosciute che dalla facoltà di astrarre, la quale nello stato dell'uomo di cui parliamo non sarebbe ancora sviluppata.

Ne potrebbesi mai svitupuare senza la loquela. La facoltà di astrarre consisto in considerare l'oggetto, non nel suo tatto com'è, ma in una semplice sua qualità, riconosciuta come possibile a ritrovarsi egualmente in altri oggetti inpumeregoli. Ora acciocchè l'intelletto postro dal tutto dell'oggetto trapassi a dare attenzione separatamente nd una particolare qualità ritrovantesi nell'oggetto ch'egli contempla, vi è bisogno di un abilità di mnoversi liberamente. Che se l'idea astratta suppone innanzi di se, che noi possediamo già il mezzo di dirigere l'intelletto e di trasportarno l'attenzione dove vogliamo; ella danque non può esser sufficiente a dar ragione di questa abilità, cho vieue da lei supposta.

Ricevuta all'incontro che abbia l'nomo dalla società la lognela, ecco come tosto egli acquista la signoria del proprio intelletto. Nella loquela sonovi parole che significano idee astratte, e ve ne sono di quelle che significano idee piene. Mediante questo seconde l'uomo acquista l'abilità di richiamarsi a sno piacimento gli oggetti, anco allorquando non gli sono più presenti ai sensi ne alla mente. Mediante le prime l'uomo viene scosso ed eccitato ad avvertire esclusivamente le qualità particolari delle cose, e cosi a formarsi le astrazioni.

Formate le astrazioni, si conoscono tosto le relazioni logiche delle cose che alle astrazioni appartengono. Le relazioni poi delle eose sono, per così dire, le strade per

le quali dalle nne alle altre discorre la mente.

La mente dunque mediante la logaela divien signora dei suoi pensieri; ecco nata la liberta umana. Vero è, che riman sempre necessario di ricevere il principio del

<sup>(1)</sup> Vedi Nuovo Saggio sull'origine delle Idee Sez. V, P, V, c. 1, art. v, § 2.

movimento da un'idea venuta nel pensiero, quasi direi, casualmente. Ma dopo di ciò, l'istrumento clie ci apre le strade de pensieri e ci fa capaci a viaggiare per esse, non è altro che la parola.

Ci si opporrà, che l'intelletto non può passare dal segno alla cosa segnata in tempo che non si è formato aucora l'idea di relazione, giacche segno e segnato sono due termini relativi.

Ma l'opposizione svauisce al considerare, che questo passaggio dell'attenzione dalla parola alla cosa uon avvieue perchè si couosca la relazione di segno e di seguato, ma perchè la parola è un eccitamento fisico, il quale percuotendo l'organo dell'udito, e destatori il suono, chiama in pari tempo l'attenzione intellettiva dell'uomo a por mente all'armonia di quel suono cogli oggetti di tutti gli altri seusi, e cogli altri suoni, dal contesto con essi interpretandolo. Quello dunque che una serie di suoni che compongono un discorso presenta all'orecchio nostro, è quasi una sensazion ragionevole, cioè una sensazione che si modifica per fisse regole, in armonia con tutti gli oggetti che coulemporaneamente e successivamente noi percepiamo. L'intelletto quindi percepisce quell'ordine che le contemporanee sensazioni hanno colla parola, e quell'ordine gli suicga la parola stessa. Così la parola viene finalmente a righiamare l'attenzione del nostro intelletto sopra di ciò che ella significa, anche allora che sola ella presentasi all'intelletto. A chiarimento del qual fatto basta aggiungere l'osservazione, cotale essere la proprietà si del seuso e si dell'intelletto, che queste potenze facilmente ripetano gli atti altre volte operati; oude avviene, che una sola parte dell'oggetto altre volte veduto sia bastevole eccitamento a tutto intero richiamarlo alla mente. E così è che il suono della parola richiami alla meute gli oggetti che altre volte col suono insieme si percepirouo (1).

Per la parola dunque noi giungiamo a poter trasportare l'attensione sopra non motitudine di oggetti quali a noi meglio piace: per la parola acquistiamo la padronanza delle nostre facoltà: per la parola consegueutemente ci facciamo anche signori de nostri affetti, che dagli oggetti contemplati dipendono, e liberi e signori delle esterne nostre azioni. Ora onde ci vien la parola ?

Dalla società, come dicemmo: nella società questo sacro deposito si conserva e comunica per tradizione alle generazioni che si succedono; alla società durque dee l'uomo il mezzo dello sviluppamento delle varie sue facoltà, ed ogni sun perfezione.

Quanto poi la favelle è più rieca di idee astratte, generali ed alle, tatto più ella somministra materia a lunghi pensieri. Ed egli è alla coodirione delle diverse farelle elle si dec riputare in gran parte il maggiore o minore sviluppo delle diverse nazioni. Questa causa non fu, pare a noi, considerata abbastanza da quelli cho impresero a fare la storia dell'umanità e del suo grandatos incivilimento.

Viceversa la favella ritrae dalla condizione della società che la usa, e ciò più si fa palese, più che la si cousidera vicina alle prime origini delle nazioni.

Passiamo al secondo vantaggio dell'umana società, che abbiamo riposto nel sostentamento eh'ella porge alla debilezza morale dell'uomo.

Questo sostentamento consiste nella istruzione, nel buon esempio, e in molti stimoli

<sup>(1)</sup> Ved. N. Saggio ecc. Sec. V, P. II, c. 11, a. 111; — Antropologia L. II, Sec. II, c. x1, art. 17, § 4, 111.

n fare il bene sociale. Abbiamo già veduto, che il bene sociale è un radimento almeno del bene universale.

Se noi parliamo di quella società comune, colla quale la natura stessa arviace ggi tomini insieme, e che non la reporpiamente non coepo particolare, mai I bues in genere della umanità, noi treveremo che in essa l'intelleto incerto e titubante rinviene almeno di ripodi porvinet e de l'emporanei sociagimenti di cuiu diabble, atti a quistato fino a tanto che si rende forte a più sostanziali ragioni. Il cuore pure affaticato e combatto nell'impresa di segnite la vitti, trora on allesiamento de sono itravagliosi soriori nella società de'unoi simili, e spera, e si conforta diouesti preseptanei ricreamenti, e di unalche prottu mercede a sioni mercele a

La società dunque maestra degli comini di loro i principt della propoia perfezione, e di più gli ainta e incoraggia a far uso di questi principt. Radii sono quelli con possano reggersi nel cammino del bene, senza que continui ainti morali che loro sominiatra la società. La società dunque è il mezzo, onde il maggior mamero degli consini ottiene la perfezione di cui egli è capace; il che rendesi vi npi manificato quando si considerano i mezzi che ogni società possiede, di infrenare quelli che sono socialmente tentiti, e di differede dalla ingiurire de di afanti quelli che sono socialmente thomi:

Finalmente la società amplifica la nostra esistenza: terzo vantaggio ch'essa ci procaccia.

Piu gli nomis sono collegati fra loro, e più in ciasteno risforzasi il sonimento di suo forza, il senimento abituale di noa esistenza ingrandita mediante l'esistenza di al-li tri suoi simili, a'quali l'individos osi sente congiunto. Il qual senimento d' ona vita più retesa e sparta fuori di sè largamente, fassi tanto dolce e caro al cnore umano, che il piacree del vivere in altro persono opprime fin anco, e talora rende insensibile o languido il sentimento della propria vita individante, il sentimento della propria natura interiore e degli invisibili oggetti che stanno dentro di noi.

Onde il hene degenera in male: chè avviene non di rado nna trafinione eccesiva di noi fiori di noi; e debolissimi diventa gli rilemi, fortissimi gli esterni godimenti, propendeno gli tomini a nulla ripatar quelli, e tatto questi. Da che mai, se non da questo fonte, l'errore si comone e s'i materiale, che a far ragione dell'imana felicità a null'altro si debba sguandare se non alla strettezza, alla moliphicità e dobezza degli esterri rincoli, dallo stato interiore dell'animo intermente astraendo "Da egli escada anno l'opposta, cioè che i pochi amanti di non stato perfetto e veramente sublime i troppi rincoli accidentali ci estriori risquardios oiscome ana superfinità, che lori impediace il generoso arlore della più pura cla lata virtà, e li distrae dal nobilitarii de' più sublimi e solitari pessieri.

Ma dell'anime più eccelse e peregrine non vogliamo noi qui parlare. Vogliam solo fuer avvertire quello che diesevamo, cicò che l'nomo avvincolandoi colle persono e colle core che si trovano a lui daltorno secondo i naturali rapporti, amplia quasi si medesimo, si forma non circonferenza di orgetti che gia gli appartegno i modo no dissimigliante a quello onde gli appartieno il proprio corpo, e fra questi oggetti sono principali le persono che unite a lio formano la societti. Così la sociati che la stessa diretta fine a ciascun nomo; non già perchè il fine dell' nomo debba servire alla società, ma perchè la società e l'omon direttano na nasto caso, come ana salo cosa uti la ba sprinti col corpo che lo circonda. Questa è la ragione per la quale il padre difinibolo la proprio famiglia si persanale di diende per si stesso; ne cambrid ciessa e gia lino rede depti. esseri distinti da sé, relea litertante suo vire parti; chi la sua regione e il suo cuore di trasportano in tutte quelle usa parti, ci i famo vivere in esse. Alla guista stessa sogni membro di una socicià piu estesa, in quanto egli è congiunto ai usoi siutili (opera divuta all'intelliguera), format con essi un'estivata unice, anna sola persona morale, alla quale egli desidera e procura tutto rio che desidera a sè medesimo, e dalla quale alfontana tutto ciò de da sè stessa olitontana (1).

(1) Il Grozie Ioda Aristotele per aver trattata la politica separatamente dalle questioni di diritte, e censara all'eppesto il metodo di Bodine che confuse i esieme queste due scienze (De J. B. et P. p. 1616. C. S. et P. p. 1616. C. S. et P. p. 1616. C. et P. p

L'esservazione di Grotie è giusta, ma ell'abbisogna di essere spiegata, Che i principi del Diritto sieno onteriori di loro natura e iodipendenti da quelli della Polifica, ciò è verissime. Di qui nasce che secondo l'ordine delle idee la scienza del Diritto, quanto oi suoi principi fendomentali, dee esser trattata antecedentemente alla scienza del governare lo societò e sia alla Pelitica. Il medesime si dee dire dei principi dell'Etica. La scienza politica poi truvande già innanzi di sè stabiliti i principi de diritti e de deveri, ella può e dee far uso delle verità oppartenenti a queste scienze del diritto filosolico e dell'etico non come verità che essa insegni e dimostri, mo come verità già prima di lei dimostrate e insegnate. Sarebbe all'incontro del tutto assurdo e mestruoso il concepire uoo scienza politica, la quale volesse astrarre e prescindere al tutto dai diritti e dai doveri scambicvoli che associane insieme gli uemini. Tale è la funesta astrazione del Machiavelli, ondo egli si fece seguite maestro nen di politica, ma di ogni più vile prepotenzo e di ogni più abbominabile lodroneccie; e fu gran parte delle rovine d'Italio. Une de' principali fini del governo si è quello di difendere i diritti degl'individui. L'arte del governare adunque dec avere per primo suo fondamento la scienzo del diritto. Il secende de' fini del governo si è di toglicre gi' impedimenti che si froppongono al miglieramente morale degli uemini, e di aiutare ce mezzi che sono di sua pertinenza questo miglieramente. Il secondo fondamente adunque della politica non può essere che la scienza de doveri la morole in tutta la sua estensione. Se i lini mebilissimi del governo civile dimostrane, che l'arte sua, la pelitica, dee fendarsi sol diritto e sull'etica, egli è altresi manifeste, che il governo non può giangere a conseguiro questi lini merali, se nen adopera de mezzi merali, cioè giasti o tutto prova ed onesti: laende prima di tutto egli dee conoscere a pene quella parte di diritto che raguarda sè stesso. per non eccedere da' confini del giuste e dell' enesto.

per folloccioci de cinsina les pisses a sier sierios.

The position, legando l'una all'altra presentation de l'una all'altra presso a quel mode che facemen soi. Dispo aver descrittà la trisica cese a'drisitia et siria come a'drisitia et siria come a'drisitia et siria come a'drisitia et siria dispositioni de l'un sont a considerationi de l'un sont a productra engli sonsia la trisit, l'unoi en sincisa positioni de l'un sont a productra que sonsia la trisit, l'unoi en sincisa positioni de l'un sont a productra engli sonsia la trisit, l'unoi en si se sauce positioni de l'un sont a considerationi de l'un sont sont a l'un sont a l'un

Quante non si devió in questi ultimi tempi da principi così semplici ad un lempo, e cesi salutari per la pace e per la prosperità del mendo!

# AL CEELL

### FINE DELLA SOCIETÀ

Tutto ciò che abbiamo esposto nel libro precedente dimostra la differenza che pas-, sa fra una società ed una aggregazione materiale.

Non basta l'unione di più esseri materiali in uno stesso luogo a costituire nna so-

cietà: altramente un mucchio di pietre sarebbe nna società.

Nº per basta l'unione di più esseri meramente sensitivi; sobben questi possano essere uniti fra loro nos olo per la medisimenza del losgo, ma ancora per lo seambio delle sensationi piacevoli e dobrone, e per gl'ainti, che il morono a procacciari i delle sensationi piacevoli e dobrone, e per gl'ainti, che il morono a miradi a ceubitare insiene, sono essenzialmente individuali. Nell'unione di oma gli aintadi a ceubitare insiene, sono essenzialmente individuali. Nell'unione di cutti cutti della losso manda de hosi individuali; intitaria nationi individuo la ni propone questo bene collettivo, niono lo infende; è la sapienza della natura quella che ordina le propensioni di cisacuno per modo che rifornioni o haese di tutti.

Finalmente nè jure una qualsiasi moltituliate di nomini poi ricerere il nome di società. A questa sono necessari dei rincoli intellettuali morali: i sad debbano a rere la exekciuza di un fise comme: pereiò debbano conoscerto questo fios, e volerlo, e debbano eleggere liberamento i mezzi co quali procacciatati). Per tal modo il bras sociale al quale cesti intendono non è una mera collerione del beni individual; ima è un bene veramente commo, uniso nel suo concetto, del quale partecipano tutti i simpoli. Acciocche di un proposito del ricolor, del proporti del proposito del visuale morali: in somma la sociala, come disse Cicerone, si è coetas juris consensu et utilitatis communione sociatus (1).

Dalla dottrina intorno alla natura della società, espressa nel libro precedente, discende adunque spontanea la dottrina intorno al suo fine, che noi vogliamo ora esporre con quella chiarceza maggiore che ci fia possibile: cominciamo.

#### CAPITOLO I.

### IL FINE DI OGNI SOCIETÀ DEE ESSERE UN BENE VERO ED UMANO.

Se la società non fosse che un'aggregazione di corpi, converrebbe cercare in qualche bene spettante a questi il fine della società.

Ma l'unione di meri corpi non formando la società, ed esigendosi a formarla una

 Respublica est res populi. Populus avtem non omnis coctus multitudinis, sed coetus juris onsensu et utilitatis communione sociatus. L. III. Do Rep. unione di anime intelligenti, egli è manifesto che in queste più tosto che in quelli si dec cercare il fine sociale.

L'abbiamo veduto: la parte corporea ed esteriore della società si dee considerare come il mezzo di perfezionare la parte interiore e spirituale, nella quale esiste propriamente l'nomo, e risiede il diletto e la perfezione di cui egli è suscettibile: in questa danque dee consistere anche il fine ultimo di ogni società.

Moviamo il ragionamento da delle verità certe e comuni, acciocche le consegnenze che ne tireremo appariscano figlie di principi evidenti, e ammessi dal senso comune

degli nomini.

Quello admque che non sembra poterai da nessuno rivocare in dubbio si è, che l'nomo non opera cosa alcuna se non pel bene, e che anco allorquando si travolge al male, il suo errore non nasce se non perchè cercando il bene, s'illude con un' sparenza di esso. Di qui è manifesto, che anco la socicità non poò esser formata dagli uo-mini, se non cullo scopo di conseguire, a forre unite, un qualche bene: il outrario sa rebbe assurdo; non avrebbe senso il dire, che gli nomini si associno insieme per otte-per ciò che risernadano per un male, e non per un bete.

Del pari egli è evidente, che se l'uomo s'inganna circa il bene di cni va in creca, e in vece di trovare un bene reale, trova na vero mule, la sna azione è perduta per lui, ella non ha verun prezzo, ovvero ha nn prezzo negatiro. Si applichi questo concetto alla società. Se questa non condune gli uomini al bene, a un bene vero e reale; e se quella invreva sott' apparienza di bene il travolge ed inganna facendoli rinscire al-l'acquisto di ciò che è veramente un mule; el las i rende loro inutile e dannosa: tradisci il suo fine naturale e uccessario: la società non ha più alcun prezzo, o ne ba solamente uno nezatiro.

Finalmente un altro principio che non sembra aver bisogno di dimostrazione, eche non è mbno importante de precedenti per la scienza sociale, si è, che il hear ever, a cui dee intendere una società di nomini, dee esser il bene umano, quello che è definitivamente bene per la natura umana, quello che è consentaneo a tutte le esigenze di questa natura itamente, di maniera che questa natura interamente le approvi e lo appetisca.

Se vi avesse qualche cosa che fosse aggradecole alfinna o all'altra delle minori fecoltà di cui l'aomo è fornito, ma fosse in pari tempo rifintata dal complesso della natura umana: quella cosa non si potrebbe dire bene umano, brene dell'umana natura; più tosto dovrebbe riporsi fra i mali, a giudizio di questa natura che tutta intera la rigetta.

Per on inganarsi adunque nello stabilire il vero bene non conviene tonsiderare solamente il rapporto che la qualche oggetto collina o l'attra delle fancila imane; ni meno conviene stare a detta dell'opisione; na egli è mestieri raccorre il fermo gindizio di tatta intera la mana natura. Egli è specialmente a questo proposio, che ha losgo la sentenza di Cievone, che « il ghiribizzo dell'opinione è sveniato dal tempo, e il giuci dizio della natura è confirmato. (1) >

Laonde principio semplice, ma che par des starsi in capo d'ogni baona dottrina, è questo : e ogni società, di qualsiasi forma e natura, conviene che tenda ultimamente al vero bene umano; 3 tanto è ribbiesto dall'exazezar della società: senna di cò man-cherebbe il fine essenziale di qualsivoglia associamento; quosto sarebbe multo di diritto e di fatto.

(1) Opinionum commenta delet dies, naturae judicia confirma'. Do N. D. II, 11.

# CAPITOLO II.

#### DEL BENE UMANO-

Fn detto a ragione, che e la più grande sapienza si riduce a distinguere i beni ed i mali (1). 3

I principi che noi abbiamo stabiliti nel precedente capitolo dimandano tutta questa

sapienza, acciorche si possano rettamente applicare.

Vero è, che le difficultà che si scontratio in tale applicazione dipendono dalle passioni, le quali impediacono una gran parte di somini dall'acconsentiro con semplicità agl'immediati buni del loro sitelletto. Se l'asimo fosso puro, e non prevenuto da tori ecicità appetiti, non arabbe difficile all'omo ni conocere il son cero de deserge, quel beno che è senpre desiderato dalla sua natura, o che apsono è figgitio dalla sua rotionità. Tuttatia der inserire di conferio e di aito calla reta nature custo sala esteriorio della conferio della situati della di instituta della di mani. Che se desce altramente, sarebbe disperato della situate della situate del genere unasso.

Convien danque considerare, come la prima linea della costituzione naturale della

società sia questa, che « la società tenda al vero bene nmano. »

Ma resta a chiedere: che cosa è questo vero bene umano, scopo essenziale di ogni società? Ecco quanto noi vorremmo chiarire in questo capitolo.

L'uomo è un soggetto fornito di varie potenze, e ad ogni specie di potenza rispon-

de nna specie di benc.

Ma l'Antropologia dimostra, che queste potenze banno un ordine fra loro, e che simigliantemente banno un ordine i altoro i vart beni propri delle diverse potenze. Questrorime è londato nella natura, e perciò la natura non rimane soddisfatta se quest'ordine de beni non è conservato (2).

Altra cosa è dunque l'appetito totale della natura umana, altra cosa è l'appetito delle singolari sue poterne. Ciascuna di queste potenze specificamente distinte tende a quella specie di bene, che le è propria; ma la natura mnaac complessivamente presa tende all'ordine intero dei beni, e non si appaga se in qualsivoglia modo quest' ordine

venga violato.

Ora qual è egli l'ordine delle potenze? qualc quello dei beni cho ad esse rispondono?

L'Autropologia di nuovo dimostra, che tutte le potenze dell'inomo, e gli appetiti che le accompagnano, si riducono ultimamente in due classi, cioè in potenze soggettive e in potenze oggettive, in appetito di beni soggettivi e in appetito di beni oggettivi (3).

Per bene soggettivo s' intende tutto ciò che ci diletta, avendo solo rignardo al diletto che produce a noi, e non alla natura, al valore intrinseco dell'oggetto dilettevole, indipendentemente dal nostro vantaggio. Egli è chiaro, che la potenza di sentire non

può godere che di questa specie di beni.

Ma essendo noi anche dotati d'intendimento, per mezro di questo conociamo pur il prezo di questo conociamo pur il prezo di quele cose che non sono a noi stassi dilettevoli e valungagione: e suppiam considerare quanto cus eiemo dilettevoli e buone ad altri, cd a sè stesse. Questo valore, che noi riconociamo mediante l'intendimento nelle cose, e che non viene un'assica col rapportare le cose a noi, an non facendo aleana riflessione al nontro proprio inferesse, si chiama beno oggettiro. Egli è secondo la natura propria della facolità di conocerer il gindicare le cose coi disnibirerassiamente, in quanto sono, non in quanto

(3) hi, L. Itt, Sec. I, c. tV.

<sup>(1)</sup> Hano summam dixit (Socrates) esse sapientiam, bona, malaque distinguere. Sen. Ep. LXXI. (2) Ved. l'antropologia, L. III, Sez. II, c. X, e L. IV, c. XII.

giovano a noi, e questo è uno stimarle secondo la verità, non secondo la passione dell'amor proprio.

or proprio.

Ora la cognizione essenzialmente disinteressata delle cose diventa base della mo-

ralità tostochè ella si considera in relazione colla volontà (1).

Se: la nostra libera volontà, sedotta dall'amore di noi stessi, attenta alla cognizione a fine di falsarta; se si sforza di corrompere i giudizi naturali dell' intendimento, essa è maltagia.

Se poi la volontà, ferma ed incorrotta contro le lusinghe dell'amore soggettivo, appoggia col suo potere pratico la legge dell'inteudimento, lasciandolo gindicar le cose secondo la verilà che egli percepisce, e compiacendosi nei snoi retti gindizi, essa è buona.

L'uomo sente nna invitta necessità che la volontà sua sia buonn e non malvazia; che ella aderisca, non ripngnando, ai gindizi che fa l'intendimento lasciato a sè stesso sul prezzo oggettivo delle cose, foss anco col sacrificio di tutti gli appetiti soggettivi.

L'intellette e la volontà dampne sono potenne oggettire. Il bene oggettire, proi di queste potenze, sono tutti gli esti sevanoli gradi di valore oggettire, osain sicundo i gradi di loro entità. La volontà che aderisce alle cose presentatele dall'intelleto con dei gradi di compinenza proporzionati a gradi di loro entità, soggiace a due effetti 1.º ad un natura di dieto pure e nobile, e tanto maggiore, quanto è pri intensa la sua adesione all'entita conoscinta, e quando ranggiore questa estas entità conoscinta; 2.º ad anna approvazione da parte dell'intelletto, il quale giudica, che la volontà che colo opera, operi hene, conforme alla sua natura el alla verita.

Questi due effetti si possono chiamare diletto morale, e approvazione morale. L'approvazione morale ha una uatura diversa dal diletto; ma dall'approvazione scaturisce poscia un altro diletto nuovo, che s'aggiunge al primo, lo raddoppia quasi direi, e lo compie.

La natura umana desidera questo diletto e questa approvazione, e noi chiamiamo un tale desiderio, desiderio morule.

. Questo desiderio della natura umana è assoluto e superiore a tutti gli altri desideri e appetiti.

Perció la natora umana non è soddisfatta se non a condizione cho sia soddisfatto questo suo desiderio, eziandioche, quando non si possa altramente, col sacrificio di tutti i desidert e appetiti delle altre notenze.

L'ordine adunque delle poienze e l'ordine de beni che rispondano alle varie peur quel ordine, a cui lende l'omana natura intironecamente, si riduce a far si che la potenze oggettive pervalgano alle soggettive, e che il bene oggettivo pevralgano alle soggettive, e che il bene oggettivo pevralgan deve soggettivo, che i gindini dell'intelletto, esono ritti e che la volonità mi i gindini retti, esono si diriga nelle sue operazioni con altra regola che con quella di questi retti, gindini; in sua parcha, l'ordine del leni manzi vuole che si metta ant primo luogo la verità dell'intello ca la virità della rolonità, che ogni altro bene ceda a quello della virità, quando non si possa conservare insieme con lei. Ura noi possiamo conoscere e definire che cosa sa il bene umano.

Da ció che fu detto si raccoglie, che e il vero bene umano non è altro se non la vitti norale, e tutti que' beni che possono stare insieme colla vittà. » Conviene conchiudere oltracciò, che « ogni qualvolta un hene di qualsivoglia specie non può stare insieme colla vitti, egli cessa dall' esser bene umano, perchè mente è bene umanò di ciò che escude la virita. »

Se poi noi analizziamo la rirtù secondo la descririone che n'abbiamo dato pur ora, troveremo, che nel primo suo generarsi si manifestano tre elementi, i quali nascono, per così dire, ad un corpo coll'atto virtnoso.

La volontà buona primieramente sente l'autorità del vero, che le domenda adesione, ed ella vi si arrende. Di poi, ella trae diletto da questa sua adesione.

Il terzo luogo, sente pure che questa sua adesione ò degna di approvazione, e viene veramente approvata da parte dell' intelletto. Gli elementi dunque che si rinvengono in ogni atto virtuoso della valanta, sono:

1, adesione volontaria agli enti secondo l'autorità del vero, 2, diletto dell'adesione, e 3.º approvazione. È il primo di c

il primo di questi tre elementi, che costituisce propriamente la virtu nella sua

essenza. Gli altri sono due elementi eudemonologici, cioè due elementi di felicità che si agginngono necessariamente alla virtit.

Nella stessa origine adunque della virtu si trova nn intimo nesso, che lega la virtu colla felicità (1).

Di più, si scorgono contemporaneamente nell'atto virtuoso i costitutivi della felicità umana. Si vede cioè, che la felicità dee risultare da due elementi, cioè dal diletto

e dall' approvazione. Certo non basterebbe, acciocche un nomo fosse felice, che egli godesse il diletto; perocché questo, per quantunque grande paresse, non potrebbe appagare giammai pienamente l'uomo quando venisse disapprovato e ripreso come malvagio dal giudizio della sua raginne. All'incontro, se l'uomo gode ed in pari tempo la sua ragione approva il suo godere: la natura umana trova allora in quel diletto vera quiete e compito appaga-

mento. Quest'approvazione poi non può mancare ogni qualvolta il godimento è una conseguenza dello stesso atto virtuoso.

Ora, conosciuto in che consista il bene umano, scopo essenziale di ogni società; conosciuto che il bene umano « risiede nella virtii e nelle appendici endemonologiche della virtu, e in generale in ogni bene in quanto che si tiene insieme colla virtu; » possiamo cavarne le segnenti conseguenze :

1.º Niuna società è legittima se ella ha nno scono contrario alla virtu, poiche questo scopo pugna contro l'essenza della società.

2. Niuna legge sociale ha valore di sorte se, od in quanto ella impedisce i sozì di pervenire all'acquisto della virtii, perocche senza la virtii non si da bene umano, per ottenere il quale è istituita la società.

#### CAPITOLO III.

## CONTINUAZIONE .- IL BENE UMANO NON ISTA IN PIACERI ISOLATI, MA NELL'APPAGAMENTO.

Dalle cose dette si trae oltracció la conseguenza, che debhonsi distinguere i piaceri di cni l'nomo può godere, dall'appagamento del suo animo. Questa è una distinzione assai importante per la scienza eudemonologica.

In fatti, tutte le facoltà dell'uomo hanno i loro piaceri speciali, come tutte hanno il loro sviluppo e la loro perfezione; ma l'appagamento appartiene solo all'intera natura nmana. Vi possono essere molti piaceri in un uomo, ma non vi ha nello stesso uomo che un solo appagamento; conciossiache ciascun pomo o è appagato del suo stato, o non è : qui non ci ha strada di mezzo.

Gli oggetti che o mediatamente o immediatamente cagionano i piaceri, si chiamano beni; così gli averi si chiamano beni, perchè sono cose che usate da noi o ci procurano de piaceri, ovvero ci servono a procacciarci dell'altre cose atte a procacciarci de piaceri. Si osservi qui, che noi intendiamo di camprendere sotto il vocabolo di piaceri anche la soddisfazione di un bisogno qualsiasi e la cessazione di un dolore.

(1) Di questo nesso importante fu da noi ragionato lungamente nella Storia comparativa e critica de Sistemi morali, Cop. VIII, arl. 11, 5 7, c nell'Antropologia, L. tV, c. XII. ROSMINI V. 1.

Trattandosi adunque dell'amana felicità, a cui tende e dee tendere ogni umana associazione, vi hanno tre coso a distinguersi accuratamente, i beni, i piaceri, e l'appagamento: sarebbe nn grande errore il prendere l'una di queste cose per l'altra. Il vero bene umano non consiste nè nei beni, nè nei piaceri, ma nell'appagamento (1).

E uni gioverà il considerare, che l'errore nel quale incappano gli nomini andando in cerca di felicità, non consiste già nel pigliare un altro scopo del loro operare diverso dall'appagamento. Anzi tutti cercano l'appagamento, e non possono cercar altro; po-

rocche è la stessa loro natura quella che gl'indetta di ciò fare.

Di vero, onde è mai che gli nomini bramano di possedere gran copia di beni? Ond'è che vanno in traccia di sempre nuovi piaceri? Non può dubitarsi, che essi fanno cio perche sperano di trovare in que beni che accumulano, in que piaceri che gustano. il loro appagamento. Se nol trovano, l'errore non consiste in non volerlo, o in non cercarlo questo appagamento; consiste unicamente in non cercarlo là dove egli è, in eleggere malamente i mezzi co quali l'appagamento si otticne, nell'ignorare finalmente la natura e le vere condizioni dell'appagamento stesso di eni vanno in traccia.

Onde nasce una conferma a quello che diceramo, cioè che il vero bene umano. che sta riposto nell'appagamento dell'umana natura, è il fine essenziale della società. L'appagamento è il fine essenziale della società di diritto e di fatto. Perocchè la società

(1) Gli errori di cui sono viziati i sistemi fitosofici dipendano, come è s'ato tante volte osservato, da delle vodute esclusive e parziali degli scrittori. Indi è che quasi sempre si avvera, che la parte positiva in agni scrittore è vera, e la parte negation, cirè quella else la scrittore nega e trascura nelle sue vedute, è falsa. Io ho appliento questo principio agli antori di politica, clossificandoli se-condo le diverse loro esclusive e parziali manuere di vedere (Ved. il libro della Sommaria cagione dello stare e del cadere delle società, c. XIV ). Questa maniera di classificare è di somma utilità, purché sia esatta; conciossiaché per essa si veda tosto in che parle lo scrittoro sia difettoso ed incompleto.

Convione noodimeno osservare, che la classificazione eseguita sull'indicato principio è moltiplice, conclossiache gli scrittori possono aver dimenticato non un lato solo della materia che trattano, ma più. Si possono tuttavia ridurro tali dimenticanze a certa verità più generali, e in tal medo restringere a pochi i modi diversi di classificare gli scrittori , giacche lo verità più generali sfuggito

al loro aguardo si riducono sempre a poche.

La classificazione da noi proposta degli serittori politici nel libro della Sommeria cagione ecc. e. XIV, fu dedotta dallo esclusive loro vedute intorno allo forze che muovopo la società civile al suo fine. Dimostrammo che queste forze si riducono a tre somme, cioè r." olt'attività dello spirito umano, z.º ai beni esterni che hanno virtù di modificare le disposizioni di esso spirito umano , 3.º all'organismo sociale, cho influisce non meno sulla produzione , distribuzione e consumo de beni esterni, che sullo stesso spirito umano immediatamente. Ora secondo che gli scrittori politici fecoro esclusiva reggetto delle loro meditazioni la prima, o la seconda, o la tersa di queste tre forze, essi vennero da

no distribuiti in tre direrse categorie. Ma un lato non menu importante di quello delle forze che impellono la società, si è quello che risguarda il fine della società stessa. Noi troviamo che anco rispetto al fine della società civile le dut-

trine e lo spirito degli scrittori politici si trova per lo più esclusivo ed estremamento difettoso. Socondo questo lato, essi vengono pure ad esser divisi jo tre categorie; conciossiaché

1.º V'banno di quegli scrittori, i quali ripongono il fine della società nell'abbondanza de beni esterni, a sia mostrano di risguardare questa materiale prosperità come l'unico line sociole; 2.º V'haooo di quelli, i quali repulsao che la società o il guverno che la dirige, debba unica-

mente tendere all'accrescimento de'comuni piaceri;

3.º Finalmente non maneano di quelli, che riconoscono bensi dover consistere il fine sociale uell'appagamento dell'animo, ma non fanno giusta stima de'mezzi di questo appagamento, e prendono il tipo di un animo appagato dall'indelezza del selvaggio.

Se noi vogliamo contrassegnare questi scrittori a vedute parziali, coo tre nomi significanti il loro

errore, potremo denominare i primi politici avari, i secondi politici effeminati, i terzi politici selezgai. Egli non sarà difficile ravvisare altrettanti esempi di queste tre classi di scrittori politici negli Economisti, in Elvetio ed in Rousseau. E qui si noti, che non è già difetto della scienza economica, se quasi tutti gli economisti appar-

tengono alla prima categoria. Egli è troppo necessario che una scienza tratti di un solo oggetto; il metodo scientífico voole cho l'economia consideri la sola ricchezza : il difetto adunque non appartiene alla scienza, ma agli scienziali, i quali asserbiti da quest'union oggetto, la ricchezza, a questa solu rogliono trarre il tutto dello sinto, rogliono cho in quest'qua tenda esclusivamente l'intera società.

è sempre l'overa degl' individui umani che si associano, e gli umani individui nelle loro opere non cercano in fine del conto, nè possono cercar altro se non l'appagamento della loro natura, e se pur vanno in cerca apparentemente d'altre cose oltre che di questo, ne vanno in cerca perchè credono che quelle sieno mezzi di appagamento : sicche in ultimo l'intenzione di tutti quelli che si associano, determinata dalla natura, non può mai finire in altro che in questo, di ottenere mediante la loro associazione ciò che li contenti e gli appaghi, od influisca almeno ad appagarli e contentarli.

Convien adunque che conchindiamo da queste semplici, ma fermissime verità. Che tutte quelle società che non approssimano gli uomini al vero appagamento, ma da esso gli allontanano, sono in contraddizione colla volontà di tutti i sozi che le compongono, cziandiochè questi per errore le formino e le promuovano:

2º. Che quando le volonta de sozi, eziandiochè sembrino unanimi, si riferiscono ad una cosa evidentemente contro in all'umano appagamento, per errore, o per caldo di passione; queste non sono volontà veramente sociali, nè possono costituire nicuna legge.

Quest'ultima consegucaza è di somma importanza. Imperocchè da essa conseguita, che negli stessi stati che hanno una forma democratica, e ne quali regna il principio che il popolo è sovrano e che la volontà del popolo costituisco la legge, a tutta ragione gli uomini di stato più assennati non si tengono obbligati di ubbidire agl'istantanei capricci della moltitudine, anzi di resistere ad essi; non considerando per vera legge se non la volontà costante e naturale del popolo legislatore, la quale suol teudere nl vero bene sociale; perocchè egli è impossibile che il popolo voglia in verità costantemente il proprio male (1).

Si può illustrare quanto dico, con una autorità irrecusabile, qual dee esser quella di Alessandro Hamilton, uno de redattori più influenti della costituzione degli Stati-Uniti d'America.

I sentimenti di quell'unmo celebre sull'arzomento nostro si leggono nel Federalista, giornale che veniva pubblicato in America da tre grandi nomini (2) quando il progetto della Costituzione federale degli Stati-Uniti stava ancora dinanzi al popolo, e di cui stimo prezzo dell'opera l'arrecare un brano, sebbene alquanto lungo, come utilissimo a chiarire la materia che ho alle mani.

« Io so, scrive adunque in questo giornale (3) Hamilton, che vi hanno di quelli « secondo i quali il potere esecutivo non potrebbe raccomandarsi meglio che piegan-« dosi servilmente ai desideri del popolo o della legislatura. Ma egli mi sembra che « costoro s'abbiano delle nozioni ben grosse circa l'oggetto di ogni governo, come « pure circa i veri mezzi di produrre la prosperità pubblica. »

« Che le opinioni del popolo, quand'esse sono ragionate e mature (si noti bene « questa condizione che appone Hamilton all'autorità delle volontà popolari), dirigano « la condotta di quelli a quali egli affida i suoi affari, questo è ciò che risulta dallo « stabilimento di una costitozione repubblicana. Ma i principt repubblicani non esigono e già che l'nomo si lasci trasportare da ogni menomo vento delle popolari passioni, o « s'affauui di ubbidire a tutte le momentanee impulsioni che può ricevere la moltitudine « dalla mano artificiosa di nomini che adulano i suoi pregindizi per tradire i suoi ine teressi, a

« Il popolo non vuole per lo più che giungere al ben pubblico, questo è vero ;

<sup>(1)</sup> Ben riflettendosi a questa condotta degli nomini più eminenti in virtù ed in senno degli stati democratici, redesi apertamente come egti è al lutto contrario alla natura delle cose il considerare gli nomini politicamente uguali: egli avviene sempre, ne può avvenire altrimenti, in qualunque forma di governo, che v'abbiano degl'individui i quati e di diritto e di fatto modifichino i voleti delle maggioranze popolari.
(2) John Say, Hamilton e Madisson.

<sup>(3)</sup> N. 71.

en ar gli s'inganna spesso in eccenololo. Se altri andasse a dire a his stesso, ch' cegli se seupre a suamente de "mera di usarsi alla presperità nazionale, il suo bosso no giuda e seupre a suamente de "mera di usarsi alla presperità nazionale, il suo bosso no che balola aggi si ri giugnanto; e cio di cui de menargilarisi si ci, ci (gli nos s'in-g ganni più di spesso, caciato di continuo come pur è dalle antiettere de l'arsisti e dei sciondin, attemnata dai lucci de a lui tendono incessamentente lunti avial peri di antiri appigli, illuso ogni di ragli artifict di quelli che posseggono la sua confiderazi no meritando, o, che cercano di nosaceleta più totto che i renderence degni.

« Quando i veri interessi del populo sono contrari a unoi desidert, il dorrer di tutti quelli ch'egli ha posti a guardiani de' soni interessi si è di combattere l'errore di coi egli è momentaneaumente la vittima alline di dargti il tempo di rinvenire e di considerar le cose a sangne freddo. Egli è più d'una volta accaduto, che un popolo, e salvato in questo modo dalle fallati conseguente de'anni propel error, si compacque d'innalaree monumenti di sua riconoscenza agli uomini che aveano avulo il maguanimo coraggio di sporsi a displaneergi per servinio. >

Queste dottrine assai giuste dipendono tutle dal principio da noi stabilito, che la volonia di una società, o de sur che la compongono, non e vera, ma solo apparente, ogni qualstota ella non lenda al bene sociale, e per dirlo con più generalità, al vero bene unanoa, al vero umano appagamento.

#### CAPITOLO IV.

#### CONTINUAZIONE. — DUE ELEMENTI DELL'APPAGAMENTO, L'UNO NECESSARIO E L'ALTRO VOLONTARIO.

Una delle più profonde e importanti quistioni proposte dai moralisti dell'antichità, si è quella del potere della *volonta* sulla felicità muana.

Essa venne risolula con delle risposte estreme dalle due scuole contrarie degli Epicarei e degli Stoici.

Gli Epicurei negavano alla volontà ogni potere sal produrre la felicità, o per dir meglio trascuravano al tutto di osservare i infinenza che la volontà esercita sul render l'nomo felice.

Gli Stoici all'incontro davano alla volontà tutto il potere di produrre all'nomo la felicità.

La ragione di questa direraità di svolenza si era, che gli Epicurei facerano consistere oggii bene pi frazere; e il piacere, afinco il piacere lisco, con cui prendera si la nozione generale di piacere; si prodoce all' usono necessariamente, secondo leggi nni-mala, e non per opra della robortà, ti dore gli tistoi ci arona vaveltti, che la felizia is non potenzi mai riporre in piaceri singolari per quantinoque molt, una nella con-productionale della consistenza della consistenz

Lacode non pob negarsi agli Stoiri il merito di aver hen vedute e fermate due grandi e persione verità: l'na, che la feicità tuman comista nell'appagamente, e nou ne' piacert, ( concioniachè egli è cridente, che se l'nomo, eziandiochè nuotante ne' piacert, pur dichiare a è tesson misrov, ogli non potrà mai ripatarsi da chicchessia in por-resso della felicità); l'altra, che l'appagamento esige sempre, come sua conditione, un atto della vototia, col quale l'omou chiami e giudichi sè stesso pago e felice.

Fin qui non si poterbhe non consenire colla dottrica stoica. Gli uomini voluttosò aggiono relersi di quella filosofia, perocche non possono concepire, che altro che i pia-ceri renda l'uomo felice. Ma questi stessi nomini, dati abbandonatamente a piaceri, se regiono porre attenzione a quello che accade in sè stessi, possono accorgerii che la teoria della cale a teoria della cale a teoria della cale i netra omana, a cui prestano unaggio col fatto gli uo-

mini di tutti i sistemi e di tutti i costumi. E veramente, allorche i voluttuosi sustenguno che la felicità consista ne piaceri, che fanno essi altro se non un giudizio? Essi dichiarano con ció vero o falso che sia, che si trovano beati nell'uso de godimenti materiali. Se si giudicano e si dichiarano sinceramente tali, anche lo stoico accorderà loro, che dunque sono tali. Ma se per l'opposto non si giudicassero tali, se anzi giudicassero di sè totto l'opposto, come non di rado avviene? In tal caso essi col loro stesso giudizio s'accordano di nnovo cogli stoici. Egli è danque sempre vero, che si richiede na giudizio, col quale l'uomo chiama e asserisce se stesso felice, acciocche egli sia tale; e questo è appunto la dottrina dell'appagamento stoico. Ciò che è strano si è, che gli nomini voluttuosi, fin che ragionano in teoria, mordacemente sostengono che la felicità tutta consista ne' piaceri: ma se poi gli osserviamo nella loro vita privata, in quella vita che è una catena di piaceri quasi non interrotta, noi li rinveniamo immersi in una profonda trislezza, lamentosi, gemebondi; niun mortale è più sventurato di essi, a lor detto; e l'esperienza dimostra, che tali nomini accusano e sentono veramente una malaugurata tendenza all'odio della vita, al suicidio, lo potrei addurre degli esempi di queste vittime funeste de piaceri sensuali, che ho sott'occhio, se ve ne avesse bisogno, e non anzi credessi che ognuno si sarà scontrato ad esse nel corso della sua vita, ovvero ne avrà letti gli esempt ne giornali e nelle statistiche. .

Vedesi adunque manifesto, come la vivezza del piacere inganni i sensuali. Fino che parlano della teoria filosofica, considerano questo piacere solo e puro, e allora il trovano l'ottima cosa: quando costretti di discendere dalla teoria, rientrano nella pratica, l'esperienza dimostra loro che il piacere materiale dipendente dalle condizioni della fibra nè è illimitato, nè è continuo, nè è perpetuo, e che di più egli per natura sua non occupa e non esercita se non una delle più esili e delle meno ragguardevoli potenze dell'uomo, lasciando tutte le altre affamate e mal paghe; onde poi l'uomo intero è costretto a dichiararsi vuoto e misero; indi il continuo scontento, e le angosce opprimenti, e gl'incessanti lagni de'voluttuosi.

Questa è dunque la parte vera della stoica dottrina, la parte tratta fedelmente dal-

l'osservazione della natura (1): quale ne è poi l'esagerazione?

L'esagerazione sta in pretendere che l'appagamento dipenda unicamente dalla volontà, e che la volontà, possa sempre pronunciare quel giudizio col quale l'uomo si chiama e si rende appagato e felice. Gli stoici pretendono appunto questo; sostengono che l'uumo, in qualsivoglia stato si trovi, può con un atto della sna volontà chiamarsi contento e felice. In questa energia della libera volontà, che si solleva al di sopra di tutti gli accidenti a cui soggiace l'nomo e le sue cose esteriori e il suo corpo, e che mantiene immutabile quel giudizio onde si reputa beato, essi fanno consistere ad nn tempo l'umana virtu e l'umana felicità.

Ma qui ci ha una intrinseca contraddizione. Perocchè se l'uomo dee gindicare che sta bene, forz'è ch'egli abbia una materia su cni formare il suo gindizio, la qual maleria non può essere che uno stato realmente sod disfacente che dia fondamento al. giudizio che l'uomo fa di sè stesso quando egli dice di star bene. Altrimenti il giudizio

sarebbe in aria, sarebbe una proposizione falsa.

Onesta eritica della felicità stoica trae seco la critica della virtù stoica. Se la dottrina della stoa mostrasi ripugnare a sè stessa, perchè fa consistere talora la felicità dell'uomo in un giudizio falso pronunciato dalla libera volontà; molto più apertamente essa si contraddice quando in un giudizio falso liberamente pronunciato fa consistere la pirtis.

<sup>(1)</sup> La lingua parimente depone a favore del sistema stoico. La questione posta così, « Se la felicità consista nel piacere, » suppone che fra piacere e felicità vi sia qualche divario : con cesa viene a dimandarsi, (se il piacere produce la felicità dell'uomo. ) Si considera dunque il piacere come causa e la felicità come elletto. Chi non vede all'opposto che felicità diventa quasi un sinonimo di appayamento, o sia di piena contentezza, senza di che non avrebbero senso quelle parole?

Questi per altro, convien dirlo, sono gli estremi sfurzi della ragione amana nelle investigazioni sulla delicità e sulla viriti, come ho altrove dimostrato (1): mancava al-la ragione un elemento essenziale, o perciò non riusciva che ad avere in tine de'suoi calcoli un risoltamento sbaggiato.

Convien adinque conchiudersi che l'appagamento dell'umana natura risulta da due elementi, 1. da un bene reale indipendente dalla libera volontà dell'umon, 2. da un atto della libera volontà ed quale l'nome si chiami appagato del bene che possiedo.

## CAPITOLO V.

#### DISTINCIONE DEL FINE ULTIMO E DEL PINE PROSSIMO DELLE SOCIETA.

Riassumendo quanto în detto sin qui, egli è evidente che gli uomini non si uniscono in società se non per procacciarsi un bene. Niuna società pnò avere altro che if bene per suo fine. Che se gli uomini si ingannassero e prendessero ciò che è male per bene, converrebbe dire che la loro volonta non sarebbe una volontà sociale, ne sarebbe nna vera volontà della natura umana, ma una volontà illusa della nersona umana che è in contraddizione con quella dell'umana natura (2). Dee dunque il fine di ognit società essere un bene vero, e non una illusione di bene, che non è bene. Dec di piit essere un vero bene per gli nomini che si associano. Dicemmo dunque, che lo scopo vero ed ultimo di ogni società è, per natura della società stessa, il rero bene umano, nel quale tende da sè stessa l'umanità, e vi tende anco la persona umana quantunque volte ella non sia allucinata e resasi volontariamente inetta a giudicare del reale e proprio oggetto de'snoi desidert. Noi ricercammo anco in che consista in universale questo vero bene umano, che dee formare il continuo scopo di ogni associazione, e ci risulto ch'egli non può consistere in piaceri momentanei, ma in un appagamento costante dell'animo. Finalmente, sottoposto all'analisi questo appagamento, il trovammo composto di due elementi : di un bene reale che si sottrae alla libertà dell'uomo, e di un giudizio libero dell'umana volontà.

Tale è la dottrina del fine comune ugualmente a tutte le società.

Ma dopo di cò egli è pure evidente, che se tutte le società hanno an fine commer e necessario, constiene che ciassuma abbia anche un un soft per proprie de la distingua dall'altre. E di vero, se tutti gli'udividin che connecchessia s'uniscono in società, cevenno in fine del cotto il proprio apparamento, tuttain e sis si propriagono mezzi diversi co quali ottenerlo. Or sono appunto questi mezzi che distinguono le diverse società fra lovo, e che costituiciono il film proprio di ciassama.

Nella dottrina stoica, nella quale l'appagamento dipende dal solo giudizio libero della umana volontà, le diverse socicità che stringgono insiene gli nomini non avevano alcuna ragione di esistere, appunto perchè tutto l'appagamento dipende dall'umano individuo scerro da ogni associazione e da ogni eircostanza esterna.

Ma nella dottrina nestra, secondo la quale l'appagamento umano dipende parte dall'ellicacia della volonià e parte da qualehe cosa di reale e di necessario, si concepisce la ragione di un'associazione volta a procacciarsi questo bene reale che desidera l'animo

e che gli bisogna per potersi chiamare con verità appagato.

Egli è vero, che nel determinare questo bene reale, che infinisce a render l'nomo soddisfatto e contento, l'opinione ha nna grandissima parle. Questa parte grandissima che ha su di ciò l'opinione fu appanto l'argomento di cui si servicno gli stoici a mantenere che tutti i beni esterni sono effetti d'opinione, sono puramente l'attizi, cioè beni

(1) Yed. In Storic componencies e critica de sistemi morali e. VIII; art. 111, 57. (2) Importantismo é il distinguer bene fie s'ausumo persone e l'umano natora, e questo è cliaser ad aprire motti secreti dell'umanità. Mi convien rimetire il lettore a quanto ho revitte intorno a ciò et lab. IV dell'attropologia. fatti tali unicamente dal giudizio libero che l'uomo pronuncia intorno ad essi, col qual giudizio egli produce a sè stesso l'opinione, che quelle cose sieno beni, e quelle altre

non sieno, o sieno mali-

Noi accordiame di muoro, che una tale dottrina, per quantunque esagerata, contega una vita profonda: accordiame che questi floridi rivaice la distinizione, che solo il cristianasimo mias nella piesa una lue, frei il berne assoluto ed i beni redatire cisi faccorene, che in tutti e loce esteriori e materiali non vi aven nieste di assoluta, che tutto era relativo, e però che ristanera ogni cosa in balia dell'opinione unnana, il visici mon condibero, quello che i cha loco cristanesimo fore conocera gali lismini, al l' l'arceri, ciles i beni sossibili, un bene reale ed assoluto, sul quale l'opinione non la alem potere, come quello che è realissimo, accervo da ogni male ed immundabile.

Opesto vero sublime del cristanosimo sembra nel primo aspetto lasciar campo alla obbivinos seguente: 8 es la teoria stora i motta mostosile perchi non riconoseva alcun bene reale se mon quello che visoe costituito dal giudizio individuale col quale l' nomo giudion liberamente sè stesso felixe, onde ogni associazione rimane prira di regione a di sopo; la teoria cestiana non di argione che di ma sosciazione sola, ciò di quella che ha per fine il bene associto, il qual solo non è formato dal libero giudizio della vobatta, dall'opinione. »

Quest'acensa ha buon'apparenza di verità, ma ella cade tostochè si conosca a pic-

no la cristiana teoria.

Il bene assoluto che il cristianesimo addita agli nomini, appaga in sommo grado per sè stesso tutti i desideri della persona e della natura umana. Ma questo sommo hene non impedisce che vi sieno poi de'beni minori, i quali sono realmente confacevoli all'amana natura. Nen nega il cristianesimo che questi sieno beni e piaceri; nega solamente che in essi consista di necessità l'appagamento. Che se a que beni-e pinceri non disordinati, ma confacevoli alle esigenze naturali dell'uomo, si aggiunge il giudizio libero e spontaneo onde l'uomo chiama sè stesso appagato, egli è certo che ne nasce uno stato di contentezza. Questi stati di contentezza possono variare di fazione e di pregio; ma egli è certo che ognano di tali stati, fondati nella copia de'beni naturali scerri da disordine, è infinitamente lontano da quell'appagamento che produce il sommo bene, nel possesso del quale il cristianesimo ripone la piena beatitodine. Rimane solamente a cercarsi : « quando, a quali condizioni il giudizio, col quale l'uomo chiama sè stesso appagato, possa esser vero, spontaneo, non mendace e forzato, » Si risponde che un lal giudizio, non può aver luogo se non a condizione, che l'nomo sia consapevole della propria innocenza. All'incontro se l'uomo prova il rimorso della colpa, egli potrà ben dire colle labbra, e potra cercare di persuadere a se stesso di esser felice; ma non dira che nnn menzogna, mentirà agli altri colla lingua, mentirà a se stesso col proprio cuore. Ecco la condizione che pone la dottrina del cristianesimo, non meno che la filosofia, a quell' appagamento. I beni adunque che sono confacevoli alla natura nmana, quando in essi non entri alenn disordine, possono costituire la materia de'naturali appagamenti, a condizione che l'animo non sia rimorso da colpa, la quale impedisce ogni vera contentezza. Indi è che nella cristiana teoria si fa luogo a tutte lo oneste società, riconoscendosi per reali alcuni beni limitati diversi dall'assoluto sebbene a loro soli si neghi il potere di produrre l'appagamento dell'uomo.

Ritornando ora a ciò che dicevamo, l'appagamento è danquo il fine comune di tutte le società, richiesto dalla natura generale dell'associamento; e i beni particolari, clie debbono formare la materia dell'appagamento, costituiscono lo scopo delle società

singole.

(1) Noi ci riserbiamo nel libro seguente di ricercare e in qual muniera l'opinione cerceiti sulle core questa sua simpolare potenza. 3 La questione é importante non meno per la psicologia, che pee la morale e per la polífica; Il fine comune a tutte le società può anco chiamarsi fine rimoto; il fine proprio all'incontro può chiamarsi fine prossimo della società.

Si concluda: ogni società ha necessariamente due fini; l'uno rimoto, comune a tutte le nanne associazioni, ed è il vero bene umano, l'appagamento dell'amino; l'altiro prossimo, proprio della società partichare, costiluito da que beni e pisceri che prestano materia al giudizio interiore e spontaneo, che produce e mette in essere il umano appacamento.

#### CAPITOLO VI.

#### CONTINUAZIONE. — IL FINE RIMOTO È INTERNO; IL FINE PROSSIMO PUÒ ESSERE IN PARTE ESTERNO.

Se noi seguiliamo a considerare le qualità psecologiche del fine rimoto e del fine prossimo delle società, potremo fare le osservazioni seguenti.

Il fine rimoto consistendo nell'appagamento dell'animo, è sempre individuale: egli è cliaro che la la sua sede in ciasena individuo componente la società. Ella è conseguenza di ciò che noi abbiamo già osservato, che gl' individui sono necessariamente il fine delle società, e che queste non sono e non possono essere altro che de metodi o sia dei

sistemi, dei mezzi tendenti ad accrescere la felicità individuale.

Vedesi parimente, che il fine rimoto è cosa intrisibile, non uscendo dall'animo di

chi lo gode: egli è al tutto soggettivo.

Quanto al fine prossimo, dicemmo che regli si compone di piaceri e di beni. In quanto si compone di piaceri, può dirsi quello stesso che abbiam detto del fine rimoto: è individuale e invisibile, cioè racchiuso ude soggetto che gode i piaceri.

In quanto poi si compone di beni, questi possono essere esterni: il line prossimo adunque in quanto ha per sna materia i beni esterni e materiali, è pur egli esterno ed appartiene a quella che abbiamo chiamata società visibile ed esteriore.

#### CAPITOLO VII.

#### CRITERIO POLITICO CAVATO DALLA RELAZIONE DE DIE PINI DELLA SOCIETÀ.

Ora fra i due fini che si debbono distinguere in ogni società quale è il principale, il rimoto, o il prossimo? quale de due dee servire all'altro? Il fine rimoto servirà egli al prossimo, ovvero il prossimo servirà al rimoto?

Quanto noi abbiamo detto rende facile il rispondere a queste dimande,

Il trev bene muno, il fine conone ed esseriale di quiativoglia associazione, è sempre l'appagamento dell'aimire, questo è vero fine. Il fine prossimo adunque della società, siccome la società siessa, non è che un mezzo ad oltenere il fine rimoto: non couvien dunque sacrificare giammai il fine rimoto della società al soo fine prossimo, an acteversa, decis subordianez il fine prossimo o la soverirea a vantaggio del rimoto: giacchè il fine prossimo la solamente lanto di valore, quanto ne trae dal servire e dal giovare che fia al timoto, ultimo da dasoluto fine sociali.

E qui si ha un semplice, ma importantissimo criterio político, cavato dal fine della società (1); il qual criterio dice così: ε egli è nopo ordinare il fine prosstimo della società, consistente nell'acequisito de beni e piaceri speciali, al fine rimoto consistente nell'appagamento dell'animo de'sozi, e non dar mai a quello un prezzo incondizionato, na relatiro a questo. >

(1) Un altro è quello della sostanza e dell'accidente, che venne da nui esposto nel libro della Sommaria ecgione per la quale stanno o rovinano le umane società.

## CAPITOLO VIII.

### ERRORE DI QUELLI CHE TENDONO A MATERIALIZZARE LA SOCIETA.

Di che, quanto chiaro non si fa l'errore di que governi, che non mirano se non a materializzare la società, e che ripongono ogni progresso sociale nel successivo accrescimento de' beni esterni?

Cotestoro si fermano colle loro considerazioni al fine prossimo della socielà, o più tosto ad una parte di esso, e non ispingono l'occhio al fine nltimo, dove solo consiste quel bene reale, al procacciamento del quale ogni società dee esser volta essenzialmente. Onde avviene, che mentre quelli credono di soddisfare al popolo con accrescergli la misura de godimeoti materiali, non fanno che renderlo più inquieto e scontento ; giacchè non è punto in ragione dell'aumento dei materiali piaceri, che cresce l'appagamento dell'animo, nel quale l'nomo rinviene la quiete; anzi egli accade spesso il contrario.

Ciò che fanno cotesti nomini di stato, lo insegnano una gran parte di scrittori, i goali restringono la politica a ciò che risguarda l'esterno della società e la produzione dei beni materiali. Questa mancanza di filosofia, di quella filosofia che considera l'nomo tutto intero, le esigenze del sno cuore, i voti della sua natura, è una delle cagioni principali e più profonde de' mali che affliggono le presenti società civili. La cosa è venuta a tale, che il parlare de bisogni reali di tutto l'uomo, e della sna piena soddisfazione, si considera da molti come argomento vecchio e triviale; e lo scrittore del giorno ha vergogna di trattarne, temente di sembrare a' suoi lettori non abbastanza progressivo. Peccato, che costui non s'accorga che il primo passo veramente progressivo

che si farà dopo di lui lo dichiarerà nn ignorante!

Un' altra ragione per la quale accade che si escludono dai trattati politici le dottrine filosofiche morali ed eudemonologiche, quali sono quelle del fine comune delle società, si è il dovere, che molti scrittori si fanno, di seguire de' metodi astratti, per gli quali avviene che rimanga diviso in tali trattazioni ciò che dovrebbe stare strettamente unito. Mi spieghero con un esempio. Raccogliendosi una società per un fine determinato, poniamo d'una speculazione commerciale; egli è chiaro, che il guadagno che s'intende fare da sozi mediante la loro associazione, è l'oggetto o sia il fine immediato di essa associazione. In tale società il fine rimoto cioè l'appagamento dell'animo rimane al tutto fuori della società, è rimesso alla prudenza ed alla moralità dei singoli sozì, i quali sono solleciti del detto appagamento non come sozì, ma come nomini: in nua parola, il fine rimoto in questo caso può dirsi al tutto extra-sociale. Se dunque l'amministratore d'una tale società dicesse: « Ella è mia incumbenza di adoperarmi acciocchè la società commerciale affidatami ottenza il maggior guadagno possibile, che è lo scopo della medesima: non ispetta poi a me il procacciare che di questo gnadagno ne avvenga soddisfazione e felicità agli associati; » questo discorso sarebbe retto, e non si potrebbe censurare. Ma la cosa non va così colla società civile, siccome ne pure colla domestica. Queste società hanno nna cotale universalità nel loro fine: non sono mica limitate per loro natura a procacciare a membri che le compongono certi beni deterioinati, ma più tosto sono istituite a procacciare a loro membri tutti indistintamente quei beni che loro è possibile di procacciare, mediante però l'uso de' soli mezzi che sono lor propri e di loro giurisdizione. Avendo dunque queste società una estensione indeterminata nel loro fine, e potendo, co' mezzi che loro appartengono, influire assai sia nel procacciare agli uomini l'appagamento e la contentezza dell'animo, sia nell'indurre in essi l'inquietezza e lo scontento; egli è manifesto che in tali ampie società viene compreso il fine rimoto, cioè l'umano appagamento, e che l'amministratore di esse dee spingere fino ad esso il suo sguardo filantropico. All'incontro gli scrittori di cui parliamo, in vece di considerare la società civile in questa sua ampiezza, si fer-

8.

106 mano alla prosperità esterna e materiale, che considerano come il solo fine di essa società; quasi ella fosse una società limitata di commercio od altra simigliante, con un fine esclusivo e determinato; e pretendono in consegnenza, che tutto ciò che conduce alla contentezza degli animi debba esser l'opera degl'individui soli, un'opera aliena dalla società, nn fine extra-sociale (1)-

#### CAPITOLO IX.

## DEL PINE PROSSIMO DETERMINATO, E DEL PINE PROSSIMO INDETERMINATO DELLE SOCIETÀ.

Da quanto abbiam detto si scorge, che v'hanno delle società nelle quali il fine prossimo è al tutto determinato. In tal caso si avvera, che il fine rimoto (l'appagamento) riman fuori delle società, e non può essere l'opera nè in tutto nè in parte dell'amministrazione sociale, ma solamente l'opera privata degl'individui non come sozi ma come nomini.

Ma si scorge ancora, che v' hanno delle società nelle quali il fine prossimo rimane indeterminato, quasi priversale, di maniera che egli abbraccia ogni bene umano in quanto può essere ottenuto coi mezzi sociali. Tali sono la società domestica, e la cicile. In queste società il fine rimoto non è solo fuori, ma ben anco dentro la società: l'amministrazione sociale dee tener sempre ad esso fissi gli sguardi, affine di non nuocere ad esso colle disposizioni che ella va prendeudo, e anzi d'influire più che può al suo conseguimento.

# CAPITOLO X

#### DEI DOVERI DEL GOVERNO SOCIALE.

Di qui si deducono facilmente i principali e supremi doveri del governo civile, uscenti dalla natura slessa della società che egli dirige; i quali si possono ridurre ai tre seguenti:

- 1". Di non mettere agl'individui che compongono la società alcun ostacolo, pel quale essi sieno impediti o impacciati nel conseguimento del vero bene umano, ultimo ed essenzial fine non meno dell'individuo che della società;
- 2º. Di togliere, per quanto sta in suo potere, tutti gli ostacoli che impacciano gl'individui nel conseguimento del detto bene; e segnatamente di difendere il diritto di ciascuno contro la usurpazione o la soperchieria degli altri;
  - 3°. Di cooperare anco positivamente, ma solo co mezzi propri del sociale gover-
- (1) Alcuoi restrinsero il fine delle società civili alla sola sicurezza de'diritti : altri l'estesero all'acquisto della prosperità esterna. Ileeren scrisse cho e la sicurezza delle proprietà costituisce il e primo e forse il solo scopo della civile associazione > (Sull'origine, lo sciluppamento e l'influenza delle teorie politiche nell' Europa moderna, di A. H. L. Heeren, prof. di storia a Gottinga). Costoro restrinsero soverchiamente il fine della civile società. Questo fine è indeterminato; e finora venno determinato solo in pratica delle leggi e dai costumi, venne determinato in diverso modo nelle diverse nazioni, e ne'diversi periodi della loro vita. Egli è certo che verrà uo tempo nel quale ciò che finora fu determinato lacitamente cul fatto, verrà determinato espressamente colla volontà degl' intoressali; e secondo gl' interessi e i bisogni di questi, si allargherà e si restringerà il fine della civile associazione, e le incumbenze affidate à sue goversi. Tattavia, per quantunque si diminuiscano questo incumbenze, per quantunque si determici in ascrilio ciè che si vuole ottenere dal civile associamento; çgli rimarrà sempre fermo, che gl'individui convivendi, dal umemento che si associamo civilinente, luano un mezze inesaudo di beni in questa loro associazione; e else questa perció lia per lo meno in potenza uno scopo ampissimo e quasi illimitato. Gli errori più comuni ne' pubblicisti moderni consistano nel restringere di socerchio lo scopo della civile società, e nell'allargare di socerchio la sfera de mezza de quali ella puo far uso.

no, a far sì che gl'individui sieno avviati e mossi dirittamente all'acquisto di esso bene indicato.

Non esiste nella società civile, nè nel suo governo, alcana potestà di operare contro alcano de tre noverati doveri morali, da'quali discendono tutte l' altre obbligazioni nii speciali delle sociali amministrazioni.

# CAPITOLO XI.

# DEI DIRITTI DELL'UOMO.

Dal non esistere poi nel governo sociale alcun potere legifitimo d'impedire agrindiridi componenti la sociati il conseguinato del vere beno tunano, quale noi l'abbiamo descrito ed analizzato, conseguita, che gli nomini associandosi non alicana, ne hanon giamma ilineato, pie sociano sileane il hoci oritto di teodere dei un tal fine e che sarebbe del totto assurbo il prenare ch'esia s'esserco posto in balia di quahivoglia governo la propria perfecione e la propria felicità: giave dei gii emoratime de Biacamente imposibile, che l'onono rinnozi al suo appagamento ficale, e cesserebbe ogni ragione di stottumetteri ad no governo, quando questo non avesse per nicio suo officio il difindere il diritto che ba ciastuno di sua natura alla propria felicità, e l'agevolarglines i mezi:

Che poi questo diritto al proprio morale appagamento ed alla propria felicità, che ha ciascun uomo, sia per natura inalienabile, risulta dall'analisi che noi n'abbiamo data (1).

Quell' analisi ei foce conocere chiaramente, che quello non è solamente il primo de dirittiti, na che be na noto il pris generale dei donori; giacche il bence che pe forma l'oggetto risulta dai que elementi della virtit e delle appendici codomonlogiche della virtit. Dr. a lipo di imuniziare al suo dovere ? Chi ppò diapensaria dil princiare la virtifi 2 Londe il dirittio che ha l'omon al vero bene, non è danque altro che « il dirittio che ha di essegni i propet doveri monti, » alla quale escenzione tengono pi dietro quelle appendici endemonologiche che noi abbiamo accennate: un tal diritto è manifestamente in alicashi con l'accentante della contra di contra d

Diremmo ch'egil è ance aupremo fra tott i diriti e generalisation. La dimstrazione di ciù a pio espore così. Il concetto di diritto da ma cosa, o sopra nan cosa, non poò nascere in noi se non a condizione che noi facciamo qualche stima di essa cosa percochè non avverar nai che gli conomi di atomo dei dritti ralativamente a quelle cose che sono da nesum beso, e che nè per l'opinione nè per la realtà geolono di alnona atima. Ora totto il prezzo che gli nomini danno alle cosa, sia che loro il dieno per vero o per falso giodizio, non poi venire altronde che dalla opinione che quelle cosa illinisano a readerdi più no meno appagatio felici. Nej si soorge che, in utilina analisi, il formate di ogni special diritto ridecesi finalmente al diritto che ogni nono è consoci di avere al proprio papagamento che alla propria felicità; ce che percià quato il diritto più generale di tutti gii altri, quello che tutti gli altri in sè stesso virtualmente contine e di si stesso podocia.

#### CAPITOLO XII.

# DELLE COLLISIONI POSSIBILI PRA I DIRITTI DELL'UOMO.

Qui presentasi la questione: « se possa avvenir collisione fra il diritto egualmente supremo di due persone al proprio finale appaganiento, e nel caso che ciò avvenga, quale delle due debba cedere. »

(1) Cap. 11,

Se una così strana collisione avesse luogo, certamente ne l'una ne l'altra dovrehbe ne potrebbe cedere; meutre in si fatto abbattimento di cose si tratterebbe di una cessione ripugnante alla natura ed intrinsecamente malvagia.

Ma nn tal caso, che d'altro lato ripugnerebbe alla sapienza ed alla santità del

Creatore, è per la stessa natura delle cose impossibile.

Nutisi bene, che qui nun parlasi di collisione fra i diritti che più nomini aver notessero ai mezzi della felicità, ma fra i diritti alla felicità stessa. Ora la felicità di cui parliamo, posta in un nomo, non impedisce nè può impedire mai la felicità degli altri nomini, e però il possesso della felicità, benche comune a tutti, non si diminuisce a veruno.

Rispetto poi ai mezzi, convien distinguersi quelli che sono assolutamente necessart,

da quelli che sono soltanto ntili e disponenti alla felicità umana.

Quanto ai primi, nun ve n'ha alcuno, che posseduto da un nomo, non possa essere insieme posseduto da tutti gli altri; mentre quest'opera della umana soddislazione e felicità si compie nel segreto dell'animo, dove sta il valore morale dell'uomo, e la dolcezza del virtnoso appagamento: tutte le esterne e limitate cose all'incontro, che ammettono nu possesso esclusivo, possono bensi aiutare in qualche modo la produzione della virtu interiore, rimnovendune gli ostacoli, e dell'interiore soddislazione; ma non le sono giammai di assolnta necessità; di maniera che quella s'esercita e questa si gode, almeno posto il Cristianesimo, si nel cieco fondo di un putrido carcere, come in sulla sfolgorante altezza di un solio reale, per quella mirabile potenza della libera azione, per la quale il cristiano, che a niuna cosa fu fatto suddito, si affigge alle cose immutabili, e di esse si bea.

Nondimeno dicevam pure, che vi hanno de' mezzi, i quali, ancorche non siano di assoluta necessita alla perfezione ed alla virtuosa contentezza dell'animo nmano, tuttavia dispongono l'uomo all'acquisto di questo suo bene, rimnovendo almeno quegli ostacoli che glien'attraversano la via. Nel Diritto filosofico dunque convien proporre auche questa gravissima questione: « fino a qual segno gl'individui componenti la società civile ritengano il diritto ai mezzi influenti alla loro perfezione morale e felicità, e fino a che limite il governo possa disporre di questi mezzi. 1

Questa questione importante ha due parti; la prima cerca e qual sia il limite che ha l'individuo nel sno diritto ai mezzi che possono influire alla sua felicità; » la seconda cerca « qual sia il limite che ha l'autorità governativa nel disporre dei detti

mezzi influenti alla felicità de sort. 2

In quanto alla prima questione si risponde che « il limite che l'individno non può trapassare nell'uso de mezzi che influiscono, o ch'egli crede influenti alla sua felicità, è principalmente posto dal diritto di proprieta; dovendo ciascano restringersi a far uso solamente delle cose sue proprie; e delle sue azioni libere, a fine di ottenere la propria felicità. » Ove si volesse presentare questo limite sotto un aspetto più generale, potrebbe dirsi, che « il limite del diritto che un nomo ha di usare de mezzi alla propria felicità , viene determinato da un ugual diritto che hanno tutti gli altri ; » non dovendo il diritto di ciascuno impedire la coesistenza dello stesso diritto in tutti: sicchè ( presa la cosa assai in generale ) questo limite si fonda nella reciprocità, tutti debbono limitarsi; ma se questo dovere che prescrive la detta limitazione fusse trasgredito pressochè da tutti, cesserebbe dall'esser dovere per quel solo o per que pochi che sarebbero disposti a metterlo fedelmente in pratica.

In quanto poi alla seconda questione, la risposta alla medesima si dee dedurre dai tre supremi doveri morali ai quali abbiamo detto esser tenuto ogni sociale governo (1). Il primo di questi tre grandi doveri de sociali governi da noi accennati è negativo, cioè e è quello di non mettere ai membri della società alcun ostacolo al conseguimento

della propria virtù e del proprio morale appagamento. »

Secondo questo primo dovere risulta, che s illecite ed ingiuste sono tatte quelle disposizioni le quali restringunu l'aso del diritto che hanno tutti gli nomini di mare i migliori e più perfetti mezzi al conseguimento della propria virtu e del proprio morale appagamento. 3

Conviene che qui ogni sociale amministrazione attentamente rifletta, che la felicita individuale non è gia propriamente l'opera sua, ma fila è, e no pu o seera l'Inco dei l'opera degli stessi individual con de gia propriamente l'opera sua, ma fila è, e no puo seera l'Inco del l'opera degli stessi individui (1). Il governi non poù che protaggeria questa grandopora ; egili poù e dece dificadere quel libror travaglio che ciascum membro della società pone continuamente per risierie a nu tanto fine; poù anco e dee rimonere alcrini ostacoli, e somministrare descripcio de centinuamente per risierie a nu tanto fine; poù anco e dee rimonere alcrini ostacoli, e somministra de cui portino de centinuamente de continuamente de continuamente

E qui si consideri, che anco que mezzi al morale appagamento che guardati speculativamente non sono assolutamente necessari, possono esser necessari relativamente.

Cunciossiachè, sebbene la forza della libertà umana, considerata in sè stessa e in generale, sembri di natura sua maggiore di qualsivoglia tentazione contro alla virti; Inttavia, considerata nel fatto de singoli uumini, la cosa non è così; ma la libertà diciascuno è più o meno limitata, più o men debole (2). Egli è per questo appunto, che nel gran Codice comune a tutte le incivilite nazioni, voglio dire nel Vangelo, sta scrittu, che « colui al quale è di scandalo il proprio occhio, lo si cavi e il getti via, e che colui al quale è di scandalo il proprio piede, lu si tagli a dirittura (3): » essendo da preferirsi l'uomo senza ucchio e senza piede, ma virtuoso e felice, all'uomo vizioso ed infelice fornito di occhi e di piedi. Queste generose parole dell'auture del Vangelo, dove il veru bene umano è anteposto ad ogni altro bene, suppongono la limitazione dell'inmana libertà; suppongono che quella non possa arrivar sempre a far si che l'occhio, od il piede, od altro bene, prezioso pure quanto si voglia, non gli rechi scandalo e impedimento al suo fine. Laonde, attesa questa limitazione della libera attività, diviene necessario all'uomo quel mezzo ( cioè il privarsi di questi oggetti relativamente a lui dannosi, eziandioche buuni in se medesimi ) che considerato teoricamente ed assolutamente non è punto necessario al supremo fine dell'individuo-

Il pubblicità adoque che logica a prescriver i giusti imiti della potentà governatire a finazio doveri morali soi ella è sensta, son der satringgeria considerare teoricamente la necessità assoluta del nezi conducenti alla perfesione mana: percechè nella toria egli è certe che nessun mezzo esterno si trova assolitamente necessarogi che facilmente egli trarrebbe la fata conseguenza, che dunque cotali mezzi non formino la materia di critti insikeabbili da parte degli individui, e che però tutti gre mezzi estrionagualmente nella siera del potere governativo, attalchè il guerron possa disporre a no senon. Certo, egli è in un modo cosi teoretico e cosi astratta, che fina gii econsidera-

(3) Matth. xviii.

Questo viene come conseguenza dal principio, che ε la felicità dipende, come da un elemenfo cenentiale, dal libero giudizio cho ciascuno pronuncia sul proprio tatto eudemondogico.
 (2) Interno alle varie limitazioni dell'amana libertà ne vari individui, noi abbiamo lungamente

<sup>(2)</sup> Interno alle varie limitazioni dell'amana libertà ne' vari individui, noi abbiamo lungamente trattalo nell'Astropologia L. Ill, Sex. II.—Ciascamo poriz connocerce da quanto qui noi osserviamo, quanto sia necessaria una tale dell'imagna libertà a chi logite a stabilire un diritto pubblico che ricesa veramento pratico e completo.

rono da' pubblicisti i mezzi necessari alla virtù ed alla perfezione individuale; e fn da tali imperfette considerazioni, che si dedussero molti pretesi poteri e diritti delle sociali amministrazioni. All'incontro egli è di somma importanza il considerare colla maggior attenzione la necessità relativa dei detti mezzi, necessità che non si rileva con delle mere speculazioni ideali, ma anzi collo stodio dei fatti, coll'osservazione assidua sui diversi stati e condizioni della libertà individuale più o meno circoscritta nei vart in-

Intanto egli è manifesto, che quei mezzi che hanno una necessità relativa per la perfezione morale d'un individuo, costituiscono per esso un diritto altrettanto inalienabile, quant' è lo stesso diritto che egli ha a poter essere virtuoso e felice.

Di che procede una limitazione al potere del sociale governo, che in parte spiega e determina meglio quella che precedentemente noi abbiamo indicata, ed è la segnente: « Il potere del sociale governo dee operare in modo che le sue disposizioni non impediscano nessun individuo dall'asare quei mezzi che sono, relativamente a lui, ne-

cessari all'acquisto del proprio morale appagamento. Il qual limite, benchè verissimo ed evidente, quanto d'altra parte non è egli deli-

catol quanto non è facile a trapassarsi l

Il governo di una società qualsivoglia procede con disposizioni generali, nè esso pnò fare il più delle volte altramente. - Ma appunto per questo ell'è cosa facile il prendersi errore. Conciossiachè, in formando una legge o disposizione generale, si suol credere esser sufficiente il considerare gli effetti di essa in generale, senza discendere colla riflessione alle anomalie de particolari individui: quella legge che si pensa di fare, e la natura umana a cui ella si riferisce, non si riguarda mai altro che in astratto. E pure ció non basta. L'umana natura, che contemplata in astratto è una sola, considerata negl'individui si varia d'innumerevoli accidenti: e tali accidenti contengono ben sovente il fondamento di altrettanti veri diritti naturali che hanno quegl'individui. Se dunque la sapienza e la giustizia del governatore o del legislatore non ha preveduto gli attentati che la sua legge o la sua disposizione può fare contro i diritti degl'individui, de'quali parliamo; que'diritti si rimangono ingiustamente sacrificati sotto l'inesorabile generalità della legge (1), che venne formata da chi non pose attenzione a quegl'importantissuni accidenti dell'umana natura, e ai diritti inviolabili che ne procedono.

Noi abbiamo già veduto che l'appagamento non si crea nell'uomo come volevano gli Stoici, da un mero atto della libertà, ma dimanda oltracció qualche bene reale dato all'uomo indipendentemente al tutto dal suo libero potere (2). All'incontro le dottrine che invalsero nel diritto pubblico suppongono il principio stoico. Per quantunque l'ammissione di questo principio formi la più strana contraddizione con altre dottrine professate dagli stessi autori di ins pubblico; tuttavia quelli come dicevo, sembrano del tutto seguaci della sentenza stoica circa l'appagamento, quando vengono a determinare i poteri dei governi. Perocchè essi astraggono al tutto dalla considerazione; che alcuni mezzi di appagamento possano avere una necessità relativa a certi individui; e per l'opposto suppongono che i detti mezzi sieno tatti indifferenti, e non punto necessart; perciò non mai atti a costituire de titoli di diritti inalienabili per risguardo agl' individui: il che sarebbe vero, se l'appagamento dell'uomo dipendesse unicamente da un suo libero atto. Di qui è, che tutti que mezzi rimangono in balia del governo; onde questo, disponendo di essi con prescrizioni incaute, viene bene spesso a violare il diritto che ciascun uomo ha al proprio appagamento, ed ai mezzi assolutamente o relativamente necessari a conseguirlo.

Ma che diremo di quei mezzi di virtu e di appagamento individuale, i quali, sebbe-

<sup>(1)</sup> Si distingua la squaglianza della leggo, dalla generalità in cui ella viene concepita; quella è una dote di cui la legge dee esser fornita per esser giusta, questa è un difetto che spesso la reode

ne non sieno nè assolutamente nè relativamente necessari, tuttavia sono o assolutamente o relativamente sutif al detto fice? Non formeranno essi altrettanti diritti naturali de mempri della società?

Già noi abbiamo risposto anche a questa questione, dal momento che abbiamo dichiarate « illecite e ingiaste quelle disposizioni che restringono l'aso del diritto che hanno tutti gli nomini di usare i migliori e più perfetti mezzi al conseguimento della virtu e

del proprio morale appagamento s (1).

Ma questa soluzione, da noi data preventivamente alla questione, merita di esser

qui alquanto chiarita.

Noi non abbiamo voloto dire che l'individuo abbia diritto ad ogni mezzo ch'egli croa che dichiari fornito dell'accennata attitudine; perocché questo sarebbe un distruggere o rendere impossibile la sociale amministrazione. Noi non parliamo danque che do'mezzi realmente migliori e più perfetti. Laonde se tali non sono in verità i mez-

zi di cni si tratta, il nostro principio non si può loro applicare.

Vero è, che qui facilmente più intervenire ma collisione fra il giodizio che porta o o memo che mottra di portare l'indivino, e il giudizio che porta o che mustra di portare il governo sull'idoneità dei detti mezzi. Ma di tali collisioni di giodizio, spesso inetibili, e che cultificano, quasi direbbei, nn caso di govera fra l'amministazione e il surio particolare, noi ci riserbiamo a parlare più sotto; dove accenneremo le viu da tenesi se non per evilare del tutto, a lameno per diministre il più cels spossa le conssetenesi se non per evilare del tutto, a lameno per diministre il più cels spossa le consse-

guenze funeste di tali noiose dissensioni.

Oltre di ciò, affermando noi che l'amministrazione « non può lecitamente nè giustamente restringere l'uso del diritto che banno gl'individui di usare i mezzi migliori al conseguimento della virtin e del proprio morale appagamento, » noi intendiamo dire solamente che al governo sia illecito di far ciò senza che ve n'abbia nna necessità morale, qual sarebbe quella che a ini risulta dall'obbligazione, che pure ha il governo, di difendere nn egual diritto a tutti gl' individui, impedendo che un individuo particolare usi del suo diritto in modo, da mettere ostacolo agli altri individui di usarne ugualmente. Già l'abbiam detto, che ogni individuo nell'uso di tali mezzi è limitato dai doveri morali del rispetto della proprietà altrui e della reciprocità (2). Di tutti questi limiti è natural giudice e difensore il governo; ciò che forma il secondo de principali suoi morali doveri verso i membri della società che dirige (3), e però essi costituiscono una sfera di potere non ristretta. Nè le disposizioni che il governo fa entro questa sfera, coartano punto l' nso del diritto individuale di cui parliamo; anzi veramente lo rallargano togliendone gl'impedimenti che si porrebbero gl'individni l'uno all'altro coll'abuso de propri diritti, e proteggendone e difendendone a ciascuno quella parte che gli appartiene, giacche niuno, per dirlo di nuovo, ha diritto di abusare del proprio diritto.

Riman dunque, che l'uso del diritto che hanno gl'individui di usare i mezzi migliori alla virtiu e al proprio morale appagamento, non possa essere ristretto dal governo a nessuno, se non a chi abnsa del medesimo nscendo da'snoi confini a pregindizio del diritto altrui.

Dal diritto poi che ha cissento di far uso de migliori mesti al proprio morale appagamento, siccome da un diritto sassi generale, si dedocano nos pochi diritti speciali che cisseun nomo ha per natura, e che debbono rispettari di o qui savio e giusto governo: de quali i però una accenere che un solo, non essendo sopo del presente stritto l'esporre un diritto pubblico, ma l'accentaran quello parti che vengono necessarie a far bene integere la natura della società e l'importante dottitua del sos fine.

<sup>(1)</sup> Cap. X. (2) Cap. XII. (3) Cap. X.

Questo diritto, che dee rimanere intatto ad ogni membro della società, si è quello di a scegliere quel tenore di vita che egli giudica più confacente all'ottenimento del be-

ne morale, che è la virtà più perfetta e l'appagamento morale dell'animo. »

L'uso di un diritto s'importante non può esser ristretto in modo alcuno al arbito del gorento posì solo incierve del la inistazioni mandi, cich provenienti di dei precisi doreri. Lonode il tenore della vita, che ciascano ha diritto di eleggersi. 1º deceser per gogi sua parte lecio, 2º non dee offendere le obbligazioni puitre gia contraite. 3º e fra queste obbligazioni non dee per modo alcuno offendere l'obbligazione
traite, 3º e fra queste obbligazione parte dell'opera personale, o de banci esterni. Il
governo può e dee vegitare acciscabe tutte queste limitazioni del nominato diritto indiribate siano difficentemente osservato.

#### CAPITOLO XIII.

#### ESEMPIO DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI DELL'UOMO.

Un esempio di solenne violazione di quest'ultimo diritto individuale ed estra sociale, fu la violenta abolizione che fu fatta nei tempi moderni degli ordini religiosi; colla quale venne di fatto impedito agl'indivitui l'uso del fiù prezione e del più sacero fra i loro diritti, quello di sesgliersi un tenore di vita in sè stesso innocno o da essi riputato il più confacero ell'acquisto della virtiu e del morale loro appagamento.

Il pretesto di una tale disposizione si fu, che quegli nomini che si ritiravano dalla moltitudine per aver agio a dedicarsi alla contemplazione delle cose celesti erano inutili

alla società.

Io sono ben longi dall'accordare che quosti nomini che si separavamo (non però mi del tutto) dal consorio del elvo simili fosero insidi all'umana società. I loro benefici, di cui non fesero mai pompa, sono resi orginasi notori, e di tanta lore rispiennon, che ne rimangono peuetta ling i che chi i quello i papicher per non riceverne i raggi. Ma io non voglio servirmi di questo argomento, e voglio più toto supporre che fosse ben provato, che i regolari fosero unomini quali mo si adoperasareo punto direttamente e positivamente al bene della società crite avara un legittimo potere di abolire quel genere di vita, e di scacciare da l'oro pacifici astil quegli
usomi più toto desetta de terreci.

Primieramente, io non nego già al governo la potestà di pomire i delitti. Se duaque alcuno di quelle che professata non insoore di vita consacrata lala religione, a ressero commesso dei delitti, a ressero violato i diritti altrui; non era punto contrario al diritti nalineabile, che sia serazo come nomini di seguire il tenore di vita che loro parva: nigliore e che sia è dichiarato dalla competento autorità della Chiesa, se i rui la discontrata della competento autorità della Chiesa, se i rui monte dell'inten nome di erapolari, è si di sia, di si più di em nai, che quel foro tenore di vita conducesse alla violenza, al indirocecio, o alla violazione dei diritti altrui. Il toro tenore di vita cera dunque inonocotte per sè stesso, al indificationi repetuta a tutti

gli altri membri della società.

In sexondo luogo, nè pure si posè mai dire nè provare, che i beni temporali che possedenano fossero da hori ndebiamenta equinista i posseduta. Sogni stessi tidoli di usuazapione, di donasione, di eredità, di compra e vendita ed altri tali, sui quali si regge la proprietà de più glati no insuini, si reggeva pure la proprietà de beni posseduti di Arregolari. I tidoli di acquinto erano quelli nè piui se meno, che stabilisee la legge naturule cettifo della proprietà. Lo spopilaria danque di quanto possederano no pole essere che una vera infrazione di quel diritto di proprietà, che il governo è prima di tuto istitulo per dificabette e per manutenere sensa eccezione di stront alcuna, per l'ignorquianza

sociale che hanno tutti i membri della società davanti alla legge. Abbiamo già veduto, che il rispetto alla proprietà non solo limita il governo nello sue disposizioni, ma fin anco limita gl' individui nell'uso del loro diritto extra-sociale di usare de mezzi mi-

gliori che conducono al loro fine (1).

Non esisteva dunque ninna legale ragione, per la quale il governo secolare fosse autorizzato o a distruggere ed impedire agl' individni quel tenore di vita, che non faceva inginria a nessun altro, e che tendeva alla moralo perfezione; ovvero a spogliare quegli nomini delle proprietà, che avevano acquistato e possedevano per gli stessi titoli, per gli quali posseggono tutti gli altri membri del corpo sociale. Lungi dall' applicare a cittadini che professavano vita religiosa il principio della e uguaglianza politica in faccia alla legge, a furono anzi i soli che si esclusero dal favore delle leggi, e si considerarono come estranei alla società, o per meglio dire si spogliarono non solo de diritti civili, ma fino de diritti che avevano come nomini : giaeche ogni nomo ha diritto di non essere violentato nel suo modo di vivere, e di non essere derubato.

Ma di nuovo, qual fu dunque il pretesto che si usò per copriro di nu' apparenza di giustizia una cotale violazione dei diritti dell' nomo e del cittadino?

Si disse, per ripeterlo, che quegli nomini che facevano vita religiosa (il che è quanto dire che non professavano se non di amare con perfezione Iddio e il prossimo, e che non vivevano se non per beneficare i loro simili, talor anco co sacrifici i più eroici,

più ripugnanti alla natura ) erano inutili alla società.

Qui si scorge il gran principio di quella politica che nacque da una filosofia niateriale e del tutto immorale. Questa politica distrusse l'antico principio, che e il governo non può fare nulla di ciò che è contrario alla giustizia; » e ad un sì alto e liberale principio, il quale di sua natura impedisce ogni arbitrio governativo, sostitui questo nnovo, che è la formola di un dispotismo estremo, quale fiuo a postri giorni fu inaudito sopra la terra : e il governo può far tutto quello che crede utile alla società, e quello che fa per questo fine, qualunque cosa egli sia, è giusto appunto perchè è utile (2). » All'antica politica dunque della giustizia fu sostituita la politica nuova dell'utilità pubblica (3).

Egli è troppo chiaro, che se noi distruggiamo i fonti della giustizia e dei diritti che da essa provengono, ammessi da tutti i secoli e da tutte le nazioni fino a nostri giorni, e non riconosciamo più per fonte di ciò che è giusto e di ciò che è retto se non la maggior utilità pubblica, noi diamo al governo un'autorità senza limiti di sorte :

(1) Cap. XII.

(a) Questa formola é l'espressione del dispotismo imperiale che sense dietro alla rivoluzione di Francia. La stessa rivoluzione però, a malgrado dello soe dichiarazioni de' diritti dell' uomo, su guidata nelle sue operazioni, e pretese giustificarsi de' suoi errori, con quel principio profondamente iniquo. La maggior parte, oso dire, di quelli cho si gittarono nelle vio della rivoluzione, si diedero a credere cho e la libertà individualo sarebbe salvata tosto cho il governo fosse posto nelle mani del popolo. 3 Ma all'opposto non vi ha governo così assoluto e così tirannico como quello che è nelle mani del popolo, o anzi propriamente de' popolani. L'essere il governo non dispotico, ma moderato, non dipendo dal trovarsi nelle mani di molti più tosto che in quelle di un solo, ma dipende dall'essero fondato su principi di giustizia e di virtà morale. Napoleone trovò il governo già onnipotente nelle maoi della repubblica: egli lo mantenno tale, non lo formò: ed anzi egli è indubitato, che di molto lo mitigo. Tuttavia da quanto qui osserviamo non si passi all'eccesso di credere che il principio del dispotismo sia essenzialmente incrente allo costituzioni popolari. No, la democrazia della rivoluzione francese fu imbastardita dalle passioni e dall'empirità; siuna maraviglia adonque che il più mostruoso dispotismo si manifestasse al fianco della dichiarazione dei diritti dell'uomo. Ecco per l'opposto in qual maniera un rispettabilo scrittore rende giustisia alla democrazia americana: « Fino al presente, « dico, non si trovò mai persona agli Stati-Uniti che osasse metter fuori questa massima : che tutto è « permeno nell' interesse della società. Massima empia, che sembra essere stata inventata in un se« coto di libertà per legittimare tutti i tirangi avvenire. 1 Così A. Tocqueville, De la democratic en & Amérique, T. Il, c. IX.

(3) Noi abbiamo accennati i caratteri di queste due politiche, confrontando la condotta della santa sede con quella della corte napoleonica nell'operetta che abbiamo scritta intorno a Pio VII, e che si trova stampata nella raccolta di varie nostre prose, pubblicata a Lugmo nel 1834.

ROSMINI V. I.

noi cominejamo dallo stracciare la gran carta de' diritti dell' nomo, e non riconosciamo più nulla nell'uomo che rimanga libero e immuno dall'aziono della pubblica autorita. La sola ntilità pubblica è per sè un'idea vaga e al tutto inetta a fissare il principio dell' autorità governativa, o di cio che è giusto. Se per utilità pubblica s' intende l' utilità della maggioranza, iu tal caso le minorità sono del tutto sacrificate, il debole è immolato in olocausto al più forte, come al dio Moloch, seuza speranza di redenzione: l'effetto di nu tale stato di cose è la guerra di tutti contro di tutti. Se per utilità pubblica s'intende l'ntilità di ciascuno, in tal caso si ristabilisce l'uguaglianza di ciascuno innanzi la legge, ritorna con ciò stesso in campo la ginstizia, ritoruano i diritti individuali, anteriori all' ntilità della maggioranza, e che debbono rispettarsi dal governo. Intesa l'utilità pubblica in questo senso, il governo non pno più sacrificare i diritti individuali difendendosi con questo vano vocabolo di ntilità pubblica : perocchè i diritti individuali sono elementi intangibili ed inviolabili dell' ntilità pubblica. Convien dunque che ritorniamo a giudicare della ginstizia o dell'ingiustizia della disposizione colla quale si vide ne tempi nostri abolirsi gli ordini religiosi, a tenore delle anticho norme della giustizia, rendendosi al tutto inutile e vano il nome e il fantasma, che si mette in mezzo per confondere le idee, della pubblica ntilità. Il governo che nuoce al privato, nuoce essenzialmente al pubblico; conciossiache per pubblico, notisi bene, debbonsi intendere tutti i cittadini, e non i più, od i più potenti ed influenti : altramente il pubblico è nu partito, e non è la società stessa.

Secondo le norme adunque dell'antica, o più tosto dell'immntabile giustizia, cho cosa il governo civile potea pretendere da quogli uomini pacifici cho si consacravano alle meditazioni delle cose celesti, agli studt della virtu, alle opere di ogni genere di

beneficenza?

Egli poteva esigere, secondo le dette norme, che non facessero violenza a nessuno ne uccidendo ne percuotendo, che non rubassero, che non outrassero nella sfera degli altrui diritti. Ottimamente; tutto questo egli poteva pretendere da loro. Ma queste giuste pretensioni del governo civile hanno un non so ebe di ridicolo, applicate agli nomini consacrati alla vita religiosa: perocche niuno ha mai pensato, che tali nomini si rendessero colpevoli di tali infrazioni delle leggi naturali e civili, o almeno non eerto più che il resto dei cittadini. Or poteva forse il governo civile esigere da essi, oltre a intio ciò, che essi si adoperassero più che nou facevano in aiuto de loro simili, e che profondessero verso di questi una maggiore beneficenza? Chi non sente l'assurdità di una tale dimanda? Ammesso il principio inconensso, che « tatti i membri della società debbano essere nguali in faceia nlla legge; » se al governo si dà la facoltà di preserivere a certi nomini che debbano praticaro nna data misura di beneficenza da lui stabilita; questa stessa potesta potrà il governo esercitarla verso ciascon altro cittadino, o pero se n'avrà l'assurdo, non pensato mai forse fin ora da alcuno, che il governo abbia il diritto di fissare la misura nella quale ciascun membro della società sia liberale o beuefico verso gli altri!!

S'intende assai bene, cho la carità e la beneficenza possa esser comandata da Dio agli uomini; ma ceb degli nomini; ma neb degli omini; ma neb degli omini possano esigree da altri uomini cone loro diritto quanto è mera beneficenza, e che all'altrui beneficenza possano a lor piocineuto dar legge, questo contradice alla nonico propria dei doversi di unamis di ciarrità, e non pur aprirebbe un fonto copiosisano di lisigi e di discordie, ma accenderebbe delle guerre atroci, che non potrabbero rever fine se non colla daterziamo del sistema, o con quella dell'amanisà. Ura se degli individui non possono esigere da loro uguali come un diritto di giusticia quello che appariene alla beneficenza, corto che molio meno poù far ciò il governo, il quale è sistiuto principalmente per dificulere e mantenere i diritti di tutti gli individui componenti la società. Se altri vuol strapparie colla forza un beneficio, uni si usa ingiarri, il nio diritto è violato. Il governo dee dunque necorrere in mio soccurso contto i violenti che in la lungo mi assalisono. Chi, non vode

adunque, che il governo si motte alla testa degli ringiuti e de viadenti, s'egli stesso mi obbliga colla forza a quello che dippende totalument dalla mis vaonid, alda mis maggiore o misore indinazione ad esser hencine? No in nessuna maniera, l'intera accisit, en opio l'armontare in dovere di gratizia in attanti doveri di cariti. in opie ritati gii altri comini insieme uniti possono da un nomo solo esigere per titolo di giustiria, o parte di quanto egli è per obbligato ( percoche regio concederlo obbligato) o procedo regio concederlo obbligato ( procedo regio concederlo obbligato) e procedo regio concederlo obbligato ( procedo regio concederlo obbligato) e procedo regio concedera dell'obbligato ( procedo regio concedera obbligato) e procedo regio concedera non sarebbe beneficenza.

La società dunque e coloro che la governano, possono imporre a tutti quelli che stanno ad essi ugnalmente soggetti, cho l'uno non noccia all'altro, che l'uno non invada i diritti che all'altro appartengono; ma essa ed essi non possono in verun modo costringere tali judividui a cedere seambievolmente de loro diritti, che è quanto dire. a farsi scambievolmente del beue, senza turbare il legittimo ordine e violare lo scono dell'associaziono. Sarebb' egli nè pure possibile? Si potrebbe ciò eseguire evilando tutte le inconseguenze? Mi si dica : se la società può costringere gli uguali cittadini che la formano ad esser scambierolmeute benefici, qual modo si troverà di mettere i limiti di questa beneficenza? Se ella converte in un dovere di giustizia l'azione beuefica, perche non convertirà in altrettanti doveri di ginstizia tutte le azioni benefiche possibili? E dato che arrivasse ad assegnare il quantitativo di beneficenza che ogni nomo fosse costretto di esercitare, come potrà poi ella rilevare se tal dovere da ogni nomo si adempie? Che pene sanciranno tali leggi di unova stampa? Finalmente, potrà ella anco comandare a taluno la beneficenza prima verso gli altri che verso sè stesso? E se ciò non potrà chi assegnerà dunque il tempo, la diligenza, l'attenzione, la sostanza di che ciaschedano relativamente ha bisogno per la propria perfezione, e chi potrà sapere precisamento quauto di tutte queste cose possa a ciasenu individuo avanzare in beneficio degli altri? Non alcun nomo, non aleuna società umana potrà dunque imporre agli nomini il dovere vago della beneficenza: questo, che non può essere intimato se non se al cuore, non può venire che da Dio: il modo e l'estensione ond'egli si deve esegnire, è necessario che venga anch'esso determinato nel fondo di ciascun cuore, dove quel dovere secretamente si promulga, e dove può trovarsi un tribunale competente a portarne giudizio.

Da qualunque lato si guardi l'esempio da noi addotto della infrazione solenne o pubblica do'diritti dell'uomo, ella apparisce oltremodo deforme e ributtante.

Abbiamo vednto, che il fine della società civile non può esser finalmente altro che l'appagamento dell'animo degl'individui che la compongono. Di qui discende la conseguenza, che volendo l'nomo di stato far le ragioni della felicità pubblica, cioè di tutta quella felicità che si trova realmeute fra i governati, egli non dee ommettere di calcolare l'appagamento privato e individuale, oudechessia egli proceda. V'abbiano pur dunque degli nomini, i quali vivendo a sè stessi, contenti di quel che banno, pougano i loro studt non, a dir vero, ne commerci ed iu altro tali industrie, volte a crescere il cumulo delle ricchezze materiali; ma in quelle opere, colle quali aggiungono ogni di qualche cosa alla bonta morale del proprio enore ed alla propria couteutezza e felicità : perchè il governante non si compiacera di costoro? Perchè non istimera, mediante questa modesta virtù crescinta la somma de' felici, cresciuto nella società l'umano ben essere? Forse i politici calcolatori non si credono tenuti di mettere iu conto questi gradi di felicità, perchè tal felicità vien crescendo in segreto, perchè il pubblico non la vede, perchè sonra altri pon si riflette. - Ma se guesta felicità è segreta, è perciò meno vera? Quando si cesserà dunque di andar cercando la felicità, quasi direi colla lanterna pei fori, pe'teatri, alle bauche mercantili, su'campi di battaglia insauguinati, pin tosto che nel fondo dell'animo dell'uomo dove solo ella si ritrova? Ed il pubblico, che cosa è egli, dimanderò di nnovo, fuorchè un ammasso di particolari? Dunque se avvenisse che ciascun uomo nell'interiore dell'animo suo si sentisse immensamente felice, benchè

l'ano non supesse dell'altre, non risulterebbe forre da latti questi tomini un cuopo di ficiri 2 Sessofto inogogita a ciascono l'altrui ficicià, quella dell'un non su i rifelterebbe, e vero, sugli altri; ma si dovrebbe perciò computarai per nella quella felicià 1 se cui giora la compotenza dell'altrui felicià, non si computeranno essi per nulla nella misura della falcia pubblica, acte le l'antre del falcia da essi ricritto non tornesse a rifeltere sopra altri ed altri unomi ancora 7 Overco si cerca forse un infinito seguito di riflessioni prima di mettere alla partità della pubblica felicià, fa letticià di un ristitario 2 Ella è dun-que manifestamente cieca e vana la sentenza di que fontifica i di un ristitario 2 Ella è dun-que manifestamente cieca e vana la sentenza di que fontifica i di un ristitario 2 Ella è dun-que manifestamente cieca e vana la sentenza di que fontifica i di un ristitario sono al labra quando essa poù es-ev reduta e vaglueggiata da altri nomini, e di cua stessa poi non si debba fare alcon conto. Se l'unono di stato appereza, diri cosi, nan felicià in potenza, cied que mezzi che possono produrere in altriu la felicità; nolto più apprezzar gli conviene la stessa fe-licità in atte, coi qui unomi che già si sa noresi leiti.

Contraddice adunque direttamente al sublime fine della politica, lo scacciare dai loro ritiri nomini dati alle contemplazioni delle cose celesti, arrecando iu mezzo il pretesto, che non influiscono alla pubblica felicità. Quand' anche non influissero, essi la formerebbero in sè stessi. L'assunto di formarla, è troppo maggiore di quello di esercitare su di essa una semplice influenza. - Si corruccia forse la società perchè in tutti questi individui ella ha già ottenuto a pieno il sno fine, e non le resta più da fare intorno ad essi altra cosa ? -- Quale illusione I gittare una felicità vera, raccogliendone uua relativa | Non rassomigliano queste ragioni a quelle di un calcolatore, che tenesse esatto conto di tatte le frazioni, e negligesse in pari tempo tutti i nameri interi? -Laonde, quanto fu il numero di quegli nomini innocenti in faccia alle leggi, che, senza processo, vennero strappati da' loro asili, ne quali coll' esercizio della virtu ginngevano ad una vita contenta, moltiplicato questo numero per gli gradi della felicità di ciascuno ; tanta è la somma di pubblico ben essere di cui fu spogliato, mediante una politica falsa, il genere nmano. Se ciascun nomo tauto operasse, che sè stesso reudesse felice, non sarebbe dal mondo cacciata ogni miseria ? Onando ciò faccia un cittadino, si può preteuder da lui qualche cosa di più ?

La violazione de diriti dell' nomo nell'abolizione degli ordini religiosi apparaises più accure deve si consideri, come il governo circile, che impediese agli vomini di seggiere quel tenore di vita che ha per sao sespo di mantenere i costumi ilibati e di praticare le pore vitinone, faccia na nos costino di don nisure direves, applicando l' man agli nomini che si forzano di conseguire la perfezione morale e con essa Iappamento del proprio natino, espo della società, l'ilitar a quelli che, sezza aspirare a nente si moralmente elevato, vivono alle cose materiali, cal anco bene apseso, rotti moralmente elevato, vivono alle cose materiali, cal anco bene apseso, rotti moralmente elevato, vivono alle cose materiali, cal anco bene apseso, rotti moralmente elevato, vivono alle cose materiali, cal anco bene apseso, rotti moralmente elevato, vivono alle cose materiali, cal anco bene apseso, rotti moralmente elevato, vivono alle cose materiali, cal anco bene apseso, rotti moralmente elevato, vivono alle cose materiali, cal anco bene apseso, rotti moralmente elevato, vivono alle cose materiali, cal anco bene apseso, rotti moralmente elevato, vivono alle cose materiali, cal anco bene apseso, rotti moralmente elevato, vivono alle cose materiali, cal anco bene apseso, rotti moralmente elevato, vivono alle cose materiali, cal anco bene apseso, rotti moralmente elevato, vivono alle cose materiali, cal anco bene apseso, rotti moralmente elevato, vivono alle cose materiali, cal anco bene apseso, rotti calle della contra della contra

Da quanti marciscono nell'ozio e nelle dissoluzioni, non vieno in mente a gortennidi cui parliamo, di domandare che accorrano in sussidio del lora simili e che si rendano veramente ntiti alla società: molto meno poi si toglie da ciò il pretesto di metter
le mani ne hen rich posseggono e di cri abansano i parche non commettano delliti
contro le teggi, si lasciano in pace. I vari di cui infettano la terra, non possono senza
ottopia di trannia venire dalla società e manistrativo impediti : il ponettaro per cogli segurari entre la soglia della lora abitatione sarebbe un violare l' atalio del domestico
autumio. E sia pure ; na perché dimegne non si appleano gli dissual principi a negli
suntativa della con dissoluzione della contra di contra l'atalio del domestico
autumio. E sia pure ; na perché dimegne non si appleano gli dissuali principi a negli
principi a negli di contra di

soil non esistono le leggi, na l'arbitrio ? Perché questi soil possono spoglianti de lue beni, strappard dalle loro celle, dei lor antri, dai grandi cilifat seri in totto il mondo in hemélico degli nomini per opera della immensa lor cambit ? Solo a questi ai crude finalmente potensi interdire il diritto naturale, comune aggi nomini tolta, di associarsi pel bene, di rendersi felisi ? Ne basta; all'inginatira si agginupe ? l'olinaggio ; percoch a prestoto di totto ciò che fa cortro di esti un'a bastata legalità, si addicer che sono inniti alla società Intanto, quelli che dicono che i cittadini di cui parliamo sono miniti alla società quelli che vogitiono spogliare, li mettono fiorri della società quali che vogitiono spogliare, li mettono fiorri della società quelli che vogitiono spogliare, li mettono fiorri della società quali chi reventi.

Dopo di ciò chi crederebbe, che degli nomini di legge fossero venuti in soccorso di na politice, che si trovara i un moto coti aperti in opposizione coi diritti più elementari dell'ammilia, e colle leggi naturali, e assotitigliandori composerso delle formole, compilasero ingegnosamente un nuovo Instituta ad uso della politica di cui partiamo?

Dissero da prima, che i religiosi sono de' funzionart pubblici, sa'quali il governo ha notesià.

Ma questo nos prova de la crusas ignorama di questi legali intorno alla antare. dello stato religiono, Duesto stato è semenalmente individuale, secondo i principi della. Chica: chi lo abbraccia non ha di mira che la propria perfessione morale, non pensa ne poi pensare a direstare un fintinonario pubblico. Se il fecolare domestico è cosa privata, molto più ella è cosa privata la concienza degl'individai; e lo stato religioso è na filare di occionenza, son el domesto en incariso sociale.

- Si ripete, che se il clero secolare appartiene a' funzionari pubblici, ugualmente

dee appartenere a' funzionart pubblici anco il clero regolare. -

Mora ignosanas e nosta confusione d'idee, la primo longo, la vita religiosa non si dee confondere colla vita chericale; benché questa talora sia unita a quella. I religiosi poi non fravno aboliti come cherici, ma come religiosi. Adonque quando anco i ascerdoli fossero de pubblici funzionari, questo non darebbe diritto al governo di impedire e nolo meno di datri gere le associazioni religiose, che costilussecon uno stato di vita privata, dore g'indivisal vi esqueo cercando quello a cui hanno un diritto indicarbable, a vivra el rapsagramento dell' animo.

In secondo luogo, si dee disinguere fra pubblici funzionart e funzionart del greenco. Goncedendo che i sacerdoli senso de pubblici funzionart, essi no none e non possono eserce che funzionart della Chiesa. Qui si sool confondere la società cirile colo la società in genere, colo cella società pera in artarto; possta so la confoine in sè, idontente, ogni altra società speciale, ed anche la Chiesa. La società cirile all'incorto è de las tessas nas società speciale, ed anche la Chiesa. La società cirile all'incorto è de las tessas società sibustica come ho detto altre volte, che gli nomini stringono fra di sè per la scambievole sicurezza de loro dirititi e per altri fini. La Chiesa all'incontrò è una società sibustica non degli nomini, ma da Genè Crista. Tette e due queste società hamno i loro funzionari; ma i funzionari della Chiesa. Tette de considera della società cirile non funzionari della chiesa cirile no si funzionari della società cirile non il mortio marcia della società ciril interiorati di considera della società ciril interiorati della società ciril società cirile ciril

<sup>(1)</sup> Gl'individai che professano vita religiosa hanno rapporti diversi collo Stato e colla Chiesa. Lo Stato nos può ana considerati come nomini, e come cittalini. Quanto alla potesta della Chiesa sui corpi religiosi convien distinguersi. Altro è lo stato religioso in generale, ed altro è lo stato religioso professato in società determinate con creti regolamenti loro propet. Lo stato religioso in generale

Il governo civile adunque non può considerare i sacerdoti, come tali (1), quali suoi

funzionart, ma quai cittadini e nulla più.

Si replica luttavia: il gorerno civile dee prender cognizione delle associazioni religiose, dee riconoscerle; ò dunque necessario un decreto del gorerno acciocchè tali associazioni esistano legalmente: il governo aduuque è quegli che a tali associazioni dà l'esistenza legale: egli dunque può anco loro toglierla.

Lambiccale sottiglicarel Noi abbiamo dimontrato, che nella munità a canto alla società civile rimane sampe une demento cata sociato de non vinea assorbito dalla società civile. Questo elemento extra sociale non la hisogno della così detta ricognizione legale per cisiste revalmente; egli cuisa per sie, e nessumo i più distruggere. Egli è dunque cosa diversa, che esista un elemento sortro la legalità. I elemento costro di legalità. I elemento costro la legalità, elemento costro di legalità. Il elemento costro di la legalità, de case ri apetato dalla legalità atesa ogni qualvolta questa è abbatte, per così dire, sulla strada in esta con la companio della sociatione religiosa è un elemento che più esiste en di mania sema hisogno di esere legalizato. Ne il governo predet ocquiriona di questo delemento, eggii dere rispettario, perceche selbence e un elemento del pao sistere nell'unamia suma hisogno di esere legalizato. Ne il governo predet ocquiriona di questo delemento, eggii dere rispettario, perceche selbence e un elemento attanto alla sociata manuele ni ibila dal sessa. Il predetore poi che non esista nella mannisi se non quello che è legalizzato, è un princepio che stabilisce il dispotismo più nuiversale ed il più audolto.

Non potendosi adunque andare inuanzi per questa via, si tenta nu altro passo. « Gi sistitui religiosi, si dice, furcao istituiti pel bene pubblico. Quelli che hanno dato delle sostanze a questi sistitui o per donazione o per credità, chebero in mira il hene pobblico. Il governo civile dee dunque vegliare acciocche le intenzioni di questi nomini comercasi non sieno frustrate.

ni gonerosi non sieno frustrate. 3

Anco qui conviene continciare dal distinguare ciò che si confonde. Lo stalo religioso nella sua origine e nella sua essenza è no stato prista che l'indiriduo si elegge per la propria perfezione e per l'appagamento morale del proprio animo. Questo ò cio che è essenziale a tutti gli Orbini e Congregazioni religiose e perso, distruggendosi queste società, si offende sempre il diritto imperscrittible che ha l'indiriduo ai mezzi migliori coi quali oltenere la propria perferiane e fedicià.

Alone di queste associazioni riligiose assumero poi direrai miniateri di carità verso il prossino, come predicazione, scuede, spedali, prigionia, ec. Esse non preservo ad esserciare queste opere come mercanarie, ma per pura e libera carità. Il membri dunque di case debbono caser considerati como persoco benediche caritaltevoli; ni il loro zelo dee far loro ottenere la strana classificazione colla quale si pretende di annovarili fra in mercanari. Alla carità gio in essumo polo pressivere legge, ne determinar misura, come già abbiano osservato: ella meria gratitudine: ecco il dovere dei ciltudii verso alle corporazioni religione, ecco il dovere dei ciltudii verso alle corporazioni religione, ecco il dovere dei ciltudii verso alle corporazioni religione, ecco il dovere dei ciltudii verso alle corporazioni religione, ecco il dovere dei ciltudii verso alle corporazioni religione, ecco il dovere dei ciltudii verso alle corporazioni religione, ecco il dovere dei ciltudii verso alle corporazioni religione, ecco il dovere dei ciltudii verso alle corporazioni religione, ecco il dovere dei ciltudii verso alle corporazioni religione, ecco il dovere dei ciltudii verso alle corporazioni religione, ecco il dovere dei ciltudii verso alle corporazioni religione, ecco il dovere dei ciltudii verso alle corporazioni religione, ecco il dovere dei ciltudii verso alle corporazioni religione, ecco il dovere dei ciltudii verso alle corporazioni religione, ecco il dovere dei ciltudii verso alle corporazioni religione, ecco il dovere dei ciltudii verso alle corporazioni religione, ecco il dovere dei ciltudii verso alle come dei ciltudii verso alle controlore d

Invece di seguire questo dorere, fu stimato meglio di dividere in due classi lo congregazioni religioso: quelle de contemplativi e quelle degli attivi esercenti la carità esterna; parve bene a talioni di distrugger le prime, e di àvvilire lo seconde, considerando i loro membri come servi mercenari della società civile e applicando loro lo

non trae l'origine dalla Chiera, ma da Gesà Cristo; e perciò la Chiesa nen ha potestà di abblifo. Lo sialo religiros professato in crete società con regolameni propri, viene dalla Chiesa stessa stabibito; e perciò ella ha la potestà di sopprimere gli ordini religiosi, modificardi, e istitairee di nuori, secondo il fine del bono sopramatarule del fedeli che ella si propone i cutte queste sue disposizioni.

(1) Farono labora aggiunti al Ciero degli ullici meramonte civili, e il Ciero ha connentito di ricorero tali ullici da governa. Questo ha servito notio a inharazzare le idec. Corirei danque separari colla mente l'ona cosa dall'altra. Ci il ullici dei al Ciero riceve dal governo non uno che accidentali, e non mutano la sua primitra condizione. Il governo acquiata bensi per esi de' diritti sopra il Ciero, ma solv relativamente e gli ullici civili di cisi questo i triva inresibio.

-leggi proprie de mercenari. Credeltero che la potestà goternativa si catendesse ancora più in là. I mercenari si privano della mercede, quando sia provato che non fanno i tor o doversi i rdegioti si saccianono tutti in corpo senza aleun processo il quale non avrebbe potuto avere luogo, per mancanza di materia. Quanto all'origine de beni dei religiosi, non tutti provennero da eredità o da do-

Quanto all'origine de beni de religiosi, non tatti provennero da eredità o da donazioni fatte loro dai laici. I Benedettini, per esempio, si arricchirono colla propria industria coltivando i terreni. Ma non si stimò bene di fare nessuna distinzione fra beni

e beni, e si fece valere per tutti le intenzioni de benefici testatori-

Ma interpretarono poi bene gli nomini di governo queste intenzioni? — Ella è cosa par difficile che il governo di nu secolo d'indifferenza religiosa possa essere il venze interprete delle intenzioni di quelli che vissero in secoli di religioso fervore. Tuttavia vediamolo un po', quali polevano essere le intenzioni de benefici lestatori?

Le intenzioni ilori si debbino desimere dall'indole delle associazioni religiore, per la susistenza delle quali cui lasciaziono i loro besi. Quote associazioni religiore, abbino detto altre aver per iscopo la contemplazione, ed altre alla contemplazione averagiunto l'esercizio della carità. Al benefattori reano pienamente noti i ini di cottali associazioni. Quando adanque i benefattori legavano de beni alle congregazioni compilitire, quale potera senere la loro intenzione Evidentenente quella, che questa vità di contemplazione potesse manatenersi; ed i governi: per uniformani a tali timori, in aboltinono, Quando i benefattori legavano de boti alle congregazioni attive, quali intenzione potessu marere? Evidentenente quella, che questa congregazioni attive, quali intenzione potessu avere? Evidentenente quella, che questa congregazioni attive, quali intenzione potessu avere? Evidentenente quella, che questa congregazioni estiva, quali intenzione la carina il liberamente, come vode l'induce la natura della carina, e di giventicatori a carina della carina dell

Finalmente altri parlarono più aperto: dissero che i religiosi possedevano de'beni che gli altri loro concittadini non religiosi bramavano di possedere; e ciò perchò le mani dei religiosi erano morte, e quelle degli altri loro concittadini erano vivo. I cittadini non religiosi si erano intanto dimenticati dell'ultimo comandamento, che proibisce il desiderare la roba d'altri ; o forse persuadendosi che non fosse poi nn gran peccato lo spogliare i definiti, credettero che le loro mani che erano vivo, potessero spogliare lo mani de' religiosi sopra le quali avevano legalmente cantato il De profundis. Pur non si nega da noi alla società civile il diritto di fare delle disposizioni volte a regolare la maniera di trasmettere i beni temporali; non le si nega, per esempio, il diritto di abolire le anccessioni fidecommessarie ; ma quando si tratta di alterare e di modificare doi diritti di proprietà stabiliti, egli è necessario, a nostro parere , che la voce degl'interessati sia udita, e che le sia dato il sno peso: ancora, egli è una cosa diversa, lo stabilire delle leggi che regolino la trasmissione delle proprietà, e il permntare le proprietà atesse, il disporne arbitrariamente. È di nuovo una cosa diversa l'incamerare i beni delle corporazioni religiose, e il distruggere queste stesse corporazioni. Che il ladro spogli il viandante, pazienza l Ma perchè scannare quello elio ha già spogliato, o che non fa alcuna resistenza? lo vorrei dunque dire alle persone che operano in nome della società tali cose: « Conosco il vostro secreto; ciò cho vi premo sono i beni temporali: e bene, se non potete resistere alla tentazione, prendeteveli in buona pace ; ma finite qui il vostro reato, non passate a levare agli uomini la liberta naturale che hanno di formare delle associazioni religiose per nn fine santo, per ottenere in esse lo scopo nltimo di quella stessa società, di cui vi è stata affidata l'amministrazione (1). »

<sup>(1)</sup> A tode det vero ci convien qui di dire, che le false dottrine che noi confutiamo, sono alienis-

Semberal che is ais stato furse troppo lungo in quasto argomento. Nondimon quello che ho detto ne i sulamente dello per trattare la cunsa delle asociazioni religione: questo non fu che un esempio, qual primo mi corsa alla mente. Più generale il percolo; con vise più generali noi abbian fatta la precedente apoligia. Difendendo i diritti dell'uomo, abbiamo difeno la quiete e la felicità di tatte le oneste famigini, a cui non sieso miera mabrinose, una solo quelle delle pancifiche virtie delle cars affectioni dimentiche. Queste famiglie ancorachè non passino i mari per adannar tesori, anacorchò non itarrampichino su per la primande sociale andeatti di tocarcine la punto, ancorchò non tentino la sorie delle armi; tattari non meritano di essere starbate dai generali all'unife loro condizione, nè di essere cazciate di casa, molate del propti l'accordinate della processione della bia percolora della boscroleran che in esse nainee tutti i casei, meritano finitamente meglio della boscroleran che in cesse nainee tutti i casei, meritano finitamente meglio della boscrolera che prevalere e a dominare sugli altri comini; i quali spesso sono delli benin proprie.

#### CAPITOLO XIV.

#### DELL' INDIPENDENZA.

Continuiamoci nell'assunto di chiarire le idee.

Noi abbiamo collocato il concetto della Itiberta sociale in questo, che l'indrividuo montro della società renga considerato conse fiane en on semplicemente come mezo. Tutto ciò che la l'indrivido, tatto ciò che la l'orgo sociale non ha per iscopo niltimo se non il bene dell'indrividno stasso: l'indrividoo admoque non serve ad alcuna cosa; ma tutto serve a loi, ciò e far ai che eggi tottenge il suo fine.

Da questo concetto della *liberta sociale* differisce il concetto dell' indipendenza: la prima nella sola società propriamente si trova; la secanda è fuori della società, è per

natura sua extra-sociale.

L'individuo nella società è empre libero anche in totto dò in cui dipende dal governo, e in cui è tennto all'abbidienza, avendo noi dimostrato che l'ubbidiere ( e dixasi il medesimo del dipendere) non è an servire se la dipendenza e l'ubbidienza son repolate non dall'arbitrio degli momini, ma dalla natura delle cose, ed hanno per iscopo il vantaggio di quegli stessi che dipendono e che nabidiacono.

Ma l'uomo in quanto è fornito di alcuni diritti inalienabili di cui abbiamo parlato ne capitoli precedenti, ha sempre intorno a sè una siera entro la quale non dipende da suo simili: questi diritti segnano duange la siera della sua indipendenza.

Havri dunque una libertà sociale, ed havri una certa indipendenza extra so-

Ma qui egli è da osservarsi accuratamente, che questa parola pigliasi solitamente in un senso odioso, ed allora significa nna insubordinazione riprovevole alla legittima autorità.

Di più, ciascnno dee persuadersi esser cosa oltremodo facile che l'amor proprio, o vvero la occulta malvagnia del cnore, estenda soverchiamente la sfera de propri diritti primitivi ed inaliceabili, a fine di estendere ad un tempo quella della propria indipendenza: il che rende gl'individui ingjusti e felloni contro la società.

Egli è finalmente un nobilissimo dovere morale quello che interdice a ciascuno il costituirsi gindice assoluto in causa propria, trattandosi specialmente di una materia

sime dallo spirilo di giustizia e di religione che anima e conduco in tutti i suoi passi l'Austriaco Goverso; e che l'augustissimo nostro Monacca, come d'una parte tutela i beni della Chiesa, così dall'alles favoreggia le corporazioni religiose, che vanno tullodi crescendo sotto il paterno suo sceltro. così delicata e così pericolosa. Anzi non v'ha forse altro dovere morale più di questo salutare e più necessario alla società mana ; pel quale secondo i principi dell' amilità e della diffidenza cristiana, ciascun si sente obbligato di ricorrere al giudizio de più probi e de più autorevoli uomini per ben conoccere qual sia il limite de suoi primitivi diritti.

#### CAPITO! O XV.

#### DE PARTITI POLITICI-

Da tutto quello che abbiamo detto finalmente chiaro apparisce che la società civile, per l'intima sua natura e pel sno fine, quali condizioni della sua esistenza e del suo felice andamento esige 1.º. che sieno rispettati e mantenni i diritti di tutti, 2ºº che sia

temperato e diretto il loro nso da dei speciali doveri morali.

On ciò che impedisce questa giustizia e questa moralizia sociale sono i partiti politici. Ecco il verme che corrodo la società, il male che confined la previsione dei filosofi, e rende vane le più belle teorie. Concionsiache i partiti sono formati da nomi che non si prediggono nel loro operare ne quello che è giusto, nè quello che è mortimente one to riritorio: altramete essi non si direbbero appartenere ad na partito, ma al novero de probi cittadini, il cui partito, se così potesse chiamarsi, non è che la società stessa tutta intera.

Qual'è dunque l'origine de' partiti politici ?

I partiti politici si possono rivocare a tre origini.

Alcuni sono l'effetto d' interessi materiali; altri sono l'effetto di opinioni fortemente imbevate da un certo numero di membri della società; altri finalmente sono la conseguenza di passioni popolari eccitate momentaneamente da demagoghi, che pure si muovono o da interessi materiali, o da opinioni, o da ambiziose passioni.

I partiti che hanno la loro causa negl'interessi, sono formati dagli uomini delle diverse classi o condizioni che compongon la società civile, i cui vantaggi sociali vengono in collisione fra loro. I proletari, i ricchi, i nobili, i capi della società hanno naturalmente diverse tendenze appunto perche hanno interessi in parte diversi; queste tendenze poi producono in essi delle opinioni corrispondenti; e le medesime tendenze vestite e sostennte da queste opinioni, che diventano ereditarie, dinastiche o di corporazione, facilmente si erigono in formali partiti, tosto che gli nomini di tali classi possono nuirsi e intendersi fra di loro, ciò che snole accadere mediante qualche nomo attivo che si mette alla loro testa e ne dirige l'azione complessiva, o in occasione di circostanze che aprono fra i membri della stessa condizione delle mutue intelligenze. Questi partiti sono più o meno vasti secondo la vastità degl'interessi, giaccho ogni specie d'interessi può avere il suo partito che li rappresenta e difen le. Così gli agricoltori possono formare nn partito politico che viene in collisione colla classe de manufatturieri e con quella de commercianti. Il commercio stesso può dividersi in altrettanti partiti quanti sono gli oggetti che costituiscono la materia del commercio. Pur ora noi veggiamo con quale accanimento difendano i loro contrart interessi in Francia i fabbricatori dello zucchero di barbabietole, e quelli che fanno il commercio dello zucchero delle colonie. La grandezza del partito poi non si dee solo misurare dalla grandezza degl'interessi che ne sono l'oggetto, ma ben anco dal numero maggiore o minore de' cittadini che vi si trovano impegnati. Cosi si vide, non ha molto, negli Stati-Uniti d'America, il Nord disendere le proibizioni commerciali perchè manusatturiere, e il Sod acremente mantenere la libertà del commercio perchè coltivatore.

I partiti formati dalle *opinioni* non sono dotati solitamente di grande forza, se pare lo opinioni stesse non abbiano per loro segreta origine e fondamento gl'interessi, nel qual caso appartengono alla prima classe di cui abbiamo partalo: ovvero se esse opinioni non sieno sostenute da antiche credenze e da invoterate consuetodini, fra le

Rosmini V. I.

quali consnetudini, più forti e tenaci sono quelle che risalgono a più vecchia origine

e son niu religiosamente radicate nelle famiglie.

l'partiti linalmente formati da passioni popolari sogliono esser violenti, ed atti a rovesciare col loro impeto le più bene stabiliti sitiluzioni, se non interriene qualche cagione straniera a mitigarli; ma mancano al tutto di duereo/eza; purchè non abbiano sotto anch'essi il sostegno degl' interessi o delle antiche opinioni e consnetudini familiarie nazionali.

In qual modo adunque la eirile associazione si difenderà dal pericolo de' partiti? Come potrà ella ottenere che invece del cieco riscaldamento onde sono eccitate le teste degli uomini di partito, prevalgano costantemente i tranquilli principi giustizia e di rettitudine morale, che soli possono condurre la società al vero suo line?

Ecco nna delle più importanti domande che dec larsi l'uomo di stato, nno dei più dillicili problemi, di cui dec tentare la soluzione la Filosofia della politica.

Contro il pericolo anzidetto de partiti, i quali tolgono e ai governanti e a governanti la calma necessaria per discernere il ginato ed il retto, e per tenerlo a sola guida delle proprie operazioni, furono proposti più espedienti, che generalizzati si riducono a due segmenti:

 Quello di far si che nessna partito prevalga sopra dell'altro, tenendoli in un cotale equilibrio di maniera che l'nno lottando contro all'altro si collidano scambicvol-

mente (sistema dell'equilibrio, o dell'antagonismo sociale).

2.º Quello di procacciare che l'uno de diversi partiti prevalga a dirittura sugli altri, in modo che egli non abbia più a temere da nessun altro e che perda con ciò la voglia di nnove intraprese, e tutti gli altri sieno dominati, infrenati e regolati dalla

onnipotenza del partito che prevale ( sistema dell'assolntismo ).

Se si esamina l'uno e l'altro di questi due spedienti immaginati per difendere la società dal peririolo de partiti, jo erado che non se n'arrà altro railutalo se non quello di persuadersi, che il sapere e il potere dell'unon no di dirigere la società, unana è limitato di impotente; e che questa rimarrebbe troppo mal guarretita, scollre ai prov-edimenti unani non potesse far como di una provvidenza superiore, che vegla incressantemente alla san conservazione ed al sso governo. Faceismo solamente qualche breve e semplice rillessione sopra entranbi i riperio de depelienti indicati.

La sociétà che si conservia per un incessanie autagonismo de partiti è una società che dei cisso si agità acesta poss una simplachile guerre, é obre perciè manca del tutto quel pacifice appagamento degli animi, che dee pur essere lo scopo di essa società. Il trovaria presso a poce quilibriaci le forze de partiti pagnanti, l'avervir inna fotta continua priva sempre di vittoria, hasterà bessà a fare che la società non rimanga sa-crificata alla biada d'un niegolo partito, ma non mai ad appagare gli animi degl'indireficieta alla biada d'un niegolo partito, ma non mai ad appagare gli animi degl'indi-

vidni componenti la società, che ricevono anzi maggiore irritazione da quel battagliar

sempre e non vincer mai (1).

In secondo luogo, egli non è difficile a concepirsi, che per qualche tempo si conservi una cotale gnaglianza di forza fra i partisi più grandi della società, quali sono il democratico, l'aristoratico e il monarchico: ma egli è impossibile che si trovino in uno stato di continuo equilibrio i partiti minori, che possono essere innumerabili, come innumerabili sono gl'interessi diversi, le opinioni e le consustudini; e pre bos i partiti quilibrati producoso una certa equità nelle pubbliche disposizioni, lo squilibrio dei partiti mioria apre l'adulo il riigistatinia, hando maggiore quanto è maggiore il poro cacclorimento.

Finalmente, la massima, che si debha costituire fra î partiti un equilibrato antagonismo e nantenervelo, non pois esser mai nan massima di stato procche non vi in nessun somo, o sia nessun potere umano che vogita o possa ridurta alla pratica. Se vi fonse quatto potere, esso dorrebbe seere di luaga mano più forte il tutti i partiti che tiene in tal modo a segno. Ora questo potere piu forte di tutti i partiti cè en partito egli stesso, o no. Se esso è un partito che dominando gli altri gi cruzillare far loro e i mancine equilibrati, in tal caso non è piu il primo espediente che si adopera a salvare la societtà dia partiti, ma i secondo, quello, come abbiam delto, di far si che un partito prevalga a dirittura su tutti gli altri. Se poi il potere di cui si parta, superiore a quello che partiti, non appartiene ad alem partito, in tal ceso no busta più l'antache cosa di estrano a tutti i partiti, si donanda con cò il punto fermo di Archimede. Il primo adunque degli spedienti proposte è insufficiente ad ottore ere il fine di proteggere la civile associazione dal male, che minaceisno di farle i partiti politici che nel suo seno si nucitano.

Esaminiamo il secondo; e facilmente troveremo soggiacere aneh esso a tali inconvenienti, che la società non avrà molto a sperare di esserne meglio protetta e guarentita. Egli è certo, che dove un partito prevale immensamente su tutti gli altri, questi possono venir pareggiati e governati da quello. Negli Stati-Uniti dopo il 1801, nel qual anno il partito democratico s'impossessò del governo e prevalse del tutto sopra il partito aristocratico, non vi furono più de grandi partiti politici, perchè la maggioranza del popolo divenne onnipotente. Se si vuol considerare l'aristocrazia veneta come un partito, benehe ella dee più equamente esser considerata come nn governo, s'intenderà facilmente il perchè non vi fu forse mai altro stato, in cui avesser meno luogo i partiti politici. Lo stesso si può dire delle monarchie assolute. Ma qui si distinguano le forme di governo, dai partiti dominanti. Qualnuque sia la forma di governo, ella ha per iscopo, come dicevamo, la giustizia universa, l'equità ed ogni virtu morale. Al-l'incontro un partito dominante ha per iscopo sè stesso, i propri vantaggi. Egli è-dunque manifesto, che ove un partito si metta alla testa delle cose pubbliche, è perita la liberta, perche è perita la giustizia e la virtii. Chi potrà desiderare uno stato tale di cose? Vero è, che un partito impossessatosi del governo e del potere, acquista dal posto in cui si trova delle viste di ginstizia e di equità, che non avea prima. Ma lasciando da parte la riflessione, else dee sempre trascorrere non poco tempo, prima che il partito eangiatosi in governo abbia prese le abitudini di ginstizia e di moralità proprie de governi, lasciando, dico, tutto questo da parte, noi avremmo in tal caso un buon

(3) Questa fritiaciono crecente degli sinisti unuazi giunge all'entremo come all'over omerammo, allerquando l'oggetto del participo policito di una untaria si inserivabile, pertori ggi afterir profluento rismagnao perpetamente frustrali. Si può vedere la revilat di questa asservazione considerando l'indicida que perinti to de lamon per socio pia perfetta superdineza materiade degli comoni, cido suo el l'inguagianza in laccia alla legget, y ma l'azzagianza indeva a que modo che l'intende il popolio, che che delle considerando l'intende il perinti delle si tono apperen ai principi democratici intendendoi colla materia più volgare.

andamento sociale, non perchè l'uno de' partiti governa, ma perchè nn partito ha ces-

sato di esser partito, ed è divennto un equo governo.

In secondo lnogo, egli è vero, che duve una forza prevalente pesi sulla società, si comprimono tutti i piccoli partiti; ma non così accade de partiti grandi. Una grande potenza comiocia a diventare incomoda a tutti i membri della società: si trova l'arhitrario e l'ingiusto in molte sue disposizioni di mano in mano che si sviluppa l'intelligenza nei governati. S' avvicinano allora i tempi delle grandi crisi sociali, ne' quali le minorità aumentano le proprie forze mediante de' sentimenti trapassati in entusiasmo: questi sentimenti rendono le idee in alcuni feroci, in altri generose fico all'eroismo. Molti deboli si sacrificano affrontando la forza immensamente maggiore della loro senza alcon calcolo e senza alcon timore. Ai primi periti, sottentrano molti più : lo spirito di libertà e d'indipendenza, che tanto armoneggia coll'amor proprio di tutti, si diffonde ovongne; e il partito che assalisce, minure e più debole da priocipio, è quasi sempre quello che vince. L'anarchia delle idee nelle menti suole in tali momenti esser pari a quella che si manifesta pella società : nippo sa in quali termini verrà lo stato, in quali mani ne cadrà la sorie: tutto questo eccede la saviezza nmana: sola la provvi-denza fissa dall'alto i nnovi destini delle nazioni che così s'agitano, e non sanno il perchè. Qual può esser duoque a lungo andare la guarentigia che vien data alla società da un partito che si renda in essa prevalente a tutti gli altri, o da una forza qualsiasi che giouga a signoreggiare tutti i partiti?

La conclusione che noi vogliamo tirare dalla manifesta inefficacia de due mezzi proposti al fine di guarentire la società dai danoi de' partiti, si è la seguente.

Nessona combinazione politica è sufficiente a guarentire stabilmente la società dal

cattivo effetto de partiti politici.

Non rimane altra via, che quella d'impedire che nascano, e che nati, meno che sia possibile si rinforzino e si rinfiammino.

Ma quale sarà mai la maniera d'impedire che nascano, o che nati s'infiammino? Abbiamo veduto, che col vocabolo di partito politico noi significhiamo nn certo numero di nomini, che s'associano espressamente o tacitamente per influire con forze unite sulla società civile e farla servire al proprio vantaggio. Il partito ha per iscopo il proprio vantaggio, non la giustizia, l'equità, la virtu morale. Partito dunque ed equita, giustizia e virtii sono cose opposte. Ad impedire adunque che nascano i partiti politici, e a tenerli il più possibile moderati, non vi è alcun'altra via se non quella « di spargere per tempo negli animi degl' individui componenti la società i semi della giostizia e delle morali e religiose virta, rivolgendo sopra tutto l'educazione delle venienti generazioni a far sì, che la gioventu prenda nn amore prevalente a tutto ciò che è giosto, retto e virtuoso. »

La salnte adonque della società in ultima analisi si dee cercare nella probità e nella virtò murale degl'iodividui che la compongono. Ecco l'unica, vera e stabile guareotigia della soa ntilità e della soa stessa esistenza. Diciamolo di nnovo: nel privato, si dee cercare il pobblico bene; nella giostizia dell'individuo si dee cercar quella della società ; nel fondo del coore nmaoo si dee porre la prima pietra dell'edificio sociale : e questa pietra si è la virto (1).

Ma chi de' mortali può mettere questa pietra in mudo che non si smnova?

Ninno: questa è l'opera della provvidenza di Colui che ha creato il genere umano, e che non lo perde giammai di veduta. Questo è quello che forse si rendera chiaro fino all'evidenza, dalle riflessioni che presteranno materia al libro seguente.

(1) Pronunció una sentenza nobilissima chi disse que la droiture du coeur et la pureté habi-1 l'rousselo una sementa toponasima chi onte que la drouter si Corre et la purece nom-taille d'intension pouvera serve des s'infonnes et des travilats qui à élement bien plus lon qu' on ne l'imagine communément [C. de Maistre, les soires de Saint-Pétenbourg Tom. l, pag. 17]. Un argomento pe mendiati papant fine altribuit fecusión archée quelle d'intensione et la servicer quelle segrée e toniane influence e risultamenti, che la pratis abituole d'intensione e la contact. Itium

costante dirittura del cuore seco conducono.



# BIBBO MIL

# COME IL FINE PROSSIMO DELLA SOCIETÁ CIVILE INDETERMINATO IN TEORIA SI DETERMINI NEL FATTO.

a Platone didiceram naturales esse quasdam conversiones rerum publicarum. Cic. de Divin. II, II.

Il fine ultimo e primario della società civile, come ampiamente dimostrammo nel libro precedente, è l'appagamento morale dell'animo umano. Questo fine è semplice, perspicuo, e iu sè stesso a pieno determinato.

Ma la civile associazione, oltre a questo fine ultimo, che si pnò dire fine sociale, ha ppre un fine suo proprio, che si pnò dire fine civile o prossimo (come l'abbiam già chiamsto), e che relativamente al sociale dee aversi per un semplice mezzo, e per late, nè più, nè altramente valotarsi.

Quale è egli questo fine prossimo della società civile?

A rispondere àdeguatamente a questa dimanda s'incostra non piccola difficolà. Egli non vi ha dabbio che alcani elementi di questo fine prossimo della sociati cirile, ai possono facilmente indicare, perché essensisì e commi a tutte le società civili, ma non è agualmente agevole i ridicaria tutti. Fra gli elementi che cutrano a comporre il fine prossimo della società civile e che si possono indicare, uno si è a la sienezza di tutti i diritti appartenent agl'indivitali associati, mediante ma difesa die medesimi la meno violenta e la più pacifica possibile. > lo non voglio commentare questa fornota che esprine il primo elemento del fine civile, procochie i qui soni sirri vo no trattato di diritto; ma la sagueità del leltore ne penetrerà tosto il valore, e ne sentiri la intima verità.

Or bene, quando i diriti di istili gl'individoi sono pienamente tueladi, allora egil amaliseto che ciacono poi faren olibero no de diritti suoi destro i loro confini e nel moto debilo; ed in questo suo libero di tutti i propri diriti sta praticamente la liberta cirite. Di qui pertato si manifesta an altro elemento del fine prossimo della cirile società, e il mantenimento della maggior libertà cirile possibile di tutti gl'individui componenti la società, 1000 della maggior libertà cirile possibile di tutti gl'individui componenti la società, 1000 della maggior libertà cirile possibile di tutti gl'individui componenti la società, 1000 della maggior libertà cirile possibile di tutti gl'individui componenti la società, 1000 della maggior libertà cirile possibile di tutti gl'individui componenti la società, 1000 della maggior libertà cirile possibile di tutti gl'individui componenti la società, 1000 della maggior libertà cirile possibile di tutti gl'individui componenti la società, 1000 della maggior libertà cirile possibile di tutti gli individui componenti la società, 1000 della maggior libertà cirile possibile di tutti gli individui componenti la società.

Questi due elementi, 1.º la più pacifica efficace difesa dei diritti, e 2.º la più ampia liberta possibile di esercitarii, non possono mancar mai nel fine pel quale gli uomini civilmente si associano, e però sono necessariamente compresi nel fine di tale loro associazione.

Ma dopo di ciò, chi mai vieta, che gli nomini che si associano vogliano cavare degli altri beni dal loro associamento?

Certo, che l'associamento può essere un mezzo a molti e diversi beni, secondo la volontà de sozt.

Medaima neole l'amministratione incaricaté di no scop della volontà sociale, poi essere più o mono l'imitata de questa volontà a mera indepentali all' ettorimento di quello scopo, e nelle disposizioni che ella poò fare all'intendimento stesso. In certi stata, a ragio di desempio, medianta sociale pirsate i fanno nolle di quelle utili opere delle quali in altri s'incarica il gorerno. Dispope le incumbenze delle amministrationi o de governi no sono da per tutto occalinente determinate e prefisirile. Per questo de governi no sono da per tutto occalinente determinate e prefisirile. Per questo productione della consideratione della consideratione della consideratione con de governi no sono da per tutto occalinente determinate e prefisirile. Per questo della consideratione della conside noi dicemmo che la civile è una di quelle società che generalmente considerate hanno

un fine prossimo indeterminato(1),

Ma questa fiue per sè indeterminata è pur forza che in ciascana società civile particolare si determini. Quali sono dunque i priucipi che determinano il fine prossimo della società civile?

Questi principi determinanti il fine prossimo della società civile sono due, il Diritto ed il Fatto.

Quanto nlla scienza di quel Diritto cho può determinare il fine della società civile, ella è del tutto nascente: si è fatto in questa parte poco o nulla anco in que luoghi dove l'ineivilimento sembra esser venuto più innanzi.

Se nol luciam da parte il passe degli Sirizeri e la horgata di S. Marion, tutte Tulten mainti d'Europa hanno una cossiluzione mista del elencatos ajonorile e dell'elemento sociale. Questa mistura ne' vari stati vina fatta in varie proporzioni ; na quete to virie proporzioni si cangiano modante rioultarini politiche o violente o padiche, o sistantaneo o graduate, e ciò principalmento perchè l'elemento signorile e l'elemento sociale non è abbastaza defermanto da na neurossa el evidento Dirito dei

(1) Ció a cui prossimamente tendono i sost col civile loro adanamento, si à un bene complexos pio unen grande, e voriamento componto. Il gererno poi non puía fra uso a nu fal fine, che el quei mezzi, che il meno possibilo aggravino i sosti: egli ciós de ottenere il hene propostogli col menomo possibilo di malo: non dec damquo disporre che di quando te necesarpo indisposabilimente al aso fine; intendendosi ció sempor redioti vomente al grado di capacità di cui egli é formito per isosogliere pio u meso prossimamente questo problema do minimi.

(a) Una atoria della lotta intestina fra l'elemento signorile e l'elemento sociale, delle continue alterazioni cho soffrono questi due elementi nella loro fusione, crescende or l'uno ora l'altro, e della lore più o meno felice mistione, sarebbe un argomento quanto importante, altrettanto muovo e del tatto degno di un grande pubblicista. — A ragion d'escempio la Repubblica Romana era società, e non signoria: l'Impero nella sua origine non era che la repubblica stessa con alla testa un perpetuo copitano; cioè a dire quello stato de Romani, cho prima era mera società, accolse nol suo seno un elemonto signorile, cominciò a Irasmutarsi in una signoria. Tuttavia l'elemento signorile che s'intromise nella società romana non distrusse mai del tutto l'elemento sociale, la società, Ma all'Impero romano distrutto da' popoli settentrionali furono sostituiti gli Stali moderni. Con essi comparve-ro dello nuove signorie. Ora nol mezzo del Cristianesimo, religione eminentemente sociale, uon possono durare a lungo delle more signorie. Perció i rappresentanti e capi del popolo cristiono, i Pa tostochè furono in caso di farlo, rimisero in piedi un Impero romano cristiano. Se si esamina la Costituzione dell'impero di Carlo Magno, l'aurea bolla o l'ordinazione de'sette elettori fatta al tempo di Ottone III l'anno 1001, si vedrà facilmente, che la forma del nuovo Impero non ora che un'imitazione della forma della Chiesa, cioè non cra cho una società che si metteva in piedi, e non punto una signoria : ero uno società che dovea temperare e dominare co'auos principi di umonità e di dolcezza tutte le altre signorie esistenti le quali senza questo allenimento riuscivono insopportabili ai popoli cristiani. Laonde a quella guisa che da prima l'Impere succedute alla Repubblica romana avea gillato in questa società un semo di signoria indistruttibile e sempre crescente : alla guisa stossa molti secoli dopo, l'Impero di Carlo Mogno ristabilito da Papi nel tempo in cui non esistevano che conquiste e conquistatori, cibbo gittato nollo signorio un seme di società pure indistruttibile e sempre erescente. Colni che scrivera la storia di questo importanto punto del diritto sociale pubblico dovrà osservare, come e in ogni mutazione che avvenga alla forma del governo cho perisce, sopravvivono lungamente lo abitudini precedenti 3; o come perciò il primo impero romono di natura sua zignorite, perche succedente alla repubblica, tenno hono tempo lo abitudini repubblicane o zociati; all'incomiro il secondo impero romano di natura sua zociale, perche inaccedente alle zignorie, tenne in gran parte le abiludioi di queste. En appunto per ciò, su perché, mentre l'impero romano, stato ripiantato nel mezzo de regni cristiani, acciocche di tante signorie formosse una sola società, dovea esser eminentemente sociale, prese all'opposto e tenne l'attitudine e il contegno di una signoria anziche di uno società, su per questo dico, che i Papi, dopo aver formato l'Impero di occidente, si videro costretti a meltere de limiti alla sua soverchia potenza: ecco la ragione del favoreggiaro ch'essi secro la li-bertà del regno di Francia contro l'olto dominaziono pretessa dagl'ilappracior sopra di caso; la ragiona del favoreggiaro la libertà della Polonia a di altri stati.

Altemi imperatori, non operando al tutto da capi della società cristiane, come erano di diritta.

Ma da assoluti dominatori, come volesuo ester di fatto, si misero in opposizione diretta colle leggi
della Chiesa che avea piantato o coasservato il toro trono; e finalmenti ne furono roverciciti, giaccide
allo scosse che chebe l'impero ne' grandi conduttimenti colla Chiesa si dee riputare l'essersi scensalo
de spelendore della sua maestà; e ode divensulo sempre, più languido, finalmente si spesore. Ne per que-

Il Diritto che dee determinare l'elemento signorile è poi universale e parti-

Il Diritto universale contiene i principt secondo i quali vuolsi operare la determinazione di cui parliamo.

Il Diritto particolare applica questi principi ai titoli di fatto che si trovano nello direce nazioni, e mediante quell'applicazione giunge a stabilire in eissenna nazione so esista, ed esistendo, qual sia la sfera precisa di questo elemento signorile.

cauxi, ser enseenuo, quan san un setem present de questi tente a significari, ser al marco compiler ha teoria generale di questi tital è de principi di giuntitate de lequità dei dichora teoria popilaren; molo memori debit fin qui principi di giuntitate de lequità dei dichora teoria popilaren; molo memori debit fin qui principi di marcogiere giuntitate dei principi del marcogiere giuntitate dei propositi del marcogiere giuntitate del marcogiere giuntitate del controlo del diritto signorità. Costoto la voro si temetto da chi potera promorerele; per qualla ragione stessa, per la quale giù dicemno debe lo ristricarie riquagnoso dal dare leggi chiure, la quale giù dicemno debe lo ristricarie riquagnoso dal dare leggi chiure, la quale giù dicemno debe lo ristricarie riquagnoso dal dare leggi chiure, la quale giù manto del leggi, en a più tato di limore de pericicii, di vese se presegono dovere quasi necessariamente tenorgere nelle discussioni else debbon premettersi ogni qualvolta si roccipiono stabilire con chierazza delle leggi none (1).

L'elemento sociale non può desumersi che dalla natura della società, dalla volontà de sort e da tutti quei documenti che valgono a far conoscere con precisione que-

sta volontà.

Questa determinazione di diritto del fine prossimo della società è l'opera riserbata al tempo avvenire: opera che non può più ritardarsi da nessuna umana volontà;

bata al tempo avvenire: opera che non può più ritardarsi da nessuna umana volontà; ella è il maggior passo che siia per fare l'incivilimento. Ma ogni diritto appartiene all'ordine ideale. Sia che in quell'ordine vi abbia pro-

gresso o no; sia che il líne prossimo della società veoga determinato o no col pensiero degli uomini e con delle sanzioni positive che lo esprimono; non si rimangono per questo dall'agrie di continuo nella società o in hene o in male, o in modo conforme al giusto o in modo contrario, le cause agenti, che appartengono all'ordine reale.

Quindi è che nel fatto il fine prossimo della società civile viene determinato sempre, quantunque rimanga indeterminato nel diritto; ed è di questa sola determinazione di fatto del fine civile, che non manca mai di farsi, che noi intendiamo di ragionare in questo libro.

sia lattaria anda fallità il line, pel quale l'Impera d'Orichente era tiuta ristorato e messo in picil si l'encerno accourt quale chimita da Sommit bronchie rimano en trondo la incersta quale chestato a opite da tutti i regni e da tutte le signorie cristiane e gel si mescolò o fin apro si confase coll'elementa signorie, and boltando, accourtando, a percheto sopra l'elemento signorie; e crev i mella tutto del diritto, accourtant participato del confase coll'elenativa del diritto pubblico degli stati moderni: da quell'imiliaratibile cristiano elemento si der riputare finalmente lutto i progresso della moderna cristiano.

and the set destinate in the set of the set

IL PINE PROSSIMO INDETERMINATO DELLA SOCIETÀ CIVILE VIENE DETERMINATO NEL PATTO DALLA RIGIONE PRATICA DELLE MASSE, E DALLA RIGIONE SPECULATIVA DE-GL'INDIVIDEI.

Non è difficile a intendere la ragione, per la quale è ginoco forza che il fine per se stesso indeterminato della società civile venga determinato nel fatto dal contegno

degli associati e da quello degli amministratori della società.

Il bene indeterminato non poù mai essere in pratica scopo delle umane azioni, restando indeterminato; perchè le azioni tendono sempre a conseguire de' beni delerminati, non essendori beni reali che determinati, di maniera che dicendo un bene indeterminato non si esprime cosa che sia realmente nella natura, ma solo un'astrazione, un'esistenza mentale.

Applicando questa osservazione alla società civile, si può distingnere in essa il gorerno dai gorernati, e il loro diverso modo di operare, ovvero, se si vuole preder la cosa in una generalità maggiore, può distinguersi, come abbiam fatto altrore, la ragione pratica delle masse, e la ragione speculativa degli individui (1).

Questi dne agenti, la ragione pratica delle masse, e la ragione speculativa degl'individui, concorrono simultaneamente a determinare nella pratica quel bene o complesso di beni, che la società tende col fatto ad ottenere, e che diviene perciò il

reale suo prossimo fine.

La ragione pratice delle masse, e la ragione speculativa degli indivibili ta lora procedono conocció in determinare questo bese, o questo complesso di heni; ta lora discordano. In quest filimo caso il bene o il complesso di beni a cei lendo di falto la civil società e quell' delito composto, che risulta dall' annos simultanes dello den ragioni, le quali dirigono e morrono insieme il corpo sociale in direzioni diverse, o anche contrario.

Egli è dunque evidente, che il vero bene della società, il bene umano, l'appagamento de sozi dipende dalla rettitudine e sanità della ragion pratica delle masse e della ragione speculativa degl' individni, che concordi o discordi, tuttavia contemporanee sospingono la società al suo fine.

Se si avessero delle masse e degl'individui corrotti, i quali professassero de' gravi errori nell'estimazione do beni, la società non potrebbe pervenire al fine pel quale ella

Di qui procede la consegnenza, che la salnte della società civile dipende « dalle opinioni e sentimenti retti che posseggono informo ai beni e intorno ai mali i membri di essa società e singolarmete gl'individui più influenti nella medesima » e che i vizt de cittadini ridondano in pernicie della pubblica felicità.

#### CAPITOLO II

## DELLA SANITÀ E DELLA CORRUZIONE DELLA RAGION PRATICA DELLE MASSE IN UN TEMPO ANTERIORE ALL'ISTITUZIONE DELLA SOCIETÀ CIVILE.

lo credo, che la materia riceverà non picciol lume entrandosi a investigare diversi casi di sanità e di corruzione, ne quali può trovarsi la ragion pratica delle masse, e la ragione speculativa degl'individni, e in ciascun caso dimostrando come queste

(1) Vedi il libro Della sommaria ragione per la quale stanna, o revinano le unane sorieta). C. Vill e seg. — La ragione speculatira non è proprimente mai quella che opera. Quando dunque circiamo la regione speculativa degli individui, noi vogitima solo unare una frese che compendia que s'al late troppo lunga, la ragione pratica degli individui quidada da ma doltrina speculativa.

TO THE COURSE

129

ragioni sane o corrotte influiscano a determinare il fine prossimo della società. Comis-

ciamo dalla ragion pratica delle masse.

Affine di non lactir indierto nessun caso, à necessario cha per noi si coninci dallo considerare lo tatto di sinuli dei Corregione nelle masse in un tempo antieriore all'institutione della società cirile. Curriere riportari col pensiero alla culla dell'amanini, in quella circostanza nella quale, morto il pader di finangila o chi interna i se ne reci, i fradelli aguali rimanguono privi del natural legame che il stringera nella società domestica.

La convivenza di più fratelli o parenti formanti una tribù, cioè nua società civile încipiente, riteneva tuttavia i costumi della famiglia, ed è quasi impossibile a supporre che abbia luogo, se non a condizione che vi s'eserciti l'agricoltura, la qual fissa la popolazione ad un suolo determinato, e la costringe a costituirsi in una cività, civitas. Fuori di questa circostanza dell'agricoltura, non vi ebbe forse che gli Ebrei che seppero vivere insieme con istretta socievolezza anco prima di divenire agricoltori. Gli strinse insieme la forza della vera religione, che diede loro per padre un nomo straordinario, un profeta di Dio, e ne fece rispettare, ne consacrò le volontà testamentarie in perpetno, legò queste volontà paterne immobilmente a delle rivelazioni dell'Onnipotente, a delle solenni promesse di futura grandezza, fece insomma intervenir de' prodigit a tenere si ben unita una moltitudine di discendeuti, che non traeva ancora il sostentamento dalla coltura della terra. Difficilmente le storie somministreranno un altro esempio pari a questo de' figlinoli di Giacobbe, che cresciuti in dodici tribii benchè pastori, vivono come un popolo solo (1), hanno nua sola volonta e nella schiavità d' Egitto, e nella libertà del deserto, dove sono trascinati quarant'anni da un condottiero, che a guidare sei milioni di persone per tant'aspra ed immane solitudine, non adopera se non l'antorità di Dio che il mandava.

Se adnoque mancano queste due cagioni dell'agricoltura e della religione, per le quali nan molitoline di discordenti da nou esteso pated sa innes gradatamente a formare na solo popolo; i frastelli, morendo i padri, si squarciano per qualche tempo in più famiglie, che di appunto quello stato che noi diciano antevedere la fondazione delle accietà crilli. In questo persolo, in cui il acacciagione, la pesca o la pastorizia sono la ordi dei mezzi di assistenza sono si dano vere crivil misota se non passaggere, o lutadiori di mezzi di assistenza sono si dano vere crivil monto se non passaggere, o lutacia il più prode-regli guida alla govera quel grappo di gente quando il biogno lo richiegga, e colla govera finice ache il suo potere.

ga, e colla guerra finisce anche il suo potere. Veggiamo adnuque di rilevare i caratteri di sanità e di corruzione della ragion

delle masse in questo periodo più o meno lungo, che precede quello delle vere società

La popolazione in questo primo stato con ha sriluppo intelletito. Tutavia il bisogno di operare tree seco quache uso d'intendimento, e s'initia codi lo svelgimento di questa facoltà. Nei primi passi di nu lale svelgimento, che si fa mediante la percozione degli oggetti esteria, dalla anbara viene data ull'acono una regola, colla quale qu'il discerre quanto gli poò esser nole da quanto gli poò esser nocroche. Questa regola è il piacere ed il dolore faico. Ma si noti: il piacere e il dolore fisico non soa itro per l'omono primitivo di cui pariamo, che des indiscritori di ciò che por giornare e che poò nocere alla sua natura: I'omo, fice che incicorrotto (quantungare non sviluppato) non teste mai al piacere finico come a soo fine, ne fugge mai dal dolore

Rosmun V. I.

<sup>(1)</sup> Si mantengono delle tirile erratti fi guistri; ma sa popolo di pateri che si emagini depopularizzati na una nazione agricine e passatio, errodo che in fatta union negli mandi del genere sunaso. Non ci ha dubbio, che la provinienza si servi anche dri dem nezzi della schiarità e della solitatione del deserta a tenere unite gli Eleva fi res la peranado di attuli giù diri popola fine di der toro quella tempra unica cal indichitis, code farrono giù carellerizzati da Balanza con qualte partole, possate solita solitatida; di sitte reguene non reputativo (Nazu. XXIII).

come dal sommo de' mali: egli tende ad unn buonn nbitudine, ad un buono stuto della propria untura inti' intera, e il piacere e il dolore non gli servono che d'indizi, seguendo i quni l'aclimente erede di riuvenire quello che egli cerca.

Laonde quella stessa poca importanza che gli uomini mettono nel pincere fisico attnale e nel dolore, è il segno che l'istinto o la ragion pratica che li guida sono an-

cora incorrotti.

Nulladimeno vi hanno delle stirpi, nelle qunli i sensi sembrano avere acquistato nna cotale prevalenza sulla loro volontà da dominarle interamente. Or sia che questa tirannin de sensi abbia dipenduto dagli stessi stami primitivi della fisica costituzione di tali schiatte, d'altra parte d'ingegno sempre ottuso ed inerte, o sia che venisse corrotta la dirittura dell'istinto lor naturale dall'eccessivo abuso de pinceri fisici; certo egli è, che se la corruzione di cui parliamo prende quelle popolazioni prima cho esse si associno in civili comunità, con un tal guasto rimane tronco per sempre il loro progresso, nè possono più, per quanti secoli trascorrano, stringersi in civili consorzi. Si dee riputare a questa corrazione primitiva l'origine de selvaggi: le tribii selvagge sembrano essere stato colte dalla corrazione prima cho il politico associamento mettesse in attività le loro facoltà intellettuali e mornii, giacche è ussai difficilo il credere che popolozioni unite in società civili decadessero fino alla selvatichezza, supponendo questo stato ninno sviluppo intellettuale, e quello di società supponendo al contrario la potenza intellettiva già messa in movimento. Furono adunque quelle popolazioni e stirpi arrestate nel primo lor passo: il loro intelletto già debolo ed inattivo per natura, fu soverchiato e legato dalla veemenza delle sensazioni unteriali. Così il senso solo rimase in essi dominatore; e il senso non ha virtu di aggregare gli nomini in civili convivenze, perocehè esso non ha alcuna previsione, e nou si muove che dal bene sensibile presente in ciascuno istante.

La qual'origine de'selvaggi parmi che spieglii meglio di tutte le ipotesi futte fin qui i loro costumi e le note caratteristiche che li contraddistinguono da' popoli civili.

La loro passione pé l'ingori spiritosi; che li conduce a berne fino a moirie. dimories, nome il piccere attaule in queste genemonio sias reso persulente sona l'istinto della buona abitudine e del bonos stato corporale: siutomo manifesto della indima corruscione dell'istinto animale, il quale non aucora corrusto, inten per la gogo cottante di aggiure il processimale montre per su, una quale indinio di ciò che è abiliaze: ond aregiure il processimale della processima della considerazione della considerazione di conti, e a socciarere nootaneamente a certi dologi (1), so none a privarsa di oreti piacuti, e a socciarere nootaneamente a certi dologi (1).

Il distruggere la pianta dopo coltine i frutti, dimostra la niuna previdenza, il pressoche niuno nso di facoltà intellettive, fermate e quasi inchiodate dalla sensaziono

presente a tale da non saper più dore innanzi un passo,

Quanto alle idee religiose de selvaggi, esse inform appaiono semplici e pure, comes on quelle degl' Indiani d'America, elle prestano culto a Dio principalmente sotto il nome di Grande Spirito; lalora si trova fir di essi il leticismo.

Quest'ultimo è una superstizione cho nusce in seno della famiglia, e suppone in chi la inventa non il solo dominio del seusi, me unitamente a questo il dominio dell'immaginazione sensuale o quinche uso d'intelletto inserviente però nll'immaginazione.

All' incontro l' idea più purn della divinità, come una e spirituale, dimostra cho la prima tradizione fa conservata senza Invorarei molto intorno e alterarla lo spirito umano; e però indica nu grado minore di attività intellettiva dello stesso feticismo (2).

(1) Questa legge delta natura animale fu da me sviluppata a tungo nell'Antropologia L. II, Ser. II, c. x.

(a) G. D. Romagnosi fece de'tentativi per istabilire precisamento i passi che suol faro l'inciriliunto nelle nazioni. Questi tentativi merisano lodo: ma fa sventura, che si filosofo italiano addietrandosi a degli autori stranieri, ponesso a losse dello suo teorio più tosta delle ipateni gratuito, che de'fatti. Una di questo ipoteni gratuite del tutto, e cuntrario a'fatti più automicio, ai e quella che surMedesimamente si pno ritrovare un segno dell'inerzia e dell'immobilità intellet-

tiva de selvaggi nella natura delle loro lingue.

Le lingue degl' Indiani d'America dul polo artico fino al capo Horn sono d'una soman regolarità, e soggiaciono lutte alle stesse leggia grammaticali: il follogi moderni vi trovano un sistema d'idee molto esatto e sapiente (1). Anche qui si vede maistamente, che tali popolariori conservanoro Indianoniane la lingua che ebbero ricevato ab anice, senza farvi intorno aleun lavoro, per l'immobilità, come dicevamo, delle toro facoltà inficellattati. Onde gli pare, che in tali lingue, come più fedelmente conservate fino dalla più rimota anichità, si dovessero cercare, meglio che nelle Inicae de popoli più svalupati e organicati a maggiori visientidati, i framemetti di quell'idionas primitivo, a cui sembrano avvicinarsi ognor più gli studi linguistici che si vanno da d'obti con tanno ardo promorendo.

Fu celebrato ne selvaggi i amore della libertà e della indipendenza. Ma chi attentamente riguarda s'accorge che, più tosto che amore di libertà, quel de selvaggi si è achifillà grandissima di ogni uso di intendimento. Onalsivoglia vincolo sociale esi-

pone il feticismo essere stata la prima forma di religione comparsa nell'infanzia delle nazioni, e gli omini non esser poluti ginngere al monoteismo senza passar prima per la superstizione del sabeismo. Ua' altra ipotesi contraria a l'utic le storie, e che racchinde un erroro più grave ancora del preceden-te, si è la supposizione che fa il Romagnosi, che la dottrina dell'innia di Dio non preceda da nan primi-tiva Iradirione, ma sia stata trovata da Elosofi mediante delle astrazioni, di che inferiore che l'Iddio uno adorate dal mendo non è altro che l'uome stesso, a cui sono stati tolti i confini. « Il secondo c estremo ( riferiro le sue stesse parole ) ò quello, nel qualo, dopo lungo tempo, giunti i più saggi a c formarsi l'idea dell'uomo interiore, cioè delle sue qualità intellettunii o delle sue virtù morali, gli a tolsero ogni limite ed ogni diletto, e lo costituirono unice autore e conservatore della natura, e le source ognit manic cès qui maveu, e vi coltantanou interé sainer e contervante contentante, se le fector crectere i più y i Spoppienento del Iliustrazioni nila Seconda Parte telle Ricercia Sicricke audi India antica di Ricercia, Nita 1). In ho partito di questa opisiono romagnosiana sotto il rispetto regliono in ma raticoli inserito negli Amadi di Seiscaz Religione che i piublicia in Roma. A mostrara is aviilità bastercibe dire, che essa è usa mirra pioteiri per opraggiunta in plores assendira collo più antiche mesorie: finalerciae rimane da aggiugnere, che il noutor pubblicia assendira collo più antiche mesorie: finalerciae rimane da aggiugnere, che il noutor pubblicia assendira collo più antiche mesorie: finalerciae rimane da aggiugnere, che il noutor pubblicia assendira collo più antiche mesorie: finalerciae rimane da aggiugnere, che il noutor pubblicia assendira collo più antiche mesorie: finalerciae rimane da aggiugnere, che il noutor pubblicia assendira collo più antiche mesorie: finalerciae rimane da aggiugnere, che il noutor pubblicia assendira collo più antiche mesorie: finalerciae rimane da aggiugnere, che il noutor pubblicia assendira collo più antiche mesorie: finalerciae rimane da aggiugnere, che il noutor pubblicia assendira collo più antiche mesorie: finalerciae rimane da aggiugnere, che il noutor pubblicia assendira collo più antiche mesorie respectiva di contrata delle rimane di contrata di atra colla sua supposizione d'ignorare profondamente la teologia cristiana, secondo la quale iddio non è già l'uomo, a cui sieno stati lolti i confini, ma egli è l'essere per essenza, con cui ne l'nomo ne alcun'altra delle cose create ha null'affatto di comune, ne ha pure alcuna vera similitudine, ma solo ció che i teologi chiamano analogia. Onde rimane impossibile il salire al concetto del Dio uno dei cristiani per astrazione, partendo dal concetto dell'aromo. Di più, questa dottrina cho fa di Dio una tal nalura che niente ha di comme cen tutto ei che noi conosciamo, era nota anocora ai gentili: Platone la insegna espressamente. I platonici posteriori ne trattano ex professo, come può vedersi in Plotino, L. 1v Eneid. C. II, dovo questo filosofo sostiene, che di Dio non si può predicar nulla di tutto ciò che noi conosciamo, nè anco la parola essenza, nè tampoco la parola este. Questa stessa idea al tutto negativa di Dio, ed aliena da ogni cosa conoscibile, che ben si conosceva in Grecia prima di Cristo, si conosceva pure nell'Indic ancor prima che in Grecia. Ella è quella che spiega la singolare definizione di Dio, che si legge nell'Oupuckat, la quale è la seguente: « Egli è grande e « non è grande ; è circostante alle cose tutte e non è : è lume e non è lume : lia la faccia volta da a tutte hande, e non l'ha : egli è e non è il lione che tutto divora; è e non è terribile; è o non è la Chicital: reado vana la morie e moure: è tenerabile, nea è vicarabile, cinco no misce i so sono è terinute; è o sono è terinute; è o sono è terinute; ci o sono è te in tuto y (Uupa, 16, n. 178). E altrore : Quegli cho dice, l'ho compreso, non l'lu compreso e chi me lo comprende, quegli le comprende ; o lo le comprende ; o (Uupa, 17, n. 147). Non conorte effunque il Romagnosi in circ consista il vero sistema de monotristi o degli adoratori d'un solo Iddio, e ragiona dictro un suo proprie concetto del solo Iddio imperfetto e falso. -Aggiungero finalmente, che il Romagnosi dalla sua maniera sistematica di pensare vien condotto a più strani assardi, ne intiavia s' atterrisce. In fatti egli è un assurdo, che giunge al ridicolo, il dichiarare, come fa il Romagnosi, in qualche modo più avantato l'incivilimento degl'indigeni ameri-cani, dell'incivilimento indiano, percibè quelli adorano un Dio solo, e questi nella massa sono idda-tri: « Si dovrebbe in certa grata preferire, di copi indici indianti del Perù e dello isolo della Soc cietà, alteso che, rispetto ai Peruviani, sappiamo che credevano al grando Spirito, e che gli abi-c tanti dell'isole degli Ottati e degli Amici riconoscevano un Signore Supremo delle cose visibili ed c invisibili. 3. Sepplementi esi ilustrazioni alla seconda parte delle Ricerche storiche sull'India

antica di Robertson, art. m § 1.

(1) Ved. sulle lingue degl'Indiani d'America il vol. 1.º delle Memorie della società filosofica di
America, Filadelia 1819, face. 355-468; e il vol. 3.º delle stesse Memorie, dore si trova la grammatica della lingua Delaware, o Lenape di Geiberger; e l'Enciclopedia americana, vol. 5.º alla fanc.

ga no d'intensimento, pesòli esigo contante attensione a dirigere le proprie operazioni e nence di que vincolo. Quest altensione e vigitanto nontinna d'intelleto è la fattina intensi qui peri ricolo. Quest altensione e vigitanto nontinna d'intelleto è la fattinantane ressazioni. La sociale divite è dampun e calusa dal estraggio perceb egli non la tant ano d'intendimento, quanto ne dimanda una tale infinzione, l'intelletto di inj. per dirio di moro, è fermato dall'imperable i regigamanza che seute a faret noto, mentre quest omno degradato trova una propensione immensa a lasciarsi determinare dalle vitre enexazioni casali.

Ouer-creă finalmente, che il poce nou d'interdimento non impediece de v' abbisno ilui de s'enimenti fortaismi, ami il sentimento sembra maggiore il dove è nulla la rifletzione. Unitamente dunque all'attituto antinale nel selvaggio si scorgono delle operazioni prevenienti da quello de noi chianimon stitution tummon (1) Questo fa si, che si ravvasion ne' selvaggi degli atti anco ervici di virtin naturali, congiunti con dei visti montroni;

Charlevix, descrivendo la prima guerra che i Francesi del Canadà asstemene el for o costro gl'Irochesi, narra che avendo i Francesi spogliati delle lor pelli di castoro alcuni Irochesi del giucenano morti in sulla piazza, gli llorasi loro allesti presero il più grande scandol di un simil fatto. Ma gli lluroni stessi poi esercitavami inaudite crudettà sui prigionieri: di che i Francesi, veggrado da lor divorare uno di quelli che avenuo ammazzato, inorridivano. « Questi barbari, soggiunge quello store, francese, si glorisvano costi di un dinisteresse, che suptiraso di non tirovara nella

nostra nazione, senza tuttavia intendere che era pur meno male lo spogliare i morti,
 de il nutrirsi delle loro carni come le belve (2).

Eblec ed ospiale nelle pace, spietato nella genera oltre a'confini conosciula cidle cradicià immer, l'Indiano ai spone a mori di fame per soccorrere lo straniero e che batte la sera alla porta della sua capanna, edilacera colle proprie mani le mem- ten palitati del suo prigicianero. Le piu famore repubbliche activite non obbero ve- duto mai un corraggio più fermo, delle anime più orgogliose, un annere d'indipanderan più maltande di quello den naconodessero allora i bocchi selvaggi del naporo cleaza più interlabile di quello den naconodessero allora i bocchi selvaggi del naporo

« mondo (3). »

L'ospitalità e la vendetta appartengono al sentimento umano, e non esigono grand'uso di rillessione: pereiò si trovano anco in sommo grado ne selvaggi.

Da tuto ciò vedesi manifestamente, che lo stato di populazioni coal decadute prima dell' sittinizione della sociale, citto del e conta che monabile queri diffictione, perchè manca su grado di attività intellettate sufficiente a determinare il fine proxsimo della sociale di mezi per diffenerlo : code la votonia collettiva di questa gente non solo non è sociale, una contraria alla sociale, considerando essa la sociale siccome un male, perchè male è per essa l'un oddifigiariquato che la sociale signi.

E nondimeno l'umanità ridotta a questo stato, nel quale non è più in caso di determinare il lies pressimo dell'associatione civile, non rimunta all'apparamento, che è quel hene a cui l'uomo tende necessariamente come uomo, sia per mezzo della società, sia senza di questa. Sicchè altro ol selvaggio nella scarezza de sosì hosqui e dei suoi desideri, nel riposo delle suo facoltà intellettire, e nella somma attività delle suo force fisches, gittuto in quel cotale stato di stupidezza o per le colpe de maggiori, o

<sup>(1)</sup> Ved. quanto fu detto dell'istinto umano nell'Antropologia L. III, Szz. II; C. XI, a. n §. z. (2) Vol. I, p. 235.

<sup>(3)</sup> eS soon veduti presso gl'Irochesi, narra il presidente Jefferson, de' recchi sdegnare di ric correre alla fuga al sopravvenire de' nemici, o di sopravvirere alla distrusione del loro paese, e
bravare la morte como gli anichi Romani nei sacco di Roma fatto dai dilli (Note andla Virgi-

<sup>«</sup> Noo vi ha esempio, aggiunge, che un Indiano caduto nelle mani de' sooi nemici abbia dimandata la vite. Vedesi all'opposto il prigioniero cercare, per così dire, cgli stesso la morte dalle macai de' suoi vincitori, imuttandoli e provocandoli di tatte guise » (1vi f. 150).

per le proprie, o per la sciagura dell'aver sortito dalla stirpe un'abitudine fisica viziata, senza colpa, cerca e trova un certo sno appagamento a sè conveniente,

#### CAPITOLO III.

### DELLA SANITÀ E CORRUZIONE DELLA RAGION PRATICA DELLE MASSE MELLE QUATTRO ETÀ DELLE SOCIETÀ CIVILI.

Poniamo ora il caso di popolazioni non corrotte innanzi alla fondazione della civil società

Queste popolazioni, conservando libera una certa misora di attività intellettuale, sono atte ad unirsi in società civili perchè la forza del loro intendimento le fa atte a concepirne il vantaggio, e però altresi a determinare un bene, che serva di fine prossimo alla società che intendono stringer fra loro.

Conviene poi osservare, che questo associamento, che suppone nn certo grado di primitiva incorruzione, che lasci libero l'uso delle facoltà intellettuali, è egli stesso sommamente ntile si allo svilappo intellettuale, e si alla emendazione morale delle famiglie

che insieme si nniscono.

Dico anco all'emendatione morale; perocché coll'aithirier far le famigie o fra gi'individui di see nan politica sociétà, titule le passioni acquistano na nouva el uti- di directore, direcendo la nouva sociétà il fissa scopo di tutta loro attentione e di tutti loro pessieri. L'insiletto adunque, da quel paole che la città è sittinità, yede presente a sè un nuovo e graude oggegio circa il quale adoperasi: le operazioni de auti prima aregolate el i loro costumi riversono necessariamente nan regola ed un ordine, e gli affetti un nobile passolo, quel di volgersi a conseguire la comme prosperità, il commo hene cercato in associandosi. Jodi è che dalla feccia di flomodo quasi per incante in herveissimo spazio di tempo unci na popolo grave e de semplare pe suoi cottuni, e dal rifiato di Europa surgono nel unoro mondo delle florenti colonie, degli stati ben ordinati in cui campegga si l'inpetto alle leggii, l'amore all'ordine, al travaglio, e tutte. le civili è domestiche virti.

Per le quali cose non sa maraviglia se tutte le tradizioni e le memorie delle più rimote antichità concordemente ci additano nella età prima de' popoli associati in ci-

vili compnanze pna bonta naturale.

Quato sagiamo ad n'a saichità maggiore, tanto pir rivoviamo costomi sempli-(ringulità e parimonia di vita, relteza di mente, insignità di cance, ni somma ma cotal bonta di natura verginale, che to diresti che bonos sia l'unon nell'origine sun, so no trovasa pio, pin sottifanete conodierando, ano fin quelle prime tid delle vestigia evidenti, benche pin scrare, delle unane corruzioni; e se d'altro lato non i carazia de central pio popolazioni cadelta elli più tristi depreserazioni quani fino dal primo loro esister sopra la terra, cons onervammo nel precedente capitato. Ottreche si revertendo che ano i germi della corrusione hanno lisoppo di tempo e di occusione, per svilopparsi e nostrani al di fiori, altristato quanto quelli della virità e del sapre e che la herrassioni degl'initali, poso essalibità de principio, si rendono maggiori e maggiori coll'invecchiare dell'unanzia, giacchè tutti sensi zu essa vanno fecondandue di rivolegnotto cio precedere delle esi.

Si consideri nolo l'allicio assegnato dalla natora all'itinto del piazere e del dolore, che è, come dicomno, d'indicare all'aniale ciò che tenna tule, ovvero dannoso all'abitate sua continuione. Fino da principio dorse questo intino avere in aè quakbe grado di fallacti, ciò divera indicare all'inomo ciò che era bone e male alla costitusione sua con quakbea alterazione. Rendendo alenne cose all'umon troppo o troppo poco piazorodi, gibbi indicara come più ne mono utili che non fossero i randonoglisse altre troppo o troppo poce dolorece, glielo indiexas como più o meso dannose della realtà. Ma abesado l'omo de piacerr coi alterati alquanto dall'istino una itato amella piacere stesso irrita l'istinto del piacere, e l'istinto irritato acquista finalmente, qui forza prevalente sulla votontà e sull'intendimento, onde viene la corruzione già avanzata, già irradent l'omo infacto.

Per questa natural legge, in virtu della quale il germe da principio appena osserbile dell'innata corruzione s'anmenta coll'avanzare dell'umanità, avviene, che il tempo slesso col sine corso conduca gradatamente nelle società civili a corrompersi la

ragion pratica delle masse.

Or si debbono nutare quattro cià, nelle quali questa ragion pratica, che segne sempre il bene più immediato e più presente, determina diversamente il fine prossimo della società, o sia lo scopo i ne sia rodonta complessiva de soni intende e mira (2); e in ciascuna cià, uno stato d'integrità e uno stato sussegnente di corruzione. Comirciamo dall'accennare i caratteri di queste cià.

Fino a tanto che si tratta di fondare la società civile, e di fortificaria contro giucaterni nenici, di ordinaria anche con interne leggi, le menti e le volontà di tatti sono volte a questi oggetti nobili e stalberrini alla morate condiziane degli anini. In questa prima chi dunque la ragio pratica della messe determina i lifue prostatione della società nella fattivia sociale, facendolo consistere nella sessa essistenza della societa: la società nascente è l'oggetto dell'amore, dello studio, dello soliccitoni di tutticile à un eisi, l'abbiamo delto altrove, morale ed enimentemente patrictica. A questo bene o fine prossimo cerrisponde negli associati nan maintera propria di comme connelezza e di commo gapogamento, di mano in mano che si va esso discrezzio.

Ma ottenuto questo fine, fondata la società, fortificata di armi, munita di leggi, la volontà sociale, o sia la ragion delle masse dee naturalmente volgersi ad un altro oggetto, e così determinare in un altro modo il fine prossimo della sociale azione.

Onesto fine prossimo viene allora per ordinario determinato col farlo consistere in agginngere alla patria potenza e gloria. Già in questa sceonda età il fine o bene prossimo a eni si tende non è più così puro, nè così morale, come nell'età prima. Non si tratta più di difendersi, ma di offendere; non più di non essere conquistati, ma di conquistare; non di dar leggi utili a sè stessi, alla commanza de' cittadini, ma di comandare ad altri in vantaggio proprio. Se le leggi con cui prima si venivano rego-lando i cittadini erano piene di sociale benevolenza, perocehè tendevano necessariamente al bene comune degli associati; ora che si mira a comandare agli stranieri, non è più la benevolenza sociale che detta gli ordinamenti e le leggi, ma l'ntilità: s'introduce nella società il rapporto di dominio e di servitù; non regge più come prima nna relazione sola di fratellanza: il vincolo sociale viene ingombrato dal vincolo della fredda e dara proprietà, che quasi direi come edera, a lui si abbarbica. Niuna maraviglia dunque se in questa età, benchè si rendevano celebri degli eroi per militari imprese, e de prudenti per profondi consigli, le vere virtu vengan meno, e tengano il nogo di esse altre virth false, apparenti, clamorose e pupolari; i costnmi, fra l'ambizione o la gloria a gran passi si deteriorano; il patriottismo, che sembra ora più ardente che nell'età prima, cessa in fatti anch'egli d'esser puro e al tutto legittimo. In un tale stato di cose la contentezza e l'appagamento difficilmente si ottiene, giacchè la bramosia di potenza e l'avidità di gloria diventano incontentabili, e la ragione pratica delle masso erra illasa e traviata.

Ma reso lo stato potente e glorioso, la ragion pratica delle masse cangia ancora "

Nell'Antropologia L. III, Sez. II, C. XI, § 3, ho dichiarato si il morbo naturale dell'istinto, e si le sviluppo della prevalenza ch' egli prende nell'uomo.
 E necessario che il tettore rammenia qui le dottine esposte nel libro Della Sommaria Ca-

<sup>(</sup>a) É necessario che il tettore rammenti qui te dottrine esposte nel libro Della Sommaria Cagione per la quale stanno o rovinano le Società C. VII. ed VIII.

di direzione, e si porta avidamente all'amore delle riccbezze entrate nella società insicme colla potenza.

Quest'amore della ricchezza pnò essere unito coll'abito dell'industria, del commercio e di altri onesti modi di procacciarsela; ovvero pnò essere un amore della ricchezza infingardo, nn amore che vnol saziare le sne brame col furto e colla rapina.

Nel primo caso l'amore della ricchezza è meno pernicioso : conciossiache le industrie addimandano nso d'intelletto, e però conservano deste le facoltà intellettive. Tuttavia egli è troppo difficile che anco l'amore dell'arricchirsi non trasmodi, almen col tratto del tempo, e non diventi incontentabile : nel qual caso si rende impossibile l'appagamento dell'animo, fine supremo della società.

Che se poi un popolo potente ed ozioso ama le ricchezze unicamente come ministre di Insso e di piaceri, soccede un pltimo stato di pervertimento morale e di corruzione. Per qualche tempo, come ho osservato (1), queste stesse delizie si desiderano ancora al comune : ma in breve ciascuno le brama a sè solo. l'egoismo divora ogni benevolenza: la società esteriore esiste ancora, fino che qualche legger urto non la faccia stramazzare ; la società interiore e vera è perita. In quest'ultimo stato il fine prossimo della società nel fatto è nullo. La differenza fra lo stato de' selvaggi e lo stato de' cittadini pervenuti a quest'ultima correzione si è quasi solamente, che la corruzione de' selvaggi precede l'esistenza della società, mentre la corrazione de' cittadini sussegne all'esistenza della società, onde la società sta in piede quanto alle sue forme esteriori per qualche tempo in presenza della corruzione de suoi membri (2).

La ragion pratica delle masse adunque col fatto determina diversamente, in qual-

tro età diverse, il fine prossimo della società.

Nella prima età il fa consistere nella società stessa, di cui cerca come immediato bene l'esistenza; nella seconda etd lo fa consistere nella potenza; nella terza lo fa consistère nella ricchezza sociale; nella quarta età lo fa consistère nei piaceri.

Solamento la prima si pno dire l'età (3) dell' incorruzione sociale, poiche la ragione e la volontà delle masse tende alla sostanza della società, ad un bene assolutamente onesto. In quella prima età non havvi ancora potenza, e perciò è lontana la voglia di sopraffare e di soverchiare gli altri: regna la giustizia. Non vi ha ricchezza e però è lontana la capidigia: regna la vita fragale e semplice. Non vi ha lusso ne ricercati piaceri: regna la morigeratezza, o sia la purità dei costumi.

L'età della potenza, quella della ricchezza e quella dei piaceri hanno i loro speciali pericoli, e soggiacciono a delle corruzioni sociali d'un'indole propria di ciascheduna.

La corrozione socialo prodotta da nua voglia smodata di potenza consiste in nno stato di violenza e di guerra, nell'asprezza dei costumi che quella trae seco, ed in quelle continne sopercherie, onde senza giusto titolo si ambisce di sottomettere dei popoli liberi, chiamate da S. Agostino magna latrocinia.

La corrazione sociale prodotta dall'amore smodato di ricchezza porta la servitit, poichè l'amore della ricchezza deprime i nobili spiriti, e non è viltà cho non adoperi l'amatore dei lucri. Oltre al sofferire ogni giogo che prometta comodità di arricchire,

Ved. l'opera citata Della Sommaria Cagione ec. c. vu.

<sup>(1)</sup> Pri.
(a) Le masse che ripongono oggi lor hene nello voluttà, veri figliuoli prodighi, dissipano e con-sumano l'avere degli avi. Quiodi lo oazioni rese voluttonos, da riccho si fanno celeremente povere, mon estimando più i popolo la ricchesta, ma ii piacere. Nos ia sede quoto falto mai altrore più ma-mifesto cho in Roma, quando tutti gli affari di quel popolo sorrano furon quelli di maogiave e di sol-ti. lazzara : allora lutte le cose pubbliche, come poscia anco l'impero, si vendettero al più prodigo degli aspiranti, Oodo Sallustio stupiva di certa razza di geote do' tempi suoi , la quale ne potera aver patrimont, oè soffrire che gli altri n'avessero : ut merito dicatur genitos esse, qui nec ipsi habere possent res familiares, nec alios pati. Fragm. ex Civ. Dei II, xvii.

(3) Noi abbiamo divisa questa età in due periodi, quello de' fondatori e quello de' legislatori.

le molte richezze del popoli agurzano la cupidiçia dei dominanti, i quali trovano in sene onde imporre tribute pes maggiori. Roussen, dopo are cosservado come Alessandro per unantener gl'icologi; nella sua dipendenza gli costrines a rinanziare alla preseguene autrirei di produti della terra, soggioner; e E i selraggi d'America, che « van tutti igundi e che non virono che del produtto della for caccia, non forono giannoni poluti domare. Di vero, quali gojo imporre a nomini che non hano bino- gno di molia? (1) » Queste osservazioni ion tree, ma vanno al di la di quello che no regimano. Che la richezza agricola si ufi intuttizzo di na società e di on governo quasto torna a lode anziche a basimo della richezza. La società che regola la libertà mariata, non è ma servitia, na su me prefinionamento dell'amentia. Tuttari richezza escuela, questa diminumino di libertà che nel primo suo grado è na bene, si cangin en na del della servitia.

La corruzione sociale prodotta dall'abuso dei piaceri reca necessariamente la barbarie, perciocche spegne il lume della intelligenza quando ella acquisti il predominio

nelle popolazioni.
La guerra danque, la servitis e la barbarie sono le note caratteristiche e gli
elletti che tengon dietro alla corruzione della società proveniente dall'eccessiva brama
di potenza, di ricchezza e di piaceri sensuali.

A queste tre maniere di corrazione rispondono nei popoli tre maniere d'integrità. Il segno della integrità rispetto ai piaceri dicemmo consistere nell'apprezzare più no abitadine sana e robusta della persona, una perfezione costante della natura, che non sia l'attuale piacere.

il segno dell'integrità rispetto alle ricchezze consiste nel pregiar meno queste

che non sia la propria libertà ed indipendenza.

Il segno dell'integrità sociale rispetto alla potenza consiste nell'amar meno la potenza e la gioria, che la giustizia, l'equità e la beneficenza verso di tutti. Questi segui e note di integrità si trovano in tutte le società, quando si risale alla più vetusta e primittra loro et la rici si cottilispesson. La Grecia e Roma ce ne forniscono le prinove.

Onel longo vicino d'Eraclea che nomavasi Agamo da nua regina che per amor di encaciare señoni vergine, ricondiava come i piaceri della encacigione, nei quali si guatazo tutti i beni di un corpo sano, agile, robusto, appetento, fossero preferiti ad ogni molleza. Ce Giu ne tempo, die Sallattola, la giorenti romana, appena potera sostener la guerra, impareva nel campo la milita colf uso, mediante la fatez; e soitener la guerra, piacera centra casali da geore, che in bagacee e conviti ponera piacera (2). Dimostra questa specie d'incorroita natura qued difetto, di cui Appio, volendo incoragiare i Romani a permanere d'arante i l'erra qual'assessi della città di Viga; « La fatina di siase, e il piacere, cose di loro natura dissimilissime, per man codale natural società stanton far è congiunte (3). » e perchè la vita agricola rimonere le cocasioni di tal corruzione dicersai che e l'agricoltura è prossima e quasi consanguinea della sarepiona. (4). » Esco i segon dell'incorratione quatto a piaceri.

La poverta conservata si lungamente in onore presso i romani, appo i quali vantavasi che il censo privato era breve, grande il comune; gli esempt di Valerio Publicola e di Menenio Agrippa, che dopo aver colla loro virta salvato lo stato, debbono venir seppelliti col pubblico sunto, perché morendo non lasciano quanto basti a far loro

<sup>(1)</sup> Discours à l'académie de Dijon, P. I.

<sup>(</sup>a) De Bell. Catil. Igitur, prosegue, talibus viris non labor insolitus, non locus ullus asper, and arduse erat, non armatus hostis formidolosus; virtus omnia domuerat.
(3) Til. Liv. Dec. I, Lib. V. e. II.

<sup>(4)</sup> Res rustica sine dubitatione proxima et quasi consanguinea sapientiae est. Culum. De rustul. L. l. — Fila rustica parsimonuse, diligentiae, justiliae unagistra est. Cic. ocal. pro Roscio Amer. n. 71.

i funerali; quello di Cincinnato, che torna a condurre l'aratro dopo essere stato Dittatore e alla testa degli eserciti aver campata da estremi pericoli la republica; i senti-menti che Fabrizio fa ndire a Pirro sul disprezzo dell'oro e sull'onorata povertà congiunta in Roma alle magistrature più importanti, e tante azioni e detti memorabili somiglianti dimostrano quanto i Romani di quella età anteponessero prima la propria libertà e difesa, poi anco la propria potenza, al vano aplendor de tesori (1). Allora le donne stesse, nelle quali entra si agevolmente l'avarizia e la vanità, danno per amor di patria i loro moniti d'oro, ed il popolo, integro ancora e fornito del generoso amo-re di libertà, non si lascia sedurre da Tribnoi che gli offeriscono la ripartizione delle terre (2). L'amore della ricchezza dunque a questa età non è ancor giunto ad accecare e corrompere la ragion pratica delle masse popolari.

Noi troviamo ngualmente de fatti sì nella Grecia che in Roma, che provano come a tal tempo l'equità, la giustizia e la magnanimità prevalgono all'amore della potenza. Quando Ercole e Teseo combattendo co ladroni non vogliono adoperare altr'arma che quella di cui sono i ladroni stessi forniti, danno prova d'una certa valentia che cerca qualche cosa di più nobile che il semplice dominio. Quando Alessandro s'astieno d'assalire i nemici di notte per non assomigliarsi a'rubatori di strada, dà segno che la voglia di dominare viene ancora temperata da un cotal senso di equità e di magnanimità. Gli Ateniesi, vinti i Persiani, tenendo la signoria del mare, descrissero il tributo che la Grecia e l'Asia dovevano pagare a mantenimento dell'armata navale che presidiava la Grecia (3). Gli Eracleoti negano di pagaro. Gli Ateniesi mandano Lamaco con dieci navi a riscnoter la somma, il quale andando la state al Ponto, fece penetrar le triremi nel fiume Caleca e dare il guasto a campi degli Eracleoti. Ma liquefacendosi le nevi e precipitando da' monti le aeque, le sue navi sono spinte contro a certe rupi nelle quali si frangono. Così egli non può tornare per mare; per terra non osa, dovendo passare tra ferocissime genti. Che fanno gli Eracleoti? Lungi di approfittarsi della sventura, somministrano vettovaglie e mano armata a Lamaco, ond'egli coll'esercito facendo viaggio per gli Traci Bitint viene a Calcedone. Di questi esempt non pochi si scontrano ne' buoni tempi della Grecia. Dicasi il somigliante di Roma. Il Senato, che ne'migliori tempi disputava, prima d'intraprendere una guerra, assai più sulla giustizia della causa che sulla utilità, mostrava che l'amore della potenza cra ancora moderato dal sentimento di ciò che è giusto (4). Allorche agli Etruschi, vinti in battaglia, i Romani vincitori fanno ogni più umano accoglimento, medicando le loro ferite, e in Roma stessa assegnando loro un quartiere fra il monte Palatino e il Campidoglio, danno un bello esempio di un sentimento di nmanità e di beneficenza nella vitto-

(1) Quando Fabrizio diceva a Pirro, che i Romani non volcano aver dominio sulle ricchetze,

1) J. yamou y aktito decen a Firm, en i Romani non volena arre dominio ralle richetten, benis in quello posademan in richetten, espiraren u na scientico, se qui quel non tanto l'amere di liberti, quanto l'amere di potena pervalio soli amere di richettena.
(c) J. d'arro, die Livius a proposito dei richio data dalla giele l'amos 60 di Roma alla proposito (c) J. d'arro, de Livius a proposito dei richio data dalla giele l'amos 60 di Roma alla proposito cervità a comprar il grando densa de Genore e di Sirressa alla Repubblica, J. di erro Annal etcar posso processes mercolema consolira montali arrange di Sirressa alla Repubblica, J. di erro Annal etcar posso processes mercolema con al ameratina dalla. aud secus quam praesentem mercedem regni aspernata plebs : adeo propter se spicionem insi-TAN REGIT, velul abundarent omnia, munera ejus in animis hominum respuebantur. Questa maniera filosofica di dire, in animis hominum respuebantur, è degoa di osservazione : ella mostra come è nella disposizione degli animi do' popoli, che stanno i principi del toro conlegno politico. -Ancor l'anno 690 di Roma potè Cicerone dissuadere il popolo romano dall'accottare la distribuzione delle terre offeriagli dal tribuno Servifio Rullo colla leggo agraria; e ciò potè mettendogli innanzi il danco che da quella legge minacciava di venire alla libertà.

(3) Olimp. LXXXVII, a. II (4) Bella, dice Varrone, et tarde nec magna licentia suscipiebant, quod nullum bellum nisi justum putabant geri oportere L. II. de vita P. R. — I Feciali, araldi d'arme che vecivano spediti a dichiarare la guerra chiamando con molti giuramenti e cerimonie Giove in testimonio dolla giustizia dovota al popolo romano, provano lo stesso. - Ella è divenuta moda oggidi il malignare su Initi i fatti del popolo romano: ma noi nen crediamo che stia bene l'associarsi ai maligni sebben

di moda. ROSMINI V. I. ria: Porsena che ne è vivamente tocco, restituisce gratuitamente a'Romani le terre di là dal Tevere a lui cedute in un trattato di pace, e dà nuovo esempio di un amore di notenza superato e vinto dall'amore della virtu.

Si ravvisano adunque i segni delle tre specie d'integrità di cui parliamo, nelle storie delle più insigni società civili; come ugualmente si possono poi riscontrare le

tre maniere di corruzione che a quelle corrispondono.

Fa le quali, come risolta da ció che discenmo, la corrazione pessima si è qualic les spene l'esistenza sociale e al tutto travolge il tociale intendimento nelle voluttà sensuali, ond avvinee che il senso rimanga l'unica guida della geste. Questa corrazione è la prima o l'ultima; o precede l'esistenza della società, e in tal caso ne impediare a formazione; o segna la decrepticara sociale, e in tal caso annienta la sociela: nel l'uno e nell'altro caso mostrasi ogualmente incompatibile coll'esistenza della cirile associazione (1).

La corrusione proveniente dalla brama di potenza e di gloria può essere già entrata in una nazione, e tultaria travara in questa nazione integrità relativamente alle ricchezze ed ai costuni, poò trovarrisi libertia e semplicità di vita. In questo periodo la nazione è vuloresta, ma ella no luora nell'apporenza: ami e sta in piede, e grandeggia, e porge essenti di virti. Tal si conservò Roma qualche tempo anche dopo la distrutione di Carteguie (an. 65 di R), epone dalla quale si costa quella corruziane della romana repubblica che proviene da cupidigia già resa immoderata e abrigliata di dominio.

La corruitore proveniente dalla passione della riccheza antecede anch'essa quella ce costaise nel travinente de s'essa. Lande no not isto da quo de una nazione è impazzia dietro l'amore delle riccheza, ella s'abbandona in braccio alle voluttà; ma palache tempo dura ricce, temperante el economa. Quest tempo soule anche estere notabile, se la ricchezza in prabotto dell'industria; ma diviene brevissimo alterquando la riccheza inondo lo stata come une fetto della recortesara. Di un'i che le ricchezza

(1) Nel libro Della Sommaria Cacione ecc. e. IX si tolsero a spiegare le antiche conquiste, reputandole alle età diverse nelle quali si trovavano pervegute le nazioni contemporanee, sicche quello giante all'ultima età, profondamente corrotte, non si poterano teoere so picde ocotro quello che si trovavano solamento alla secceda età, o si prestavano perciò facil materia alla conquiste bramato da queste ultime. Si potrebbe illustrare questa osservazione con degli esempl tratti dalle scarse memoric che ci rimasero iotorno alle più antiche monarchie orientali, o segnatamente coll'esempio delle conquiste di Ciro supra i Medi e gli Assiri. Tutto conduce a farci eredere, che in questo tempo la oa-zione meda ed assiria era corrotta per cagione di smilurato Insso o stemperate voluttà, mentre i Persiani si trovavano in ono stato ancora di semplicità e di virtù, come ce li descrive Senofonte. Merita di considerarsi a questo proposito il fatto narrato nel libro Il della Ciropedia. Veocodo alcuni ambusciatori indiani alla corte di Ciaxare re do' Medl, questi pensò ad accoglierli in modo che rimanessero stupiti della sua magnificeoza o del lusso della sua corte. A tal nopo, perchè il ricevimento fosse più solenne, mandò ordine al giovane Ciro, suo nipote, che come satrapa governava i Persiani soggetti a' Medi, che dovesse vomre alla corte maodandogli dello ricchissime vestimonta, delle quali ornato vi comparisse col più gran fasto. Ma che fa Ciro, ricevuto che s' chbe un tal comando? Schiera in betlissimo ordino tutte le coorti del suo esercito, o vestito secondo il costume persiano alla semplice, comparisce con tutta celerità alla corte coll'intera armata. Ciaxare gli dimanda il perchè si presenti in tal abito non da pompa. E Ciro: « In qual de' due modi, o mio Ciaxare, ti potevo io c far più onore, se jo ti avessi ubbidito con lentezza venendo a te, che mi chiamavi, vestito di porc pora, e co' braccialetti o le coltane; ovvero più tosto in questo modo, ubbidendoti col venire per < renderti onore velocemente, o circondato da un tale o lanto esercito, mentre in quella guisa io « l'onuro col rendermi qui presente io stesso ornato di sudore e di prontezza, e col presentarti gli altri a te si fattamente omequiosi? » Certo che in questo operar di Ciro si nasconde no tratto di fina politica. Ma chi non vede altresì con quai giud-zi diversi stimino le cose il re do' Medi, e il futuro re do' Persiani? Il primo non pensa che di mostrare la sua grandezza col lusso; il secondo disprezza le appareoze del lusso, prezza la forza dell'esercito, o cride quasi la lentezza meda ed assi ria, contrapponendote la celerità militare di un popolo nen rammollito. Chi non vede qui i Persiani trovarsi aocura nella priosa o nella seconda età della potenza, quando i Medi e gli Assiri sono già giunti ail ultima della voluttà? Laondu qual meraviglia se l'impero di questi ultimi sia già disposto a direuri preda ul primit? — Ora si paragoniou i Perasani ne' tempi posteriori, quando Serse pretende invaleri la Grecita, si paragoniou dice oci Creci da quals sono vinali; e ai potanna face agerolmente delle riflessioni somiglianti alle precedenti.

di Roma, cioè le spoglie delle nazioni, e l'oro che trasse la Spagna dal nuovo mondo, precipitarono rapidamente nel lusso e nella scostumatezza quei popoli appunto perchè ve le recò la guerra e la conquista, e non l'onesto lavoro e l'assiduità dell'industria.

Non conviene nê anco cividere che una nazione, tostoché è potente, debha necesrainmente sesser abbagilata e sedotta dalla propria potenza. Sebbene il possesso di una smodata potenza, o di una soorme ricchezza, sia pericoluos; tuttavia sassi più della presenza del potence e dell'oro, nuoco ca corrompere le masse la onesta o tuppe origine di questi beni. Se la potenza è il naturale effetto della ginstinia e della viriti, se la ricchezza è il pressio di una laboriosità e di una savia escomia, ne l'una nel s'altra corrompano si tosto i popoli. La potenza suurpata, la ricchezza rapita, sono oltremodo corromphiric, prechi naziono sessi sesse dalla corruiosita.

Lacode non si può determinare con precisione la lunghezza delle quattro età percorse dalle nazioni, nè il tempo che impiegano a corrompersi della corruzione propria di ciascona delle tre ultime età: una tazione corre in questa via più, un'altra meno; e là dore questa spendera lunghissimo spazio a trascorrere d'una all'altra età, d'una

all'altra maniera di corrompimento, quella con ratto corso tutte le compirà.

Sdo si poò dire, che nell'umandà ri ha scorpre una canas costando, che la inclina di hausar della potenza, della grandeza e de godinenti unteriali; e questa cana si è il manoarie un bene assotto, il quale pienamente appaghi gli animi umani; ordessa volgesi a cercare quel suo compelo appagamento che le bissopra, is ogni cosa che le si presenta ditanzi con aspetto di bene, sia la grandezaa e la potenza, sia Palmodanza delle obritis, cieno le delitationi del vensi. E questo voler creare destro a tali cuse quanto esse non possono darle, si è la più profonda cagione del corromperii che l'umanià al banando delle medesime.

Oltre questa cansa universale e permanente, vi hanno delle cause variabili.

La falfacità dell'istinto inaato ba un grado maggiore o minoro nelle stirpi diverse : questo è la cansa principale e inosservata delle varie fortune de popoli. La generazioni mane sono segnate con un loro proprio stampo fin dall'origine; ecco il secreto potente mezzo, onde la Provvidenza assegno alle nazioni i loro destini.

Le circostanze del clima infiniscono a modificare il temperamento, e il nativo carattere delle stirpi; ma nol mutano per intero; tali modificazioni sono nulla più che

accidentali.

Due cagioni esteriori che niulano ad accelerare l'andamento delle società per le tro determiate chi, si pussono litteria accennare, a sono: 1.º le occasioni esterne, che vengono somministrate dal complesso delle circostanze, per le quali le società più protuamente si organizano e costitutosono fortemente, dominano ed arricchiecno; 2.º m grado maggiore di attività inereute pure alle stirpi, per la quale attività le popolazioni operano in geomeria più rapidamente, e per pie prevengono e di rossora più tompo, che non facciano altre popolazioni più pacule e più lente. E qui deesi osservare, tovarsi questa lagge che, e più fiono a slopera a conseguire i beni esterni e vi fa int torno de lentatri e degli sforzi, anche più eggli s'afficiona a que beni, e però più spinge ed afforzia son di morti, che procedono di continua accelerate.

Finalmente, si puo dimandare, se, come vi ha un cotale appagamento che risponde alla prima età, in cui il fine prossimo della società determinato dalla ragion pratica delle masse è l'esistenza della medesima, così vi abbiano pure degli appagamenti propri delle tre età sussegnenti, nelle quali il fine prossimo viene nel fatto col-

locato or nella potenza, or nella ricchezza, or ne' piaceri.

Rispondo: Nella seconda età, in en il a ragión pratica delle masse cerca la poteuza e la gloria del paese, convien distinguere un primo periodo, nel quale cotal haransia di dominio e di gloria non è ancora smodata, infinita, tigrinta; ed un secondo, nel quale si cerca potenza e gloria senza confine, e con nullo risguardo alla giustizia. In questo secondo periodo uno poi dara ilean appagamento, ma brasen inquiete, institurabili, stranianti l'animo; la quali non cessano se non rifinite dallo sfibramento delle furre nazionali o dal soprarveniente mal amono delle ricchezza. Pel primo periodo l'incontro, dati o idesidert di potenza e di gluria limitali e sobordinati alla giuntina, non è impossibile che diasi un certo appagamento dell'animo, ove venga falto di acquissare la potenza e la gloria desidenta per vie giuste ed oneste, come natural frutto della benedienza, della prodenza e di un valore che non si spiega se non a sanzione di quello che è giusto e retilo.

Nella terza eià, quella della ricchezza, distinguasi l'origine della ricchezza, come tocammo. Se ella è il frutto d'ingiunte conquiste, se el l'esi sua succede a quella della potenza pervenuta già a corruzione, ella è fatale: non si dà un tempo medio, nel quale già amisi "acquetion, esi passano voraci di brana in brana sempre eccessiva el comeniosa. All'opposto l'età d'una ricchezza venuta alla nazione in conseguenza di legitima potenza o mediante industris, sapretia anche sensi in de periodi. Vel primo, la ragion praica delle masse tende si a precocciare che la nazione arricchiaca, ma d'una tendenza modernate e regolata dall'ocosti e all'equidà. Una tal brama poto appagara; e appagata costiluire auco uno stato di contenteza degli animi. Ma quinci facilmente la nazione selecciola al secondo periodo, mais meno periodi. Una fatale pravionali talmoco, in discontrata degli animi. Alla quinci facilmente la nazione selecciola al secondo periodo, mais meno periodi processi della contrata della contrata

Finalmente, quanto all'età del lusso e de'piaceri, dobbiam dire qualche cosa di singilante a quello che dicemmo dell'età della ricchezza. Se i piaceri succeduno come una conseguenza della potenza esparata e della ricchezza inguistamente raccolta, se succeduno a 'periodi corrotti della potenza e della ricchezza, ini tal caso non fanno che amenetare alla razione la torresculosa inquietatolere. Se poi la voglia de'piaceri è preceduta dal periodo onesto della potenza e dal periodo, onesto della ricchezza, intal caso anche l'età de pinceri presenta due tempi o periodi; pell'inori piaceri che si orezano sono moderati ed onesti; rall'altro, che troppo presto succede al primo, la voltutà regna nonda serza briglia, es sesta podore. Alfore sens attacet le radici della critici associazione.

Queste diverse vicissitudini a cui soggiaccion le masse, banno le loro occulte ragioni nella condizione dell'uman cuore.

Se noi poniam mente a ciò che accade nel segretu dell'individuo, troviam tosto la spiegaziune degli sturici avvenimenti. Mi si permetta di aggiungere alcune poche osservazioni sulla serie degli stati che prende la mente e l'animo negl'individui umani, alline d'aggiunger luce maggiore a quanto ragionammo fin qui delle nazioni.

Si nello sviluppo e nel cammino della mente, come in quello dell'animo, può osservarsi, che l'nomo individno trova a quando a quando, quasi alcune sedie di riposo;

ma di riposo provvisorio e temporaneo.

Accorgendosi poscia per qualche boso dato del uso inganno, cio che ciò che ha nun vale ad appagario a pieso cone davasi a crebere, songe e prosegue la via de'sun pusieri e de'suoi all'etti insino a che di nuovo gli piasi iscontare alcan altro loggo di posta; dalla quale pore ben presto i leva agennato, e va innazui. Questi possiure che l'uomo fia sella strada delle sue cogitazioni e delle use afficioni, come il rattegono e l'indugiano dali andare speditamente alla perfetta sectema e da las perfetta virtiu, così indugiano dali andare speditamente alla perfetta sectema e da las perfetta virtiu, così intano questo fatto singolare dello spirito umano, troviamo che egli accade nel mode esegonio.

Allorchò la mente cerca la ragione d'un fatto, ella rappaga tosto alla prima che es i presenta e cho la psia vera, e qui fa una posa. Ma se poi accade che per nuove riflessioni trovi falsa, o insufficiente, o non l'ultima quella ragione, ma tale che suppone dinanzi a sè una ragione elleriore; allora lo spirito perde la sua prima quiele, e teratosi immediatamente à s'avit io creca d'un affar ragione migliore, più vera o più

profond. Lo steno gioos à ripete colla ragion seconda che gli vicu tronta, e colla terra, e così via fino all'altima. Appare, che tatte le more che fa lo spirilo umano nelle ragioni false, o imperfette, o una tilime, possono esser lunghe più no meno, possono anco durare tatta la vita, se l'hono non vien riscosso da alcun accidentale occasione, che il facia rillettere all'immilicressa delle ragioni trovate. Quindi di natura sa la fermata e l'appagamento dell'intelligenza non sono stabili o certi, se non gionta che sia alla ragion vera do diluma di que falto, di cei ella cerca spiegazione.

Ma la mente pnò considerarsi quasi come nna carta geografica de'viaggi dell'animo, che è il principio delle umane operazioni. Lo stesso che abbiam detto avvenire nella mente, avviene nell'animo cercatore di felicità. Ad ogni bene che gli si presenti, concepisce lieta speranza di grandi cose. « Vedi, egli dice seco medesimo, che bell'avventura è cotesta : che si, che io ho rinvenuto qui ciò che mi renderà felice? » Per tale lusinga s'abbandona all'acquisto ed alla fraizione di quel bene, del quale ha pur preso a sperare si alto. Quivi egli posa, s'appaga; ma quanto dura tal posa? Solo fino a tanto che, ripetnte le sperienze, avutosi di quel bene a sazietà, provatane noia e dispetto, si accorge da nitimo che è ingannato, e conchinde: « In questo ch'io credea bene, non è initavia quello ebe io cercavo e speravo di rinvenire. » Allora l'animo a nuovi desideri, a nuove ricerche rimettesi, riprende il cammino, infino che ad altro bene si abbatta; circa il quale parimente indugia fin che sia ginnto a possederne a ribocco. a infastidirsene, o in qualsiasi altro modo a farsi accorto che ne anche in esso havvi di felicità più che l'apparenza. Così trascorrendo di bene in bene, l'nomo fa delle posate, alla guisa d'nn masso, che rovinando dal pendio, non si ferma che al piano, se pur qualche sostentacolo accidentale per via non iscontri, sottratto il quale, segnita a rotolarsi per la pendice. È queste pose ed appagamenti imperietti dell'animo, sebbene accidentali, possono tuttavia, come dicevo, essere più o men lunghi, secondo che si presentano le occasioni di riflettere ed ire innanzi, le quali occasioni noi abbiam già, in un modo generale, indicate.

## CAPITOLO IV.

CASO SPECIALE NEL QUALE LA SOCIETÀ CIVILE PASSA IMMEDIATAMENTE DALL'ETÀ DELL'ESISTICA ALL'ETÀ DELLA RICCHEZZA, SENZA PASSARE PER QUELLA DELLA POTENEA.

La storia ideale delle quattro età trovasi avverata nella storia reale delle più illustri nazioni antiche dell'occidente.

Essa va soggetta ad una eccezione quando si applica alle nazioni continentali dell'oriente.

Egti è ben naturale, che en popole abitante una regione oltremodo ferille e ricca di ogni maniera di produzioni inservienti a biogni el as pinceri della vita, più presto si ammollica, e prenda diletto della riccheza, del losso e d'ogni maniera di delirica les el astessa tipre anista dai clima è per sè medicania genile e decitate, d'ingegno poi aglice protto, più tosto che alle dure fatiche della genera inclinerà alle artico della pace. D'alte parte i biospoi non la scopingono a cercera regioni diverse da quelle in cui vive, nelle quali milla le manca. Questo fa si che le masse popolari abitatrici di con jungio control rieszano d'indobi pacifica, e la regiono patica delle medessine, dopo fondata la società cuiti, sia indotta quasi subba a determinare il filla protezza. Il considera del si della superio della della ricchimento, e da questa con protterza a quella società alla terza, che è quella dell'articchimento, e da questa con protterza a quella dello uso e de pisacri, sezza che i sposa notare nella toro storia nane di distinta data all'acquisto di razionale potenza, o almeno senza che l'esè della potenza tenga na ragguarderole duretas.

. In the Goog

Le grandi monarchie dell' oriente di là dalla Persia, lungi che valgano a provare in quelle popolazioni uno spirto guerriero, provano ad evidenza l'indole pacifica di cui noi parliamo. Per questa esse venivano con tutta facilità sottomesse da qualche ardito, a cui s'apprendesse l'ambizione di regnare. Una battaglia, dove talora l'arma più terribile non era il ferro, wa la panra, decideva la sorte di centinaia di provincie. La guerra non si faceva dalle masse, che ricevevano docilmente per imperante il fortanato vincitore: facevasi sempre dall' orgoglio smoderato di dae emali da principio. e poi di dne famiglie.

Quello che qui osserviamo può applicarsi principalmente all' India, la quale, secondo le testimonianze di Diodoro Siculo (1) e di Strabone (2), non fece mai spedizioni militari al di fuori, ne mando colonie, e ne fu pur conquistata da altre nazioni; il che

dee intendersi della parte più interna di quell' immenso paese.

Opeste populazioni ricche e ingegnose, eretta la socictà civile, doveano paturalmente non tanto provvederla di istituzioni militari, quanto di ordini spettanti all' agricoltura, alle manifatture, al commercio, in pua parola all'arti pacifiche di ogni ma-

niera d'industria. Or questo è appunto quanto noi troviamo nell'India.

La divisione degli abitatori in caste nell' accozzarsi delle prime famiglie in civil società, dovea rendere molti e grandi vantaggi, e massime quello del tenerle puite nel comune associamento. Conciossiachè per tal modo le famiglie venivano poste in iscambierole dipendenza, e in necessità di una continua comunicazione d'uffict e di vantaggi. Trattandosi di società non tennte insieme da spirito nazionale tendente alla gloria ed alla dominazione, e scevre in gran parte da que' pericoli che stringono insieme i popoli alla comune difesa; di società non bisognevoli di leggi, come quelle a cui bastavano le costumanze domestiche già bene convalidate (3); egli sarebbe por difficile

(1) « L'India, paese vastissimo, viene abitato da molte e varie nazioni, nessuna delle quali ha « origine forestiera, ma tutte si credono indigene : ue si sa che abbiano mai riecvuto colonie d'altri, e nè che n'abbiano mandate in altro luogo. > E riferendo le cose avute dai più dutti Indiani di nuovo dice: c Anche i posteri di lui ( dell' Ercole indiano ) tennero per molte età il paese, e fecero ime prese egregie, ma non però spedizione alcuna fuori de'eonfini del regno, ne mandarono colonie

su altre regioni. > L. II, c. XI.

(a) L. XV. (3) Dalla relazione di Megastene, che soggiornò parecchi anni alla corte del terzo re de' Prasi Johann tenatuore on regumente, che segonium periceta mini anno rete critati e e transi mi principio del terto secolo prima di Cristo, sappiamo che in quel tempo nel regno de Prati, il più intéritilio lorre dell'India, non si usarano leggi scritte, e non si commetterano furti se son di pircole somme: Ecco le parte di Sirabone (β. n. r) « Regustese dice, che trevandoni eggi nel campo di San-ε dracotto, dore era una moltitudine di quattrocentomila persone, non vide mai giorno alcuno nel « quale fosse portato furto che valesse più di dugento dramme : tanto più che non si usavano leggi e scritte, perocché essi non sanno lettere, ma governano tutte le cose con la memoria. » Questo non usarsi leggi acrille è anco de nostri tempi nell'india, dove però non mancano trattati anco antichi di ginrisprudenza, ma senza aver forza di leggi. Ecco la testimonianza del Papi, stato lungamente nell'Indie. ( Hanno gl'Indi numerosi antichi trattati di leggi. Un certo Raghunandaa, che dagl'Inglesi e di Calcutta vien detto il Treboniano dell'India, ne compitò, pochi secoli fa, una specie di Digesto c in ventisette valumi, dai libri di vari Muni o santi personaggi : ma questi trattati mon sembrano c fatti per altro che per rimanerni nelle mani di pochi bramini ; e lungi dall'essere promulgati, il e popolo iguora perino che essi vi sieno. La principale o quasi unica regola in giudicare sono gli

antichi costumi e le precedenti decisioni, e nei casi a cui queste nun possone adaltarsi, e più in quelli che stimolano la cupidigia e la rapacità, e qualebe altra passimo, la logge sta solo nella bocca del bramino, del despola, del giodice » (Lettere sulle Indie Orientali tom. II, facc. 136 e 137. Filadelfia, dalla stamperia Klert, 18cz ) - Sniamente verso la metà del secolo XVI, Akber VI, discendente da Tamertano, fece il suu compendio della Gintisprudenza Indiana; e due secoli dopo, discendinte da l'ameriano, rece ii suu compenno centa umargementa innime, e que revui oupe, il gorreratare injece Italinighe fece nan noura compilazione delle indime leggi publicita a Lon-dra nei 175. Nei 1796 Collebrocche publicie à Londra in 3 rolumi in 4.º la teadraione del codice di Menou, che il Bismagnosi compiletture essere stata portato dall'Iran mell'India 5da anni prima di Cristo. Sembrano tatta in adquanto deboli gli argamenti cei quali recea il Romagnosi di provare il suo assunto, essendo tratti unicamente dal trovarsi nel detto codice alcune leggi, che pare non essersi praticate nell'India, Questo è dificile a provari per tutti i tempi e per tutti i loopii di quelle vasto regioni. Piacemi ancora di qui rammentare quanto dece l'iodiana milotogia. Questa narre, che da Brahma e da Séraswati sua moglie nacque Menou a dieci altri legislatori. Questo Menou popoló la

need lalogh

a rinvenire un' istituzione più propria di quella delle caste, a servire di tenace cemento fra le famiglie di lor natura disgregate e naturalmente egoiste. Oltracciò, il Robertson osserva con tutta giustezza, checche altri n'abbia detto, che la divisione della popolazione in caste destinate ad uffict e mestieri diversi avea di bei vantaggi economici, giacchè « sebbene il rispetto pel processo degli antenati inceppi lo spirito d' inven-« zione, ne deriva però on abilità ed una finezza tale nelle manifatture, cho gli Eu-« ropei, con totti gli avvantaggi di cognizioni soperiori e coll'aiuto di strumenti più « perfetti, non soco pur mai arrivati ad aggoagliare la precisione de loro lavori. » E di più « la divisione delle professioni nell'India e l'antica distribozione del popolo « in classi, destinata ciascona ad nna qualità particolare di lavoro, manteneva un' abc bondanza tale di merci le più usuali e le più comnni, che non solo bastavano al con-« sumo interno, ma ancora a provvederne tatte le contrade circonvicine » (1). Oltre queste ntilità d'economia, ve n'avevano indobitatamente altre di politiche: le caste abituavano il popolo al lavoro collo stimolo dell'emulazione fra le diverse classi; davangli un tipo d'ordine e di regolarità che molto infloiva sull'intelligenza, attignendo questa da quel tipo i principi di nna cotal logica pratica; rendeva facile il governo colla divisione e classificazione della forza popolare, e attaccando tatte le famiglie ad abitudini fisse (2) ed arti di pace, sottraeva la materia alle guerre intestine, col rendere a queste contraria l'utilità e la volontà del popolo occupato in conservare ed accrescere la riccherza.

Ma cotesti vantaggi sperimentati in pratica, come debbono aver contribnito assaissimo a rendere stabile la distinzione delle caste, e sempre più stretta, fino ad esser sancita con interdetto religioso (3), così non si può credere che l'abbiano prodotta a principio. L'origioe delle caste dee riportarsi ad nno stato anteriore a quello della società civile: è la famiglia già costitoita e sviluppata, che entrando in società colle altre vi porta le soe abitodini, le sne abilità, le soe tradizioni e le conserva gelosamente. Non mancano le tracce delle arti divenute naturalmente ereditarie in famiglia, nel più antico dei libri, nel Genesi. In questo libro leggiamo, che già innanzi il diluvio, Jabel « fo padre di quelli che dimoravano nelle tende ed eran mandriani » (4): ecco nna schiatta intera che mantiene l'arte colle consnetodioi del padre. Il fratello di Jabel leggesi essere stato Jubal, che « fu padre di quelli che succavano di cetera e d'or-« gano » (5): or ecco nna stirpe, che pore conserva diligentemente la paterna abilità e professione di soonare. Finalmente di Tubalcain fratello de' precedenti, ma d'altra madre, contasi che « batteva i metalli, e che esercitò la professione di fabbro in ogni « opera di rame e di ferro, » o, come significa il testo originale, che « ammaestro c ogni fabbro di rame e di ferro » (6).

Oltre lo spirito d'imitazione, che è la goida principale, se non nnica, degli nomini prima che questi siensi formati nella mente de principi direttivi, i quali lor diano l'arbitrio di se medesimi, ed oltre molte altre ragioni di questa continoazione ne figliuoli dell'arte e professione paterna, persuadeva a ciò ne tempi antichissimi il prez-

terra, e diede a' suoi figliuoli delle leggi eccellenti ( ecco il duminio civile nascente nell'India immediatamente dat dominio paterno, la società politica uscente della famiglia ). Ma i suoi figliuoli e di-scendenti non osservarono le sue leggi,—Indi fu necessario che altri Menou nascessero per condarre e regolare saviamente gli numini

Ricerche storiche sull'India antica, appendice II. (a) La guerra sconcerta e rompe le abitudini domestiche. Le famiglie adunque molto attaccate alle turo consuctudini sono naturalmente nemiche della guerra.

<sup>(3)</sup> Sembra probabile, che il divieto intimato dalla religione di passare da una casta all'attra siasi stabilio dal bramisi in un tempo meno antico. Non di meno ceso avera le sue radici nella reli-giosa venerazione verso gli antenati fondattri delle famiglie. a cui si attribuivano nonti divini. Eve ramente tutte le caste indiane ripetunu l'origine loro dagli Dei.

<sup>(4)</sup> Genuitque Ada Jabel,, qui fuit paier habitantium in tentoriis atque pastorum. Gen. IV. (5) Et nomen fratris ejus Jubal: ipse fuit pater canentium cithara et organo. Gen. 14.

<sup>(6)</sup> Geg. 1v.

zo sommo che ne arte nuova dovea avere; onde consideravasi come un tesoro domestico, e mantenevasi con tutta gelosia, siccome quella che dava alla famiglia che la possedeva nua cotal prevalenza sopra le altre. S'agginnge ch' essa poteasi a quel tempo serbar facilmente entro le domestiche mora, poiche funri non si trovavano maestri di essa; sicche nella casa racchindevasi l'arte, e l'nnico magisterio dell'arte.

Questo spiega manifestamente la distinzione delle caste o famiglie professanti l'arti paterne; le quali pur si rinvengonn costantemente in tutte le primitive società civili dell' oriente, nell' Arabia Felice (1), nell' Egitta, nella Persia ec. L' istitazione stessa, il che è osservabile, riscontrossi nel Perù sotto l'impero degl'Incas (2). Negli antichi Greci son chiarissime le tracce delle arti e professioni tradizionali, come a ragion d'esempin, ascivano dalla stirpe d'Esculapio tutti quelli che professavana la medicina. Dalle abilità poi e professioni tramandate di generazione in generazione nasceva e nacque sempre l'opinione di nobiltà maggiore o minore inerente alle stirpi; giacche a queste anzichè agli stessi individni riputossi ogni egregio fatto de singoli membri delle famiglie.

Le quali considerazioni tutte in un modo speciale si applicano all'India, dove appariscono ancora tracce manifeste delle diverse famiglie originali, unitesi a principio in società civili; perocche quelle famiglie non si sono veramente mai potute fondere al tutto insieme per la debolezza de vincoli sociali (3). Conciossiache dave manca nelle nazioni l'età della dominazione e della gloria, rimangono allentati i legami che stringono insieme le masse; non trovandosi più non scopo noico, grande, pubblico, eccitatore di entusiasmo, nel quale si concentrino i pensieri, gl'interessi e le volontà di tutti, divennte così quasi volontà d'un solo, e nel quale assorbiti per così dire i cittadini, si dimentichino e sacrifichino per la patria le affezioni e le abitudini della famiglia. Laonde nell'Indie le famiglie ancor si conservano grandi all'uso patriarcale (4):

(1) « Secondo un'altra divisione tutta l'Arabia felico è divisa in cinquo ordini. Nell'uno sono i e combattenti e i difensori di tutti gli altri : nell'altro i lavoratori della terra, dai quali è condatto il e grano agli altri : nel terzo sono i meccanici od artisti : nel quarto i conduttori della mirra : e nel

« quinto quelli che conducono l'inceoso, i quali sono quelli medesimi che portano anco la cassia, il s cionnomo ed il nardo. Queste professioni non si tramuteno dall'una all'altra, ma ciascuna si ri-

e mone in quella cho ha avulo da'suoi maggiori. > Strabone, lib. XV. (a) Non mancano degl'indiri che rendono probabilo l'America essere stata popolata dall'Asia, como si può redere nel Malte-Brun. Si scopersero delle tracce di somiglianza tra la confirmazione fisica, la lingua e le abitudini degli abitatori dell'America settentrionale, o quelle dei Tongusi, dei Manichouxi, dei Mongoli, dei Tartari ed altre Irihū nomade dell'Asia cho dimarano vicino allo strel-to di Behring, (Vod. Fischer, Conjecture sur Forigine des Américans, Adairs, History effica-Américan Indians, o lo opere di A. Bumbold J. Humbold osserva appunto (Estan politique sur la America po vo opere el a. russissol, i trussodo estera apputo (Exzai polítique ser la Neurelle Espage Vol. II, pag. 50a che i Teiusitsi anche presentenente portano egia sinos la guer-ra agli Americani passando la stretto di Behring. Il signor Rask professore di storia letteraria nel-l'umirentit di Copenaghen in una usu opera stampata no 1836 Diel Antichità della Impos Zenal e dell'autenticità del Zendaresta, prelendo cho lo lingue de Teleguini, de Canerini, de Malabaresi ed altri cha abitano presentemente la costa orientalo dell'India e i paesi meridinnali di la dal tropico, abbiano molta affinità colle lingue tartare o finniche parlate nell'Asia settentrionale o nella centrale. — Si trovarono nell'America tracce del Sabeismo assatico. A Faraoni dell'Egitto, come trovò il sig. Champollion juniore, si dava il titolo di Figliunio del Sole. Gli antichi reguatori dell'India si vantavaco parimento di essere figliuoli del solo (Diod. Sic. L. II, c. x1). Anche presentementa la se-ennda classe degl'Indon cioè la Csciattria, quolla de guerriori, si divide in duo nrdini, uno de quali discendo dal Sole, l'altro dalla Luna. Or nelle momorio di Gargillasso della Vega vieno indicata la

stessa dappia arigino della progenie più nobile del Perù. (3) a Da per tutto la tre caste superiori distinte fra loro in dignità si distinguono in massa dalle a caste inferiori non solamente per i loro prvilegi religiosi e politici, ma pel color (bianco) delle

c carni o per i tratti del viso. )

(4) c Le case degl' Indou, dice mad. Graham nel giornalo del suo soggiorno alle Iodic orientali negli anni 1809-1811, 4 sono necessariamente grandi; perocchè, quand'anco nu uoma aresse ven-a li figliuoli, questi rimangono con lui anche dopo maritati gi zii, 1 frazelli, 1 figliuoli, 1 injoti vi-e vono insiemo fino a lanto che il loro numero li costringe a dividersi. 3 Nell'antuc Codice indiano di Mennou si prescrive che se una famiglia vuol vivoro unita, il più vecchio maschio assuma il tuogo

ciò che ivi più interessa non è il goveroo della nazione, ma il municipio, che si regge a similitudine delle famiglie (1); e le stesse lingue indiane non si sono mai fuse insieme in una sola e nazionale, ma rimasero molte e distinte (2).

Alla somma furza pertanto di quelle domestiche consuetudini rignardate come onorifiche alla casa, e trovate ntili in pratica, dalle quali, secondo noi, venne lo stabilimento politico e religioso delle caste, fu attriboita, non senza ragione, la stabilità della vita privata del popolo dell'Indie (3), stabilità che tempera il potere assoluto dei regnatori, e lo rende meno nocerole (4). I diritti e i privilegi che la consuetudine accorda alle caste sono intangibili: nessona forza o imperante volontà potrebbe abolirli-

Quindi un importantissima conseguenza. La terza delle quattro caste indiane è quella de Vasia, cioù degli agricoltori e de commercianti. L'agricoltura dunque e il commercio viece necessariamente protetto dalla costituzione dello stato : da uoa costituzione non iscritta sopra nu sottil foglio di carta, ma no costumi irradicabili, nelle opinioni, negli animi di tutti-

e I vantaggi di queste restrizioni imposte all'autorità del sovrano, dice il Robert-« son (5), non erano limitati ai soli due ordini superiori dello stato, ma si estendevae no sino a un certo punto alla terza classe dedicata all'agricoltura. » ---

« In ciascuna parte dell'India in cni i principi Indiaoi hanno conservato i loro doe mini, i ryot, nome moderno che dinota i fittainoli, tengono i loro beni in affitto, il e quale poò essere riguardato come perpetuo, e la pensione è regolata sulle prime mi-« surc ed il primo estimo de terreni. Questo metodo è così antico e tanto si uniforma « alle idee che hanno gl'indiani sulle distinzioni delle caste e sui rispettivi uffict, che e esso è invariabilmente mantenuto nelle provincie conquistate da Maomettani e dagli « Europei, e viene considerato come la base di tutto il sistema finanziere di gneste due « potenze. No tempi più antichi e prima che le istituzioni primitive dell' India fossero « sovvertite dalla violenza degli stranieri conquistatori, l'iudustria del fittainolo da coi « dipendeva la sussistenza di ogni membro del compne, era del pari sicura, quanto equo « era il titolo, in vigore del goale egli possedeva le terre. La guerra stessa non interrous-« peva punto i suoi lavori, nè metteva in pericolo la sua proprietà. Non era cosa rara, « secondo le notizie che se ne ha , il vedere pel tempo stesso combattere due eserciti nemici, ed i contadini lavorare e mietere tranquillamente nel campo vicino (6). » Per egnal modo erano rispettati i mercatanti che appartenevano ppre alla casta

del padre defunto, e amministri la proprietà comune provvedendo a'bisogni della famiglia come fa-

(1) Ecco il governo famigliare e immediato di cui solo s'interessano gl' Indiani, t Il Potel ( così e si chiama il capo di quella specie di municipio) co'suoi dodici Ayangandi governa il suo villaggio e il quale forma una piccola repubblica; talche l'India non è cho una massa di queste piccole repub-e blicho, gli abitanti delle quali non si occupano che del loro Potel, non curandosi della distruzione e o dello suembramento dello stato. Porché l'integrità della loro piccola municipalità sia rispettata, c a loro importa poco in mano di chi cada il principato; perocchè la loro amministrazione interna non vinen alterata, il Potet, o podestà che voglimi dire, è nello i tempo essitore, magistrato e e principale fermiere nel villaggio, e presiecie alle transazioni dei suoi amministrati si (Langles, Monumenti dell' Indostan T. I, face. 213). Il segreto degl'imperi orientali, ondo contenevano sotto di só innumereroli provincie, era appunto questo, nou entrare negl'interessi particolari delle famiglie, dello tribú e de'commin: l'asciare che tutti i popoli vivessero secondo lo loro consucludini o leggi di case o di tribà: o contentarsi di certi doni ed atti di ossegoio, e di un general comsando militare che internamente serviva più che altro alla pompa, o che però non pesava continuamento sui popoli, ma dava anzi a questi un grato spettacolo, e incuteva ad un tempo maraviglia e riverenziale timore

(2) Queste linque rimuste così distinte fra loro non danno argomento a conchiudere che nell'Indie non vi sieno stati grandi regoi, de' quali anzi fanna cenno gli storici antichi ( Ved. Diod. Sic. L. c. z.), ma che l'influenza di questi regni non bastò a mescere insieme abbastanza le stirpi in mo-do che le lingue si avvicinassero ed unificassero.

(3) Ved. Robertson, Ricerche storiche sull' India antica, Appendice II e III.

<sup>(5)</sup> Iri. Appendice III. (6) Strab. L. XV.

ROSMINI V. 1.

degli agricoltori, onde il commercio non trovava ostacoli di sorte alcuna dalla parte del Governo.

us touteron.

B. consumeron circ Robertson, che in tutte le sià il commercio collibalia è taDi con consumeron circ Robertson, che in tutte le sià il commercio collibalia è tamerci che con somministra pratto i non sompe stati porti per comprere le stesse
merci che con somministra del te con con l'all tempo di Pinio fino ai giorni nosi il, Tilolia è stata sompre rigonalizza e delestata com can sorragio e le aggiusti
se ce le richezza di tutte le alite contrade, orè esse scorrono incosantemente senza
sgiumma siscine (1). »

# CAPITOLO V.

DELLA QUANTITÀ D'INTELLIGENZA, ONDE SI MUOVE LA RAGION PRATICA
DELLE MASSE NELLE QUATTRO ETÀ SOCIALI-

Ritornando sui nostri passi, noi abbiamo posto a principio, che la civil società non può formarsi senza che nelle famiglie o negl' individni che la compongono v abbia una certa quantilà d'uso d'intelligenza.

Di qui seguita, che se un'infelligenza rimane attiva nelle masee, la società è possibile; data ni intelligenza torpida, prira quasi al tutto d'attività, la società è impassibile: se poi l'intelligenza, dopo essersi mossa, fermasi nel son moto o del tutto si sregola, la società formatasi si estingue, o si dilacera da si estesa con intestine convulsioni; finalmente tanto è più lunga, più tenace, più animata la vita della civife società, quanto la dose d'intelligenza di cni la ragione delle masse fa attualmente nso è maggiore.

Stabilit questi principt scorgesi quanto rileri a chi ruol trorare una teoria filosofica della politica il cercare « qual dose d'intelligenz» la ragione delle masse mette in movimento in ciascuna delle quattro età sociali che noi abbiamo più sopra distinte. »

Quosta investigazione suppone una dottina picologica che ci vien somministrata di osservazione, in qual e, che sobbene gii nomini per natura siano tuti dotali d'intelligenza, tottavia il potre prassimo di farne uso non è dato dalla natura, una è acquisito d'ipinelette da tutte quelle particolari circostance che situano de coessionano l'amano intellettivo reilappamento. Data adonque in pin nomini aguale la potenza
no l'amano intellettivo reilappamento. Data adonque in pin nomini aguale la potenza
giu nomini del tros intendimento, non è in regione del ampiezza forza di quest poterna data tero dalla natura, una è in ragione del potere prosezione che si sono acquisitati
una data tero dalla natura, una è in ragione del potere prosezione che si sono acquisitati
cita delle masse nette vantenete in mortimonio presenta della diverse ci sociali, e
vengo a dimandare e che quantiti di potere prosezione d'indopenta controli congenza acquisitione le masse in cisacono de qualtro stati sociali pe quali e ces sociitono
passare, « o sia a quanto cisacono di questi stati necessariamente infinica all'intellettiro villopo della ragion aleli masse.

Se io qui volessi accoratamente rilevare il potere assoluto delle masse di far uso della propria intelligienza, nii converrebbe tene rotto anche delle dottirin religiore e morali conservate per tradizione nelle famiglie, o insegnate da qualche speciale sittutore ; ma questo no è il mio assonto. Il problema non riguarda che il grando di poter re che debbaco necessariamente attigner le masse dal fine prossi mo della società ci-vitte, da esse nelle diverse età variamente determinato i rattasi in ana parda di sapere « se l'mo, che sono condotte a far le masse della propria intelligenza, sia maggiore quando esse veriavano a fondare il società, overe o quando sese veriavano a fondare il società, overe o quando seso veriavano a fondare il società, overe o quando seso veriavano a fondare il società, overe o quando seso veriavano a fondare il società, overe o quando seso veriavano a fondare il società, overe o quando seso veriavano a fondare il società, overe o quando seso veriavano a fondare il società, overe o quando seso veriava nel consentamente della società per con controlle della società per con

(1) Ricerche storiche sull' India antica, Appendice III.

te e gloriosa la società già fondata, o quando non pensano più che ad arricchirla, o finalmente quando d'altro non si danno sollecitudine, che di godere delle accumulate ricchezze (1). »

Laonde tutto sta a vedere se sia più atto a fecondare l'intelligenza il concetto della società, che è l'oggetto della mente nell'età prima; ovvero il concetto della potenza, che è l'oggetto della mente nella seconda; ovvero il concetto della ricchezza. che forma l'oggetto in cui si fissa la mente delle masse nella terza età; ovvero il concetto o più tosto l'uso dei piaceri, nei quali le masse mirano e tendono nella quarta ed ultima età. Perocchè egli è nopo stabilire, che fra tutte le idee e pensieri della mente ve n' ha sempre nno più complesso e più secondo di tatti gli altri; e lo sviluppo della mente intera non è mai altro che lo sviluppo di questo pensiero di tutti gli altri pin emipente : di maniera che dall'elevatezza e consegnente secondità del pensiero o del concetto che sta in cima all'intelligenza di ciascono, si poò e si dee misprare lo sviluppo possibile della stessa intelligenza, o sia l'estensione del potere prossimo che l'uomo acquistò di nsare dell'intellettiva potenza. Per dirlo con altre parole, l'nomo ha tanto di poter prossimo d'usare della sua intelligenza, quanto è maggiore l'estensione virtuale di gnel pensiero che in lui domina, e che costituisce il fine del suo operare. Questo pensiero dominante nella mente delle masse varia, come vedemmo, nelle quattro età sociali; essendo esso ora il pensicro dell'esistenza della società, ora quello della potenza, ora quello della ricchezza, ora finalmente quel dei piaceri. Quale adunque di questi pensieri apre nno sviluppo maggiore all'umano intendimento? - ecco la questione. Per risolverla colla maggior possibile esattezza, egli è necessario di trovare alcune note distintive dell' intelligenza, dalle quali come da certe misure si possa rilevare quanto sia l'uso dell' intelligenza che fa ciascun uomo-

Se in generale si dimandasse quali sieno gli oggetti più atti ad esercitare l'intelligenza, dovrei rispondere, esser indinhistamente gli pirrituali. Ma limitandosi la question nostra a cercaria qual sia l'oggetto più atto ad esercitare l'intelligenza fra i quatto fiai che si proposposo lo massa nelle quattoro ctà sociale, e tutti questi oggetti essendo esterni; to debro limitarmi a cercari le note che contradiziangono di maggioterali.

Or queste note possonsi ridurre a quattro, derivandole dal numero, dallo spazio, dal tempo e dall'astrazione. Da ciascnna poi di queste note si può trarre una regola per misurare la quantità del movimento intellettuale.

Lande l'operare insellettivo circa gli oggetti esterni si distingne in questo dall'operare sonsale, i. che l'intelligenza sabracca, in ju oggetti (numero; 3. che l'intelligenza conceptace gli oggetti anche non presenti, anni quanto si voglia lontani (spiasi); 3. che l'intelligenza noso conceptace gli oggetti presenti i nu dato sianta di tempo, ma anco gli oggetti passati e i future (tempo); 4. che l'intelligenza non so loco noceptace gli oggetti passati e i future (tempo); 4. che l'intelligenza non so loco noceptace gli oggetti intere i e perfetti, come sono nella realità, ma anco gli oggetti georgiti del satratti, come son resi da un'operazione dell'intelligenza stessa (estraziono).

(1) in che molo acquisit l'amon tras cetta quantité di poter pression nell'um della sun intelligenta — L'umon du cette accusioni exteriori, fine le quali in titu le spinispia de l'iliacquegio nei recevo dalla società in cui sance, e le notioni che col linguaggio gli vergono commiciul, e l'italo a fara degli atti inclibetti soccuolo acteure leggi dan escopsio nei d'i Neggio e. Cett, VP, UI, c. z. s. p. Con questo primo rellappo egli figuage a stabilite de fini alto tree atsoci. Questi fini che della consideratione della consid

mento.

Ora le regole che si cavano da queste quattro note proprie dell'operare intellettivo sono le segnenti.

Quanto al numero la regola che si cava si è: c havvi nn pso d'intelligenza maggiore, quanto questa si estende ad un numero maggiore di oggetti, ovvero sia ha un

oggetto più complesso e moltiplice. » Quanto allo spazio: « havvi un uso maggiore d'intelligenza, quanto più l'oggetto è distinto e lontano dal soggetto intelligente o dagli altri oggetti dei quali la mente si occupa, a

Quanto al tempo: havvi nn maggior uso d'intelligenza, quanto l'oggetto che è fine alla mente ed alla volontà è più lontano di tempo. »

Finalmente quanto all'astrazione: « havvi nn nso maggiore d'intelligenza, quanto l'oggetto suo è più generale, o sia più astratto. »

Applichiamo queste regole ai quattro fini ehe si propone la ragion delle masse nelle quattro età sociali, per conoscere qual d'essi dia all'intelletto un maggior movi-

I. Cominciando dall'ultima età, nella quale il fine prossimo delle masse si è quello di godere la maggiore abbondanza possibile di godimenti sensuali, egli e chiaro che l'operare dell' istinto sensuale è interamente privo delle gnattro note distintive dell' intelligenza, ed anzi è fornito di note dirittamento opposte alle indicate.

Vero è, che nella sensazione producente l'istinto vi ha dualità di principt, concorrendo a produrla un principio soggettivo e un principio extra-soggettivo (1). Ma questo non toglie punto che la sensazione che ne risulta sia sempre particolare, nna, semplice, o però al tutto priva di numero. Si dirà, che si possono contemporaneamente avere più sensazioni, ovvero che una sensazione sola può avere in sè delle parti variale. - Ciò ancora non moltiplica la sensazione; perocchè non vi ha nessana parte in una sensazione, la quale abbracci e inchinda un' altra parte. Il contrario appunto è pell'intelligenza : nu sol pensiero poò acchiuderne molti, come quello che poò esser complesso e moltiplice. Manca dunque al senso la prima nota da noi assegnata all' intelligenza, quella della moltiplicita; e invece ha la contraria della semplicità.

In secondo lnogo, nessuno stimolo assente può mnovere il senso. In ogni operazione sensuale vedesi sparire lo spazio di mezzo fra il principio senziente e il sentito; giacchè il senziente e il sentito non formano che nna sola sensazione: sono rapporti reali trovati in essa dall'intelligenza che ne fa l'analisi, e nulla più: come adunque è propria dell'intelligenza la nota di lontanguza gnanto all'oggetto, così è propria

del senso la nota di prossimità, o pinttosto d'immedesimazione.

In terzo lnogo, non percepisce il senso alcun elemento extra soggettivo che sia passato o futuro, il contrario dell' intelligenza. Come dunque è propria nota di gnesta l'estendersi ai tre tempi, così è nota dell'operare del senso non operare che nel presente. Indi aneora nasce che il senso agisce sempre con celerità tendendo ad annullare il tempo, come tende ad annullare lo spazio; mentre l'intelligenza ragginnge il suo oggetto lontano ancora di tempo con aspettazione e con successive operazioni.

Finalmente nel senso non cade punto l'astrazione: unlla vi ha nel senso d'ideale: tntto eiò che avviene nell'ordine delle sensazioni appartiene alle realità: nnova opposizione che distingue l'operare dell'istinto sensitivo da quello della intelligenza.

Dal che apparisce evidentemente che l'operare secondo l'istinto sensuale non suppone alcun uso di ragione, e che nell'ultimo stato della società decrepita la ragione trovasi eliminata e divennta superflua-

Ma le sensazioni non incitano forsa l'intelligenza ad pscire dalla sna immobilità? - Si; non però più oltre che all' atto della percezione intellettiva, come ho altro-

(1) Convien qui rammentare l'analisi dette sensazioni da me fatta net Nuovo Saggio ec. Sez V, P. V, c. xi e seg., e più estesamente nell'Antropologia L. II.

ve dimostrato (1): la sensazione non conțieno ragion sufficiente di mnovere l'intelligenza se non solo quanto basta acciocche questa percepisca gli oggetti esterni e non pin. L'immaginazione s'associa bensi alle sensazioni, e conduce l'intelligenza nu passo più in là, cioè fino alle prime idee pure (2); e il linguaggio ricevuto dalla società, ove si limiti ai bisogni fisici, trae l'intendimento nmano alle prime e più necessarie astrazioni; ma qui ogni moto finisce. Tutto questo svilappo non eccede quello de selvaggi; anzi è ancor minore di quello che si ravvisa in alcune tribii selvagge ed erranti. În un tale stato niente fa l'intelligenza da se sola, ella segnita i sentimenti, ed è attaccata a questi come servo alla gleba. Or all' esistenza della società civile non è sufficiente nu uso così scarso d'intelligenza, perocche quella abbisogna di notabile previdenza. Dee l'uomo sociale poter moovere con certa libertà il proprio intendimento, dee poter conghietturare le cose lontane, congiungere le passate alle future. calcolare sul presente l'avvenire, e sull'avvenire il presente, il che è impossibile di farsi con un intelletto limitato a' movimenti del senso, che rassomiglia all' necello che ha le ali, ma non s'alza da terra perchè legato in sul dorso di nua tartaruga. Come inmaginarsi nna società civile formata di Caraibi? « La sna anima » ( così descrivo Boussean l'nomo della natura, che è fi tipo di perfezione nella satira che il sofista compose delle società de' snoi tempi) « la sna anima cni nulla agita, si abbandona al solo a sentimento senza alenna idea dell' avvenire per quantunque prossimo egli esser pos-« sa, e i spoi progetti limitati come la sua veduta, s'estendono a mala pena sino alla

« fine della giornata. Tale è ancora oggidi il grado di previdenza del Carajbo; egli « vende al mattino il suo letto di lana d'albero, e vien piangendo la sera per riscat-« tarlo, essendosi dimenticato di prevedere che sarebbe a lui mancato la prossima « notte (3) ».

A questo stato s' avvicina l' intelligenza delle masse schiave delle materiali e sensuali dilettazioni, a gnesto stato era gratiatamente pervennto il popolo romano movendo dalla decadenza della repubblica fino all' estinzione dell' impero-

La differenza principale che distingue i selvaggi anteriori alla società, ed i selvaggi (mi permetta così chiamarli) coi quali le società finiscono, si è che nelle masse de primi l'intelligenza non è mai stata posta in gran movimento, nelle masse de secondi l'intelligenza ha ricevuto nu gran movimento. Or il movimento dell'intelligenza non si ferma si tosto : si comunica di padre in figlio mediante il linguaggio ed i principt tradizionali, indipendentemente dalle altre circostanze. Adunque ne cittadini corrotti, che non chiedono alla società se non bassi e sensnali diletti, sebbene non vi abbia più nn movimento d'intelligenza proprio, veniente dal fine della società, rimane initavia un cotal movimento creditario, una specie di oscillazione che si propaga da sè stessa nelle menti. Si conservano in questa età le forme antiche del governo, ma esse non sono che apparenze e formalità, le quali non hanno senso nè vita. Si manticne a lungo lo stesso linguaggio, ma nessano veramente lo inteode per quel che suona, non esprime più che delle falsità. Vige l'antorità degli antenati : se ne ripetono le sentenze e i principi, spesso rendendoli vani con cavillose e dotte interpretazioni , spesso anco per burlarsene, valendosene sul serio quando cadono in proprio vantaggio, ripptandoli dismesse anticaglie in caso contrario. Si conserva oltracciò nna letteratura ; ella ripete stanchevolmente le cose antiche, ma non ne gusta veramente il bello : originalità e vita nessona: le menti sfibrate e annoiate ripngnano a far nulla da se stesse.

E a che poi servono tutte queste reliquie di movimento intellettivo?

<sup>(1)</sup> N. Saggio ec. Sez. V, P. II, c. 1v, a. 111, § 1 e a.

<sup>(</sup>a) L'immaginazione animale conduce l'islinto animale ad operare assai più che non faccia la sensazione attuale. Ho poi dimostrato che anco nell'agimale ci banno de' sentimenti estesi e durevon, i quali rendono ragione di un'apparenza di sovietà, cioè di una convivenza degli animali fra loro (Ved. Astropologia L. II). Patho ciò però non fa uscire il senso faori del mondo dello realità. 43 Discorre sur forigina eco. P. I.

A trovare i mezzi d'appagare la sensualità comune, che è il fine di una società abbrutita. Allura gli stessi piaceri sensuali sembrana alimentara l'intelligenza, perocche eccitano a trovare i mezzi co' quali aumentarsenn la copia (1). Questo è tuttavia inganno. Se il moto dell'intelligenza non preesistesse, i piaceri de sensi non potrebbero farla mai nascere. Ma preesistendo, cioè essendo stato eccitato da altre cause precedenti, la voglia dei piaceri l'adopera ed usa in son servigio. Dave però niun'altra cansa intervenga a mantenere l'intendimento in azione, quest'azione va insensibilmente diminuendosi fino a tanto che l'intelligenza delle masse perde ogni attività sociale, e così finisce di per sè naturalmente la società.

Conviena a queste riflessinni aggiungerne nn' altra. Quando i cittadini, non veggenti più altro fine della società se non il maggior godimento possibile di materiali dilettazioni, ritengono qual' eredità degli antenati nna gran dose d'intelligenza, cioè nn gran potere prossimo di farne usa ; suol avvenire negli animi una lotta intima e micidiale fra i principi murali che ricevetteru in eredità e il furure che gli agita dei sen-suali diletti. L'intelligenza molto attiva non serve che a portare la corruzione all'estremo, non solo perchè ella non impiega più le son forze se non a rinvenire i mezzi di raffinare le dilettazioni, ma ben anco perche approfundisce la curruzione e malizia della volontà con una progressione sommamente celere. Dall'altra parte i sensi irritati, nella stesso tempo che tendono ad assopire l'intelligenza e ad evitarne la intollerabili fatiche, gittano nell'uomo, unitamente all'inquietndine, pn odin contra a' principi di ragione, un sentimento atroce che varrebbe annientarli. Da tatte queste canse cozzanti nasce una specie di delirio: l'nomo non raginna più, ma enormemente sragiona su tulto ciò che forma l'oggetto della sua attenzione : tuttavia si reputa assai più savio di Intti i suni antenati, che oggimai dispregia e schernisce. Questo delirio non è conosciuto che da pochi individni, quando son corrotte le masse. Esso lascia tuttavia pella storia i segni di sè manifesti; onde gli pomini delle età avvenire immoni da quella corruzione, li ravvisano e li segnalana (2),

Egli è adunque in questo che si distingue principalmente lo stato selvaggio, dallo stato sociale dell'ultima età corrotta. Nell'uno e nell'altro non manca la cagione atta ad assopire l'intelligenza. Ma questa caginne ne'selvaggi ottiene il son effetto; ne' membri della società corrotta npera, ma non del tutto ne così subito l'attiene, attese le circostanze speciali che l'impediscono. Lannde se ne selvaggi havvi intellettuale letargo. nei membri della società materializzata havvi delirio: su ne selvaggi havvi apatia, ne membri della società materializzata harvi furore. È il delirio e il furore pni, avvenendo il caso che la società rimanga abbandanata a sè stessa, consumerebbero indubitatamente sè medesimi (3): dopo di essi succederebbe la morte dell'intelligenza, un'immobilità e un'apatia a quella del selvaggio nnu punta dissimile.

II. Il fine prossimo adunque della società determinata dalle masse vennte all'ultima corruzinne, non è alto per sé a suscitare alcun uso d'intelligenza: perciò non è atta a dare agli uomini alcan potere prossimo salla medesima. Ora qual grada di at-

(3) La Provvidenza, cho veglia sulle nazioni, sembra non permettere che si compia quest'ultimo avvenimento; cercheremo di renderne la ragione nel progresso dell'opera.

<sup>(1)</sup> Chi potrebbe credero che nel secolo scorso lo spirito di sofisma giuogesse a voler trarre una seria apologia in favore del losso e do' piaceri sensuali da questo, elto la voglia di essi eccita negli uomini l'industria." — In questa siessa nostra llalia si tretò un Gioja, cho preso a sostenere una talo immoralità, e non gli manco una turba di ammiratori applagataji, col solito entuisiamo,

<sup>(2)</sup> Uno do'segni più evidenti del delirio di eui parliamo, suol essere la divisione delle masse in doe parti, l'ona dala all'incredulità, l'altra alla superstizione. Nel libre intitolato Frammenti d'una Storia della Empieta io ho additato questi segni appariti negli ultimi tempi del romano impero. Ciascuno potrà fare delle riflessioni a questo proposito aneo sui tempi nostri; massimo rispetto a quello nazioni dove la ricchezza e la scostumatezza è maggiore. Non si vedono quivi lo zette religiore cioè superatiziose pullulare ogni giorno innumerevoli e strane nel mezzo ad una turba di miscredenti?

titudine ad eccitare l'intelligenza ha ella la ricchezza, che è il fine a cui tende l'associa-

zione eivile nella terza età?

Anche qui da prima si separi quella done d'intelligenza che una nazione credita, da quella che ille ritrae da filos sociale che si propone. Una nazione passata dallaprima e dalla seconda età, ha già risevato uno svilappo: 1e masse hanne già acquistato una nisura di potere prostavos sull'imo del propro intendimento. Perventa pol la nazione alla terza cià, la misura di questo patere sull'uso del proprio intendimento acquistata nelle esi precedenti si conserva; ven tramandata da padri e figlicoli mediante la loquela e l'edocazione. Ma l'intelligenza da padri ricevata, one è l'untelligenza propria della chi i cui ri figlicoli socio: ell' en intelligenza men viva e quasi satganate. Tuttavia questa misura di potere intellettivo viene adoperata dalle masse giunte alla terza cià; ma intorno a che viene ella adoperata l'Nen intorno a chi e acci al adoperata. Nen intorno a chi e un calla dalle masse giunte alla terza cià; ma intorno a che viene ella adoperata l'Nen intorno a chi e un calla di proprio dato alla società: cioù a trorare i mezzi di reedere la società dori calla società:

L'acquisto della ricchezza è un tale oggetto, intorno al quale pio adoperarsi la ragione senza che i possa assegnare necessariamente un limite : dimeno quella parte di ragione che ha per sua materia le cone semiabili. Percochè l'agricoltura, le manifatture e il commercio casariacone o vinonco l'unama intelligenza. Ril loggetti si prestante adonque ad occupare di se una ragione già sviluppata quanto si voglia. Ma da noi si chicice, quanto si presentio da sè voli a sviluppata? Qual sos d'intelligenza ecciterebbei un un popolo la voglia di tali oggetti che non avesse nion notabile sviluppo intellettivo procedente? Qual patere pressione di insare del proprojo intendiencio più arrecherebbei.

il pensiero e la voglia dell'arricchire? La ricerca sta tutta qui-

Ora facil cosa è vedere che l'agricoltura suppone un uso più ristretto d'intelligenza con facciano le arti, e le arti esigono un uso d'intelligenza minore che non faccia il commercio (1).

Applichiamo le nostre regole tratte dal numero, dallo spazio, dal tempo e dal-

l'astrazione, e tosto apparira questo vero.

Gli oggetti immediati dell' agricolture si ridoceno a pochi; il loogo dore il coltratore travagli a l'imitato e semperi il melesino, chi l'agricoltura fissa le famiglie al soolo; l'intelligenza dell'agricoltore non distende la sona previdenza guari più a longo della darata di pochi mesi, cicò dal tempo della seminagione a quello della messe. Fisalmente hen poche sono le idee astratte di cui il lavoratore della terra abbisogni.

Quanto allo arti, quates suppongono, in generale parlando, l'agricollura come quella che di loro la materia prima intorno a cui si adoperino. Il numero admuque degli orgetti intorno ai quali si volge l'intelligenza inventire e mantenirire dell'arti sociali, è molto maggiore di quello di che abbisogna l'agricoltar. Oltrediçle l'intendimento dee fare non sforzo per aggiunger l'arti alla vita agricola che precede: la bisogno di trovare gli strementi propri di ciascami ante, di rilevarare il rapporte, l'effetto, di trovar poi anco la maniera migliore di adoperarii. L'arti oltraccio sono immerevul: l'invenzione loro continen un progresso indefinito. Esse non legano Il momo a terrerito determinato; ed essendo la produzione dell'arti continua e con periolica arti esigno, almeno negli inventico; non poche isde naturale; giachels funto si ridore a coordinare i mezzi ad un fine; e il conceptre un oggetto come mezzo o strumento da conseguire un determinato fine, è agli concepte lo na maniera estrumento da conseguire un determinato fine, è agli concepte lo na maniera estrumento da conseguire un determinato fine, è agli concepte lo na maniera estrumento da conseguire un determinato fine, è agli concepte lo na maniera estrumento da conseguire un determinato fine, è agli concepte lo na maniera estrumento da conseguire un determinato fine, è agli concepte lo na maniera estrumento da conseguire un determinato fine, è agli concepte lo na maniera estrumento da conseguire un determinato fine, è agli concepte lo na maniera estrumento da conseguire un determinato fine, è agli concepte lo na maniera estrumento da conseguire un determinato fine, è agli concepte lo na maniera estrumento da conseguire un determinato fine, è agli concepte lo na maniera estrumento da conseguire un determinato fine, è agli concepte lo na maniera estrumento da conseguire un determinato fine, è agli concepte lo na maniera estrumento da conseguire de determinato fine, è agli concepte lo na maniera estrumento da conseguire de determinato fine de de de de de de

Ma lo sviluppo dell'intelligenza viene tuttavia promosso, più che dall'arti, dal commercio. Io non intendo per commercio quel che serve al piccolo consumo interno;

<sup>(1)</sup> Non parlo delle arti della caccia, della pescagione e della pastorizia, te quali non sono preprie della società civile, ma la precedono.

e ne pure il solo vendere i prodotti e le manifatture del paese a de forestieri che vengono a prendersele per recarle altrove, come sono stati soliti di fare gli Egiziani (1) e al'Indiani. Parlo del commercio nelle mani di gnelli che trasportano essi 'stessi le merci a' luoghi più lontani ; del commercio in grande, quale fu quello esercitato nell'antichità da' l'enict e da' Cartaginesi, e nei tempi moderni dalle repubbliche italiane. dagli Olandesi e dagl'Inglesi. Ora questa maniera di commercio racchinde fuor di dubbio no uso maggiure d'intelligenza, che non facciano le arti o l'agricoltura. In esso l'intelligenza si spande sopra no immenso numero di oggetti: oltre il numero delle merci di ogni maniera, vi ha la moltitudine de' pupoli di costumi vart co' quali è uopo trattare. L'ingegno di tali nazioni commercianti è in sul meditare continno a tutto ciò che giova al fine di rendere più facile e più lucroso il loro mercanteggiare : mezzi di trasporto per acqua e per terra, navigazione, apertura di strade, addomesticamento e mantenimento d'animali per la condotta delle merci, meccanici artifici per la costruzione de carri e navigli, arte della monetazione ec.; insomma non hanno numero gli oggetti intorno a' quali dee versarsi naturalmente l'intelligenza delle nazioni commercianti. Quanto poi allo spazio, non vi ha professione che ne abbracci uno maggior del commercio, mettendo esso in comunicazione fra loro le nazioni più lontane della terra. Quanto al tempo, la previdenza de commercianti mira anch'essa a siendersi indefinitamente, siccliè oggidi commercianti son divenuti i migliori indicatori de soprastanti politici avvenimenti. Finalmente in nna maniera d'industria, nella quale convien far uso di tanti mezzi non solo coordinati, ma subordinati l'uno all'altro o sia distribuiti a catena per modo che l'uno è legato e ordinato a muovere l'altro, interviene necessariamente nu uso raggoardevolissimo della facoltà di astrarre; poiche ogni mezzo, per dirlo nnovamente, è per la mente un astralto, e una lunga serie di mezzi incatenati fra loro è una serie di elevate e complicate astrazioni.

Egli è dunque fuor di dubbio, che il commercio esercitato in grande mette in movimento nelle nazioni che lo professano nan quantità d'intelligenza maggiore che nou facciano le manifatture e l'agricoltura; e che perciò esso aggiunge alle masse tanto eccitamento intellettivo, da dar loro un potere prozzimo assai grande d'insare della propria intelligenza.

(1) a La fertilità delle loro terre, dice Robertson nelle sne Ricerche sull'India (III) parlando e degli Egiziani, e la doleezza del elima provvodendoli o larga mano di tutti gli oggetti non solo e necessari ma ancora volutiuosi, li rendeva così indipendenti dalle altre nazioni, che fra le massime « fondamentali dello loro politica avevao quella di rinonziore ad ogni estero commercio. Per questa c ragione presero in obborrimento tatti coloro che si dedicovano alla navigazione, come fossero per-« soce profane ed empie, e fortificarono i loro porti in modo da renderli inaccessibili a qualonque straniero > (Ved. Diod. Ste. L. I, e Strab. L. XVII). Questa osservazione dello storico inglese non è del tutto esatta. L'esser l'Egitto un paese abertosissimo spiega perchè gli Egizioni non s'applicarono al commercio colle nazioni straniere; ma non basta a spiegore il loro abborrimento alla navigazione, e la massima politica opposta all'esercizio del commercio. A dare convenerole spiegazione di tutto ciò, convien ricorrere ad un'altra ragione, convien rillettere che la società civile in Egitto era fod-dota sulle abitudini domestiche, come abbiam veduto essere stato dell'India: le caste lo provano. Quindi anco l'Egitto era una società pacifica, noo lendente al dominio, oon alla ricchezza: una società ello toccò oppena la seconda età al tempo di Sesostri, e passò tosto alla terza. Tali società orientoli dalle abitudioi domestiche o principalmente della divisione del popolo io casto traggono la loro sussistenza, l'ordine, la stabilità e la durevolezza, onde riguardano le caste come chiari di ferro tenenti insieme l'edificio della loro società. La sommo otilitò loro e il rispetto verso gli antichi capi delle famiglie convertiti in oltrettante divinità, sece sì che tali consuctadini venissero consacrate dallo religione e consegnale ne'libri sacri. Secondo l'osservazione di Cicerone, gli Egiziani veneravano come Dei gli animali stessi, da eni cavavano gran vantaggio. Ora non v'ha cosa più contraria al mantenimento di lali consuctudini trasportale dallo società domestica nella civile, che i viaggi, l'aver a fare con genti stroniere, dalle quali s'apprendono straniere massime e costumi. Indi l'abborrimento alla navigozione e al commercio. Indi ancora l'inutilità degli sforzi di Sesostri per rendere l'Egitto commereiante e guerriero, mentre se vogliam dar fede alla per altro dubbia autorità di Ninfodoro (L. XIII Delle cose barbariche), parrebbe essere riuscito megliu quando la sua politica tolse a snervarlo e ad elfeminarlo.

III. E unlladimeno ella è la seconda età sociale quella che mette in movimento nelle nazioni la quantità massima d'intelligenza e che da alle masse il maggiore pros-

simo potere di muovere da sè il proprio intendimento.

Perocchè in questa età la società civile tende a rendersi potente e dominante sull'altre ; il qual fine non ha per così dire confini nè quanto al numero, nè quanto allo spazio, ne quanto al tempo, ne finalmente quanto all'astrazione: la voglia di potenza e di gloria nutrita di prosperità, come avvenne in Roma, acnisce mirabilmente gl'ingegni, accresce le forze e il coraggio della massa, sviluppa tutte le sue facoltà naturali: perciò un popolo dominatore snol esser sempre superiore a tutti gli altri per vedate politiche e per valore, fino a tanto che la corrazione propria di questa età e delle susseguenti non sopravvenga a limitare e regolare l'azione intellettiva delle menti. Vi ha di più : quando nn popolo amplifica i confini dello stato e prevale sopra gli altri, quando a questo intende con una volontà nuica, come al tempo in cui Fabrizio potea dire che i Romani non volevano posseder l'oro, ma i signori dell'oro; allora questo popolo si è sollevato su tutte le consuetudini famigliari, è uscito interamente dalla società domestica : le famiglie, tolti i confini delle pareti paterne, si sono avvicinate, fuse perfettamente insieme, divenute un corpo unico: allora la società civile è quella che domina la famigliare, allora il governo si è perfettamente costituito, e i governatori possono formare delle leggi secondo le quali si regoli la nazione in luogo delle consuetudini proprie de popoli che non escono interamente dalle pastoie de costumi domestici (1), i gnali non possono andare avanti speditamente come fanno i popoli del tutto uniti e civili. Ora qui è da riflettersi, che in quella nazione dove il governo civile può rendersi forte, e disporre le cose con viste universali senza trovare insuperabili difficoltà da parte delle famiglie; ivi, cioè in mezzo a quel popolo, viene costituito nn fonte perpetno d'intelligenza, il qual fonte si è lo stesso governo civile, massime se il popolo si governa da sè stesso. Un governo è sempre necessitato di fare un grandissimo uso d'intelletto; chè governare è riflettere e calcolare; e però le masse sogliono attignere di continno molto potere sulla propria intelligenza dal governo che esse in gnalche modo esercitano, ovvero che in mezzo ad esse e col loro consenso viene esercitato. Tali governi universali, e liberi di tendere al ben comune, non compariscono in quelle nazioni ristrette all'acquisto delle ricchezze mediante le industrie mannfattrici; perocchè queste non producono un uso d'intelligenza bastevole a rompere i ceppi della famiglia, come dicevo, e fare della città un corpo compatto e dominante an tutti gl' interessi privati. Il solo commercio esercitato in grande produce una dose d'intelligenza che può bastare a ciò. E però si videro delle grandi nazioni e po-

poi scritte? e che il legistatore non ence ad inventore, ma a compitare è tutt at più a sergiter Ilosmini V. I. 22

<sup>(1)</sup> Impropriamente si parla delle teggi di Egitto, dove veramente leggi civili non si avevano, ma consueludini famigliari consacrate dalla religione appunto come abbiam delto dell'India. Tali consuetudini limitavano la potenza del re, e inceppavano il governo; anzi impedivano che si costituisse un perfetto governo civile. c Il regno vi era ereditario, dice uno storico che troppo oggidi si abbassa; ma secondo Dodoro (L. I. ) i re non si comportavano in Egitto come sogliono nelle altre monarchie, e nelle quali il principe non riconosce altre regole delle sue azioni, se non il suo volere e il suo buor e piacere. Essi crano obbligati più strettamente degli altri a vivere secondo le leggi. Ve n'aveano di « speciali messe insieme da no re, le quali formavano parte di quelli che gli Egiziani chiamavano i « libri sacri. Così essendo regolalo ogni cosa da un costume antico, non venia loro in mente di vie vere altramente che i loro antenati : - e lo ho già osservato, che il mangiare e il here de're e erano regolati da leggi tanto rispetto alla quantità, che alla qualità. Non venivano in tavola altri e serviti che di vivande comuni, dovendo essere lo scopo de' loro pasti non il dileticare il gusto, ma c il soddisfare al bisogno della natura. Sarchbesi detto che quelle regole non fossero dettate da un c legislatore, ma da un valente medico inteso unicamente alla sanità del principe. 3 — c Quello che « di meglio ci avea nelle leggi egiziane si era, che venian tutti allevati nello spirito di osservarle. Era e un prodigio in Egilto un nuovo costume (Plat. in Tim.): sempre si faceva lo stesso; e l'esattezza c the averam nelle cose piccole, manteneva le grandi. Onde non v'ebbe popolo, che più a lungo c conservane i suoi costumi e le sue leggi 3. (Rollin, Histoire Ancienne T. l.) Chi non riconosco a tali tratti, che queste degli Egisiani non erano propriamente laggi civili, ma consuetudini che vennero poi scritte? e che il legislatore non ebbe ad inventare, ma a compitare e tutt'al più a scegliore?

tenti prodotte poò dirisi dal commercio e rese dal commercio guerriere, come furono l'iro e Cartagine. Ma anche queste nazioni, alle quali il commercio generò la potenza el un governo circile percedicule solle istituzioni famigliari, dovettero finalmente coetre a quelle altre nazioni, selle quali l'età della potenza successe naturalmente, e senza ripotere la sun origine dalla ricchezza, all'età dell'estienza sociale (1).

IV. La prima età non istiliappa tanta intelligenza nelle masse quanto fa la zeconda; ma l'uso dell'intelligenza in quella prima età è più sano, incorrotto. Essendo allora il fine prossimo della sociatà ristretto all'esistenza e alla fondazione di essa, e alla sua difesa; nimo ambiese ancora di protarrer i confini della patria (2). Questo, il dicemmo, è uno scopo puro e immune da ingiustina; e non può esser che utile alla patria stessa, l'amore della quale seuz essere così gonfio ed esagerato come nella seconda cià, è prò sincere o fire come la natura.

Coneludiamo: la maggior quantità d'intelligenza delle masse vien messa in moto nesconda età, nella quale la volontà loro collettiva tende a rendere la patria gloriosa e dominatrie; all'incontro la prima età si distingue per un son d'intelligenza

men vasto, ma più logico e più morale.

Nella terza età il grado d'intelligenza che si sviluppa nelle masse, sebben sempre minore di quello della seconda età, varia secondo che le masse tendeno all'abbondanza della ricchezza per mezzo del commercio, o delle arti manuffattrici, o dell'agricoltura.

Le masse che tendono ad arricchire mediante il commercio, acquistano un uso d'intelligenza maggiore che s'approssima a quella delle nazioni volte a dominare.

Di poi, le masse che tendono ad arricchire colle manifatture, sviluppano meno

intendimento delle commercianti, ma più delle agricole-

Le masse finalmente che cavano le lor ricchezze dall'agricoltura, sebbeso traggazon da ciò un miore potere di usare del proprio intendimento, delle nazioni artistiche e manufattirii; tuttavia sogliono usare più rettamente del proprio intendimento entro alla limitati noro sfera. L'agricoltura, è da notarsi, la una stetta relazione coll'opera della fondazione delle civili società; e quella e questa conservano il bnon senno nelle proplazioni.

L'ultima elà poi, quella de piaceri, nou ha per se alenna virtù di sviluppare Pintendimento: le masse vanno in quesi ultimo tempo logorando insensibilmente e consumando il potere acquistato sulla propria intelligenza, come nu figilioj prodico con-

suma e dissipa i tesori lasciatigli da'snoi maggiori (3).

(1) In guello nazioni commerciali che passarson alla potenza come al un merco di arricchire, Perlà della plenza morcelo o più toto l'opende si quatta disi riccheza, ce con quella dalla riccheza si mescola. Si sa che i Fenici d'impadranienzo di alcuni porti che appartenerano agl'illumoi sulta spunde del gollo arribone, e d'altra parte d'impadranienzo puer di liscostire von Mediterrance i totto cia per agresiara in strada at commercio dell'Indio (Dud. Sic. L. 1: Strab, L. XVI). Ecco come il commercio condune queste popolo alla cooquista.

commercio condusse questo popoto alla conquista.

(2) Lo storico Giustino s'avvide delle due prime età sociali. Ecco a qual modo descrive l'età della

nationi coministanti: Fines insperii turri mapis youn preferre mos erat. Intra num cuive patrium reppa finichemer, a questa meccho la secuda cia, di cui dice nani concinnament: Domini practimi, com accessione erirum feritore da diso transiret, es procisiva quaeque victoria instrumertum esquentia escut, inclusi orientalis populos ashagia (L. I., 1.), Nontes positua dired pici, estato. — Appano coserva di pit, che le guerre interprese dai Homani anteriori alla terza, guerra punica, formen lutra distinite (D. Belle Pinaca). Lanades i sup increavere in durata de hom tenpa di hom timen di processi de la consistenza del consistenza del consistenza del consistenza del arrichimone e quantamon le delinio dell' hias (um. for pi finesa).

3. von arar munit air ermo qui un errore, cue to to più voic certaca di retrant, con troit che i patiental abbasio forat ai movereu ni popolo decalida a rancifersi in sulla via della prosperità. Questo è un non conocere la natara tumon. ni la stora, lo bo già osservato, che ta mieria no per rindriavio, ne per le nazioni umono. In stora, lo bo già osservato, che ta mieria ha per rindriavio, ne per le nazioni e uno stimo lo miforine a mettero un momento l'intelletto dell'uno ni dell'altre interpidia, acciorché egli tenvi i merzi d'univie del trisis stato. Ecco akuno osservanio di Tocquerible neglifostata. Talencia, che confirmano quantio di sia, e Veggonia del popoli la monito di Tocquerible neglifostata. Talencia, che confirmano quantio di sia, e Veggonia del popoli la

### DI UNA LEGGE PROVVIDA CHE REGGE LA DISPERSIONE E LE VICISSITUDINI DELLE GENTI.

Volgendo ora noi dall'altezza di queste considerazioni nno sgnardo alle notizie storiche che ci rimangono intorno alla dispersione de'popoli primitivi, a'loro incrementi, al loro venir meno, e alla incessante produzione dell'umano incivilimento; non ci sarà difficile di scorgere una legge provvidenziale, che conduce le nazioni, senza che

queste lo sappiano, al bene universale dell'uman genere.

Tutto il complesso delle cognizioni storiche che noi possediamo, massime dono le recenti scoperte, manifestamente prova che le diverse popolazioni che coprono la faccia della terra sono partite dall'Asia. Il più antico ed augusto de libri narra chiaramente, che la famiglia onde si ripopolò il mondo ebbe sede sui monti dell'Armenia. Ecli è probabile che i Noachidi, dopo vivnti quivi qualche tempo (1), moltiplicati, sieno discesi dall'Ararat. e pascendo i loro greggi lungo le sponde del Tigri e dell'Enfrate, sieno pervennti al Sennar, scorso un secolo circa dal diluvio. Questo loro primo movimento sarebbe stato verso sud-ovest. Dal Sennar comincio la dispersione delle schiatte più regolare (2). Questa pnò dividersi in dne direzioni, la meridionale e la settentrionale. Egli è evidente, che le regioni meridionali eran quelle che più invitavano a sè le popolazioni si pel clima e terreni migliori che presentavano, e si perchè dalla parte settentrionale le famiglie e le tribu che migravano s'abbattevano alla gran catena di montagne del Tanro, del Tibet e dell'Himalaya, che chiudono l'Asia meridionale e la separano dalla settentrionale. Questo rende verisimile, che le prime nazioni formate a società civile sieno state, oltre la babilonese, la caldea e l'altre minori, quelle d'Egitto e dell'India; e nn po più tardi pare dover essere stata abitata la Cina.

Le famiglie poi spinte verso a settentrione, sia in consegnenza della pacifica divisione della terra fatta probabilmente coll'uso delle sorti, sia per la violenza de'forti fatta a' più deboli, debbono dopo qualche tempo moltiplicatesi non solo aver penetrate le tortuose valli andando lungo i fiumi, ma ben anco aver direttamente salite le cime

« cui educazione primitiva fu si viziosa, e il presente tor carattere nn così strano mescolamento di e passioni, d'ignoranza e di nozioni erronee di tutte le cose, ch'essi non saprebber mai discernere le s cause della loro miserie : soccombono essi a de'mali cho ignorano. >

« lo percorsi delle vasto contrado già abitate da delle possenti nazioni indiane, che oggidì più s non sono. Abitai presso tribù già mutilate, che veggono ogni di scemare il toro numero e sparire e il lustro della loro gloria selvaggia. Udii questi stessi Indiani provedere il final destino a cui è ri-e serbata la loro razza. Niuno tultavia havvi in Europa che non vegga che cosa sarebbe a farsi per s salvare questi sgraziati popoli da una distruzione irreparabile. Ma essi però nol veggono: senti s i mali che ogni anno s'accumulano sopra le loro teste; ed essi periscono fino all'ultimo, rigettando e da sè il rimedio. Converrebbe impiegare la forza per costringerli a vivere.

Lo stesso scrittore aggiungo lo riflessioni seguenti sulle nazioni dell'America meridionale:

« Altri si stupisce osservando le puovo nazioni dell'America del sud agitarsi da un unarto di ses colo nel mezzo a rivoluzioni rinascenti senza posa; e s'aspetta di vederle di giorno in giorno riens trare in quello cho si chiama il loro *stato naturate*. Ma chi può affermare, che le rivaluzioni non sisno nel nostro tempo lo stato più naturale degli Spagmooli dell'America del sud ? la questo paeso il asoricha il dibatti nel flondo di un abesso, donde i suoi propri sforti non possoo farla necire. >

c Il popolo che abita questa bella metà d'un emisfero sembra ostinatamente bramoso di straziarsi s le viscero : mente non potrebbe rimuoverlo. Lo spossamento lo fa cadere un istante nel riposo : a il c riposo tantosto lo rimotte a nuovi furori. Quando io tolgo a considerarlo in questo stato di miserio e a di delitti alternati, io sono tentato di credero che per esso il dispotismo sarebbe un beneficio > (De la Démocratie en Amérique T. II, c. V).
(1) Questo è quello che racconta Ginseppe Ebreo, Delle Antichità ecc. L. I, c. V.

(2) Segna Mosè l'epoca dell'istituzione della proprietà quando dico che (al tempo di Peleg) e la e terra fu divisa > (Gon. XI, 25), cioè assegnatene le porzioni a diversi capi delle famiglie; quando prima, allesa l'abbondanza de'terreni verso la poca popolazione, questi potevano essere usali da chiechessia.

di quell'alte montagne, ende poi discese dall'opposto declivio popolarono le pianure oltr'ai monti, di che queste popolazioni nuove chiamarono poi padri i monti ed i fiumi da'quali ricevettero gli antenati, e sni monti collocarono l'abitazione degli Dei generatori degli eroi e degli nomini. Quelli pertanto che migrarono verso il settentrione dell'Asia, occupata a diverse riprese l'Asia minore passarono per mare in Europa; popolarono pure i paesi circostanti al mar nero e al mar caspio; donde forse pin tardi entrarono di nnovo in Europa per terra, riuscendo nella Germania; finalmente popolarono l'immensa regione che anticamente si chiamò Scizia, nè egli è incredibile cho assai pin tardi da questa ricevessero i loro abitatori anco l'Americhe.

Onesta distribuzione delle famiglie viene indicata molto notabilmente, come dice-

vo, dal corso delle grandi montagne, e da'fiumi che gin ne scolano.

Ma per venire al nostro inteuto, qual'è la provvida legge accennata che stabilisee a diversi popoli le naturali loro vicende con singolare equità e sapienza?

Si consideri, che le famiglie alle quali tocco d'abitare i migliori paesi dell'Asia, passarono rapidamente, come abbiam veduto (1), dalla prima età della fonduzione della società civile, alla terza età della ricchezza. Or questo impedi il loro svilnppo nazionale. All'incontro le famiglie che migrarono verso settentrione, cioè verso la parte men pingne, costituirono una società civilo che ebbe uno sviluppo più lento, e passò regolarmente dalla prima età della fondazione, alla seconda età della potenza (2).

Questo fece si che le nazioni rispettivamente settentrionali si doveano trovare nell'apice del loro nazionale svilnppo e della forza, quando le nazioni rispettivamente me-ridionali erano pervennte all'ultima corruzione del Insso e do piaceri.

Quando la scambievole posizione e stato delle nazioni si trova in questi termini. allora le nazioni corrotte sono in pericolo continno di venire conquistate (3) dalle poderose e riboccanti di vita sociale che loro stanno a lato: basta la più leggera occasione acciocche la conquista accada, e questa occasione non manea mai di presentarsi-

Così il popolo corrotto, del quale è spenta la morale virtu e l'intelligenza, rendesi ogni giorno più immobile e stagnante, sino a che viene punito dalla Provvidenza, e ad un tempo scosso e rinnovato mediante il popolo ancora incorrotto; che è premiato e risarcito de'severi suoi costumi, dell'alacre sua intelligenza e della minor bontà delle sue terre, coll'acquisto di que paesi migliori e di que popoli datigli in mano non tanto perchè lo servano, quanto perchè apparino quello che hanno disimparato, e più, sotto il sno magistero. Tutte le conquiste dell'antico mondo si spiegano forse con questa sola legge.

Gli Assirt, i Caldei, i Medt e i Persiani non periscono se non vennti specessivamente all'ultima corruzione, a fronte del vincitore che mostrasi vegeto e forte sul vinto. I Greci, più settentrionali di quelle prime monarchie, giungono all'età della potenza più tardi di esse; perciò ne divengon signori.

(1) Cap. XIII. (a) Molte altre circostanze pessone avere influito a producre questa diversa condizione de peoli contemporanei. 1.º Gli abitatori del mezzodi dell' Asia non solo crane privi de' bisogni che soglione muover lo genti alle guerre, ma non sentivano ne pure la necessità di un governo molto attiguone muorer lo genu ause guerre, na son securazio se pure la necessata a un governo motto atti-vo o vigilante, bastande il regime famigliaro a resdetti agiati di operazio sua desiderabilo. Quindi i go-versi presso queste nazioni nen poternon mui acquistare unità e forza, come men necessari. He già conservato, che le forme essolute dell'oriente non provano nel "unità, nel a forza del governo, ma solo l'ambiziono smodata nell'imperante, e la più indolente indifferenza allo esse publicho no sodditi. 2.º Il clima dovca snervare e rendere meno allivi i popoli dell'Asia meridionale, a cui s'aggiongera l'abbondanza dello cose necessarie alla rita e doliziese. Questa inattività stessa dovea più fortemente affezionarii alle consueludini domestiche, e render queste inalterabili. 3.º Se la divisione dello terre venne fatta a libera scelta e non mediante la sorte, egli è probabile che te famiglie più coraggiose, le più ardite, fors'ance le più rezze e igneranti, s'accontentassere di velgere delle perte delle mon-tagne; quando le altre detate delle arti e più sviloppate rimasere padrone del tuogo deve si trovaro-

no, morendosi pei per lo contrado più alte a colturs.
(3) Vedi il libro Della sommaria cagione, ec. cap. IX.

Ai Greci sopravviene una nazione più settentrionale, i Romani, e questi soggiogano i Greci. La società civile de Romani ha la seconda età, quella in cni la nazione è tutta volta all'acquisto della potenza, più lunga d'ogn'altra, e però essa ha tutto l'agio di costituire il governo civile in nn modo più perfetto.

Or poi, i popoli che dalla linea che taglia a mezzo l' Asia si diffondono verso le regioni settentrionali, dividonsi in due grandi classi, negli occidentali e negli orientali. I fatti accennati dimostrano, che il dominio del mondo passo, quanto a popoli occidentali, di popolo in popolo sempre ritrocedendo verso settentrione. Quanto a' popoli orientali del nord dell'Asia, si veggono questi pesare di continno sui popoli meridionali con una potenza nun minore di gnella degli orientali: si veggono dagli Sciti, o sia da Tartari, nscire e gli Unni, più tosto devastatori che conquistatori, e i Turchi, fondatori dell'impero ottomano ne paesi delle loro conquiste, e i Mogoli, che s'impadroniscuno della Persia, e i Montcheoi, che s'impossessano della Cina e vi regnano.

Ma se in generale i popoli del settentrione si trovano riserbati dalla Provvidenza a dominare sui meridionali, per la singular legge che questi si svilnppano più rapidamente di quelli, e però si trovano sempre nell'età sociale della debolezza e della vecchiaia quando quelli sono nell'età della gioventù o della virilità; tuttavia dee notarsi la gran differenza che passa fra i settentrionali dell'est e quelli dell'ovest.

La linea che percorre incessantemente l'incivilimento è questa, del nord-ovest (1): i popoli settentrionali dell'est hanno dato sempre segni di fortezza, senza svestire la nativa loro barbarie.

Ciò si dee forse attribuire all'essersi i primi costituiti in governi civili; quando i popoli del nord-est hanno conservato le consnetudini della società domestica, vivendo divisi in tribit o sia grandi famiglie. Ora egli accade, che quando i popoli non escono interamente dalla società domestica entrando nella civile, se posseggono robustezza di corpo e di animo, possono bensì divenir conquistatori, ma non fondare imperi del tutto civili. L'ambizione di qualche individuo sostennta e aiutata dall'amore di nua certa valentia e prodezza che si mette nelle masse, produce delle grandi conquiste; ma questi popoli che si uniscono assai bene sotto nu capo nel tempo della guerra, non gli sono altrettanto soggetti nella pace; e come il loro duce può tutto sopra di essi quandu li conduce alla vittoria, così presiede loro più di nome che d'altro quanto agli ordini della vita pacifica e comune. Quindi è, che gl'imperi fondati da Tartari con istabile durata, hanno la loro sede non nel paese nativo, ma nelle contrade conquistate, come verbigrazia nella Persia, nella Turchia, nella Cina; rimanendo i conquistatori vinti dalla civiltà de'popoli che essi colla forza ebbero soggiogati. A questo modo, dopo che il nipote di Gengis-Kan ebbe sottomessa la Cina, la Cina divenne signora d'nna gran parle della Tarlaria, avendo nella Cina posto la sedia del loro governo i vincitori.

Rimarrebbe dunque a spiegare perchè i popoli del nord-est abbiano avuto l'età sociale della potenza, e non si sieno pur costituiti in governi pienamente civili come fecero quelli del nord-ovest; quando prima noi dicemmo, esser proprio dell'età sociale della potenza il rompere i limiti domestici, e il far nascere delle società interamente

Ma egli non sarà difficile ad avvertire, che l'età della potenza nun pnò produrre il perfetto governo se non a condizione, che la potenza a cui ella tende vada a profitto della società stessa, non d'una persona, o di pochi capi. Nell'ovest la società si manifesto cume un' associazione d'individui : la repubblica era quella che volea rendersi duminatrice; questo dominio perciò cadeva a profitto del popolo, a profitto di tutti (2).

<sup>(1)</sup> Può osservarsi, che la linea del nord-ovest si continua nell'altro emissero, tracciando pure in

esso il cammino dell'incivilimento.

(2) Il principio repubblicano nelle colonie che presero la via del nord-ovest ebbe nella loro origie la maggiore estensione possibile. Rammentero cosa non disgrata a molte signore inglesi e franc si del nostro tempo. Le femmine in Atene antichissimamente, cioè all'età di Cecrope, interrenirana

Nell'est all'incortro la società si manifentò non come un'associazione d'individia, ma come un'associazione di tribit; operete obbidirano ad un espo assolution ef tribit; operete obbidirano ad un espo assolution in caso di guerra, ra per difesa, sia per conquista. Ma il conquistatore facera la "guerra per tè; le tribi partecipazano della glusira più ned del dominio; g'individual resno quasi straneira alla divisione del bottino; e molto più al governo accresciuto: ; perocchè sottomessi n'espi delle ingigliori tribit, abbidirano a questi per consuetudine; per principi, per religione, senza darsi pensiero d'impero, o delle condizioni dello stato sociale. L' età dunque della potenta dei popoli dell' est non e ina esti veramente sociale: le masse quivi non vogliono potenza per sei, ma trugiono pe l'oro capi. Questa disposizione delle masse mu può produrre alcun geverno ciris settentame de fortenente contici- editori ma della periori della potenza di concorce come un merzo necessario alla podenza nazionale, cioli ad nan potenza di cin garctivismo, cume avvenisi in frecise el in Roma, tutti i mombir dell'associazione.

Ma si spiguerà qui più innanzi la questione. Si vorrà sapere perchè i popoli del nord ovest siensi costituiti in repubbliche ed in governi civili bene uniti, quando all'incontro i popoli del nord-est non si sono mai potuti nuire in vere comunità civili. En-

triamo anche in questa ricerca.

No possiamo partire du un dato ereto, somministratori dalla natura stessa del fatto di eui vogliam daro spiegazone. Questo dato i è, che i popoli del nord-est mantranero più saldamente le allersoni e consuetadini domestiche, che non facessero i popoli del nond-ovest. Ben considerato questo primo dato, esso ei conduce tosto a trovare un'ipotesi pienamente idonea a sodisfare alla questione: ipotesi che, corretta e modificata dalle notizie storiche che ci sono rimaste circa le antiche popolazioni, si cangia in verità.

L'ipotesi che spiega il fatto propostoci, și è quella di supporre che le popolazioni migranti verso il nod-est ficasero alettante famiglie, che pacificamente ri si trasportatsere o perchè quelle regioni fossero toccate foro nella prima e nelle segmenti partizioni della terra, o portebi fossero construet and allasgrasi in quella partie dalla necessità del virere o dalla vagheza del enciare; quando all'opposto renso il nord ovest non si recarnono le intere e ben emmposte famiglie, ma soli individui associati à fine di tetatra qualche impresa. In questo caso la ragione per la quale le popolazioni del nord-est conservarono il virere ed i modi della società domestica asarbebe amnifesta; quando quelle del nord-ovest si trovarono svincolate da questi nodi, e però poteruno liberamente associasi in connattà del tatto civil.

Or dicevame che una tale spiegazione, considerata come un'ipotesi, si cangia in verità storica quando ella si modifichi colla riflessione e colle memorie rimastoci degli antichi popoli.

Rileitam danque non essere gran fatto veriamile, che i primismim nomini diffondeziai verso il nec'o-test lossero de-smeplic individui assocati per qualche impresa: poiché essendo a quell'età il mondo ancora sipopolato e vito, non vi avca cagione di andare militarmente a qualche compiato. Egli è danque da crehere, che se si tratasse della sola prima distribuzione de popoli, ella si facesse per famiglie e non per individui. Ma noi sappiam dalla storia, che molto dopo la primissima dispersione de'popoli sopra la terra, furnon mandate mouve colonie dalle parti meridionati alle settentrionali. Or queste colonie posteriori enson appunto composte d'individu, cie d'avventionali.

alle publishes admante e davanni it volo eneli somini cirva i neguti della republica. Così testimoni. Varrane, ciulio da A, Agostino (De. C. N. XVII, e. D. ). Vere de tolo Cerepte, entero pinno re d'Atrone chi fa naco autore desti stabibili del maritaggi, oppule le domo dalla feccado dello stato; toltane (Secondo de devenico actioni aversato à visa bienqui, che a just legger nel longo ciulo. Mi permettero ima stat domanda a proposito di coi. Si parchebe egit a piciare cosa proprietà is voce di progressa acciuli.

Il mercitto odi de caudoro? turieri che volean provvedersi d'una patria novella per l'angustia dell'antica e per vaghezza di gloria. La storia ci dice ancora che le colonie di coi parliamo presero la strada del nord-ovest, ne si sa per l'opposto che mai si avvisasero al nord-est.

La ragione poi onde le colonie venturiere non tolsero la via del nord-est, par manifesta dalla situazione dell'Egitto e della Fenicia, da cui ascirono principalmente, essendo il primo molto occidentale, e si l'uno che l'altra avendo aperto avanti il mare mediterraneo che naturalmente le invitava nella Grecia e in Italia. S'aggiunga, cho l'Asia verso il nord-est è impedita dal gran deserto Coby, che non solo rende difficile ed aspro il distendersi da quella parte, ma obbliga i popoli desiderosi d'abitare le regioni nordiche-orientali, a sollevarsi molto verso il polo per trovar pascoli o terreni fruttiferi ove fermarsi, e però a venire in regioni fredde e inamene, massime paragonate alle nordiche-occidentali. Anzi i grandi impedimenti del deserto, de terreni inetti a coltura, e del rigido clima che l'Asia da quella parte presenta, mi fa credere che gli nomini sieno penetrati nella Scizia più tardi di quello che nell'Asia minore o nella Grecia: e però che per quelle parti migrassero sol quando la società domestica erasi già sviluppata in tribu, e le domestiche consuetadini rese più ferme dal tempo, e sanrite forse colla religione verso gli antenati, e con leggi famigliari-civili. Questo spiegherebbe anco il perche nell'occidente stesso del nord siasi vednta la Germania non comporsi mai in vere civili comunanze ed in governi ben uniti. Pare che l'Asia abbia versate nelle regioni germaniche, di quelle popolazioni che costoggiavano il mar Caspio o il mar Nero: onde, uttesa la lunga via, giungessero poi in Europa più tardi, superati i monti Urali, o i Caucasei, o i Taurini, o l'Emo, e il Balkan, e però vi venissero quando erano già ordinate e stabilite in tribii aventi ciascona i snoi costumi immobili, che ne fermavano il progresso, e toglievano il potersi quello famiglio rifondere in un solo popolo (1).

Ma jest tornare alle migrationi occidentali, lungi che le priminime popolazioni vingginali visso il nord-orat venissoro al un incinilmento maggine di quille che vinggiarrono al nord-set; anti le notirie de Pelasghi in Grecia fanto crodere che, o poco mone, inseltatiolissaro e. Questo data sociale de Pelasghi, dice un recente artitore, è inferiore a quello di tutti già nhianti dell'Asia, di tutti tangri dell'Africa che praticano le arti e l'agricolture, al tutti i popoli pastori di queste due parti del mondo,
a quali è impedita l'agricoltura per la condizione de loro paesi e che si zono tuttavia
elerati bena no ella sociati civili e: eggli inferiore ance allo stato de popoli carciatori d'America, che conoceno almeno il mais e le patate, e che fabbricano qualcho
stoffe; esso non si può regugiliare che allo stato de serbargi dell'Amstrasi (2).

Ecco lo stato miserevole a cui erano cadute le prime famiglie che vennero ad abitare la Grecia. Per opera di chi furono sollevate da tanta barbarie? Per opera degl'indicadui avventurieri usciti dalle angustie delle famiglie, in una

parola delle colonie.

Carolinie delle colonie.

Carolinie egiziane (3) condussero gli abi-

(1) At tempo d'Augusto, Maraboduo fondó un posseuta regno in Germania, e sotto Domisiano e Traiano si rese famoso Decchalo re de' Doci. e Ma questi regni non erano che adonamenti di popoli,

e cilital della pervalenza che prendera una tiviù agguerrita condotta da un capo famoto. — Le triviù epiù deboli erano cotactie di reconsoceria per rovrana: eme ne ricererano un territorio, ovrero l'asci sicuratione di quello che possederano, a condicione del territo militare 3 — Per altro netta Germania si dislinguerano circa quaranta popoli più o meno estesi. (2) Lete Colonic des anciesa comparere a celta de su modernez sous le rapport de leur influen-

(2) Les Colonics des anciens comparées à celles des modernes sous le rapport de leur influênce sur le bonheur du genre humain par M. I-C-L, de Sismondi.

(3) Convient a signature et le gelenie servicine le facilité servicine par de la conduite du Colo.

(3) Conviene aggiungere alle colonie eguiane le feuicie, principalmenie quella condutta da Cado och potto le lattere in Dereia (Dec. XVI av. Cr.) — Il tempo in cui la Greca chobe le um ingliori colonie coincide con quello nel qualo G-sui s'accetò i Cananci dalla Palestina e dalla Penivia. Le sconfilte dale da questo conditiere a que popoli molli e corrotti gli acous; e quelli furnos sparpagita per tatta la terra. Altre colonie di essi andarcono in Asia, altre in Africa, altre in Europa, a

« tanti del paese alla più alta civiltà: elle insegnarono loro tutte le arti della vita, 

tutti i mezzi di signoreggiare la natura. Non li cacciarono già, non li sterminarono:

e ma gli ammisero nelle loro nove società, gli nnirono seco nelle proprie città : nè e formarono di essi altrettanti Eguiani, ma de Greci : la religione, la lingna, i costn

c mi, le vestimenta, tutto fu greco, tutto appartenne alla novella patria, non all'anti-

ca; ma sopra tutto l'organizzazione politica fu greca. Quivi solo si vide nascere la

c libertà e l'amor della patria: quivi s'accende la fiaccola che dovea illuminar c l'universo. »

Osservò intaria che questa maniera di parlare non è perfetamente estata. Non convien mia dire che a tota, e specialmente l'organizzazione politica fig greca. E che potra esser greco, quando la Grecia era abitata da popolazioni non più civili di quelle de s'elargia dell' Autrasia. Più propriamente adunque direbbesi che niente fig greco, e che sopra tutto l'organizzazione politica non fi greca; non trovandosi fino al-lora in Grecia forestiero, o certo nono: I' organizzazione politica massimamente in inferamente importata de voloni: la Grecia non ci mise del son che nu genere di società do-mesifica, salnitare al nonvo popolo che dorsa colis sorgere acciocchi egli non traboccassa a forme di governa sorerchiamente dure e militari (i), gerne dominato dal po-tere delle colonis che avena la forza e la scienza, e che davano ad un tempo ammanstramento de colis colis colis colis colis colis colis respera acciocchi e avena na forza e la scienza, e che davano ad un tempo ammanstramento de colis colis

La formazione adunque de civili governi hen compatiti e forti che comparirono in mettro a popoli ide fond-overa, e he poi intenou il fono dell' inciviliamento universale, ai dee ripolere non dalla prima associazione di famiglie, ma dalle associazioni d' indiciduli, i quali, avendo alle propine famiglie rinnunzialo, e useiti d'eses, si composero fire di se una famiglia artificiale, vero principio de governiti civili. Deuso avvenimento, che si manifesta massimanente in Grecia, si replicò poscia largamente d'intorno, e diffuse il politico associamento insience coi beni della crivilia.

« Appena che la Grecia, mi continnerò col citato storico, ebbe fuso in un sol popolo gli aborigeni (ατούχθους) coi coloni venuti dall' Egitto, ed ella cominciò alla « sua volta a spandere sa tutte le coste del mediterraneo la civillà ricernta. Le colonie

armbar probable che altre cella ler aust giangemen fino la America. Sono Iroppo fanous le des coincone l'ingigiane, chi So aux ai dopo. C. a more s'a relevan ja Africa, adje quali cen lettere de meire es sentite l'arrivo is Africa, delle coinsis faggesti e dalla facina di Gesti figitabo di Nava, la deme. S chi attanta Procepto, Da Proper Fandaine. I. H. e. 1. Il Bachart e describer sun libro 2 mette. S chi attanta processo del coinci faggesti e dalla facina di Gesti figitabo di Nava, la deme. S chi attanta processo della responsa della contra della contra della contra di Canani, nel compo che in pentita. La Provridenza così cella pringere il popolo elvero contra i Canani ne area per solo fice di fine estre genetici alle terra pomenta insirva cila di bene degli sissifi, canani, nel compo che in pentita. e dell'intere genere manno. I Cananci infracdiavano: le loro Inniglic, nel cella colle si principa della della contra contra della colle colle contra della colle collecte collecte

On un clamento di sociosi densettica si conservi intulti in meno alla socirità cirile, e e nomamento escessivi. Ma la taltitio quala amparea della serve que socio consoni, socio consoni della consoni della consonia d « delli Joni, degli Eoli, de' Dort si volsero all' Asia minore. Altre vennero a fondare e novelle città in Italia, nella Sicilia, sulle sponde del l'onto Eusino, sulle coste dele l'Africa e su quelle della Provenza. Da per tutto queste colonie esercitarono in su-

« gl'indigeni quella felice influenza, che gli Egiziani ebbero esercitata an'Greci. Da e per tutto incivilirono, insegnarono le arti della vita, ammisero i prischi abitatori a

« mescolarsi con esse, e in virtin di quest'unione superarono in poco tratto di tempo la e loro metropoli in popolazione, in potere, in ricchezza, in tutte l'arti, e fino nello svi-« Inppo dell'intelligenza. »

Ora qui deesi ancora osservare, che le colonie venturiere egiziane e fenicie segnano la più vigorosa età de paesi da cui partirono.

Come ho osservato, que paesi o non ebbero compitamente, o rapidamente percorsero l'età sociale della potenza. Tuttavia che le società civili tocchino l'età della potenza, sta nella lor natura : solo che questa età in certe d'esse vien gnasta e non ginnge a maturauza, rimanendo però visibile lo sforzo naturale de' popoli di pervenire ad essa, sebbene male loro riesca. Ora dico io, all'età appunto in cui appari questo sforzo risponde il tempo delle colonie composte di quella gioventi che già sentiva il hisogno di conquistare, di dominare, di farsi grande e possente, e che pur impedita di farlo in casa dagl'infraugibili ceppi della famiglia, se ne nsciva ad appagar di fuori il suo desiderio. Le colonie dunque erano la parte più viva ed alacre del paese da cui partivano, la più intelligente, quella che più sentiva la voce della natura, il bisogno d'un compito sviluppamento. Non sarà inutile che anco qui io rechi le osservazioni del citato scrittore, tanto più antorevole, quanto ch'egli le volge a provare intl'altro da quello che io voglio stabilire. Queste osservazioni o anzi notizie storiche provano che ciò che stava a cnore all'antiche colonie non era l'acquisto della ricoherza, la quale ancora spregiavano, ma della potenza e della gloria: provano per consegnente che esse erano animate dello spirito proprio della seconda età sociale, quello che anela alla dominazione e ad illustri fatti, e che suppone il maggior uso d'intendimen-

to, come dicemmo. « Le colonie greche si componevano d'nomini liberi, ma nsciti da tutti i gradi « della società, e venivano condotte ne' tempi eroici da' figliuoli de' Re, e più tardi da « degli enpatridi o cittadini del più illustre leguaggio. Tuttavia conseguenza necese saria della loro impresa era quella di doversi stabilire fra i coloni pua somma nguaglianza. Quelli che s'impegnavano in queste spedizioni di ventpra ne portavan seco « ricchezza, ne pensavano d'acquistarseue. » (Ecco il dispregio della ricchezza che caratterizza lo stato delle masse nella seconda età sociale ). « Non per questo rinnnzia-« vano all'ambizione; ma li Insingava il distinguersi sopra gli altri loro concittadini « ne' consigli, o alla guerra. Eran tocchi dal pensiero di rendersi grandi colla lore e eloquenza, colla loro prudenza o col valore: non mai da quello di arricchire. Sul « snolo della loro nuova patria non potevano aspettare di trovare il vitto altro che col « travaglio delle loro proprie mani : ricevevano come tutti gli altri la lor porzione di « campi colonici, e dovean coltivarli senza domestici, senza giornalieri, senza schiavi; « perocchè quella nnova società, circondata da nemici o da gelosi, ricusava d'accorsi « in seno de nemici domestici, presso i piccoli popoli dell'antichità, a' tempi della loro scambievole indipendenza, la schiavitin non era che nn accidente del diritto della guere ra, e non nn' organizzazione industriale; perciò il lavoro non era ancora disouorato. e I più grandi cittadini della colonia non si rifiutavano al travaglio mannale. Si con-« veniva che questo travaglio non occupasse tutto il loro tempo , giacchè ne doveano-

« gran parte alla loro patria novella per amministrarla, istrnirla, difenderla. Nulla di « meno in nn paese dove il lavoratore non ha affitto da pagare, e lo stato non ha de-« biti, dove nna parte del prodotto del travaglio delle generazioni che succedono non « fn già prima ipotecato da padri a lor debitori, in nn paese dove i costnmi sono sem-« plici e il lasso sconosciato, l' industria rarale produce assai oltre il bisogno del mante-ROSMINI V. I.

s nimento di quelli che l'esercitano (1). Se oggidi il lavoratore vive sulla metà del « raccolto, cedendo l'altra al padrone, altre volte il lavoratore proprietario viveva col « travaglio di mezza settimana, e poteva consecrar l'altra al servigio del pubblico. »

Tutto ciò dimostra come la colonia non era che un'associazione d'individui press'a poco eguali fra loro, dove la volontà di tutti s'interessava necessariamente del governo, che diveniva unico scopo de'lor pensieri, e però necessariamente costituiva non una convivenza di padroni e di servi, ma una vera società politica. « Tutti gl'interessi sociali erano dibattuti nell' Agora, tutti gli esempi erano messi sotto gli occhi di « tutti, tutti i caratteri si sviluppavano comecchessia in pubblico, e lo studio dell'nonio, « lo studio filosofico delle passioni e degl'interessi nmani era accessibile al più povero « ed al più ricco. Le finezze e ricercatezze della lingua non contrassegnavano le cone dizioni, poiche tutti s'applicavano a parlarla colla stessa purità, e se qualche libro di a tempo in tempo cresceva il fondo della comune istruzione, il suo effetto era ponolare: « egli fu alla Grecia adunata che Erodoto leggeva la sua storia. - La commione de-« gl'interessi, l'accostamento di tutti i cittadini, la loro costante azione degli uni sopra a gli altri, facevano delle colunie dell'antichità come una scuola di niutuo insegna-« mento (2). 3

Chi non vede, come i popoli in queste circostanze, non più separati dalle muraglie domestiche, per così dire, erano strettamente uniti in un solo governo pubblico e civile? Se non che, delle altre circostanze aneora aiutavano la fusione de cittadini, e sopra tutto la fondazione delle città in modo che ciascuna di queste tenesse Inogo come d'un'ampia easa comune a tutti. « I coloni deboli , poco numerosi, e del tutto aha bandonati a se stessi ( perocche la madre-patria non si dava pensiero di lor difesa ) « erano solleciti di fabbricare tutte lor case entro l'angusto recinto della città. La e notte riposavano sotto la guardia comune; solo dal di si spandeano pe'eampi alle « fatiche eamperecce. Questa circostanza dava alla loro agricoltura il carattere di quel-« la della Provenza o della Spagna, dove non si veggono cascine disperse ne campi. " e tutti i coltivatori co' lor bestiami ritornano alla loro borgata. Questo sistema agrie cola ha certo de gravi sconei : aceresce le fatiche del lavoratore e del sno bestiame, « non gli permette di studiare gran fatto il suo terreno o di pretenderne abbondanti « raccolti: nè lo anima a far piantagioni, a tenere i campi con eleganza, a prendere « sulla produzione della ricchezza. Il sentimento della vita sociale, della vita civile, è « quello che più di tutto rileva di conservarsi tra' eoloni; e i villici abitatori de borghi « s'inciviliscono più che non farebbero sparsi ne campi, »

Non basta; il bisogno di difendersi veniva anch'egli ad aiutare l'uguaglianza delle condizioni, ed a rimnovere il pericolo dell'accumulazione della riceliezza in poche famiglie. « Il colono non contando che su di sè stesso e sui suoi compagni di ventura, non

« desiderava de campi donde non potesse ndire il suono della tromba guerriera che il « chiamasse a difendere la sua città, e l'antorità coloniale fondava su questo princi-« pio la divisione de terreni acquistati. Bisognava dunque che tutti n'avessero nna e parle presso a poco uguale, poiche bisognava che njuno fosse lontano dalle mura: « le divisioni de terreni raggiavano come le sezioni d'un eircolo, i colti erano i più viceini al recinto fortificato, al di là la colonia possedeva de pascoli donde potevasi spiar da lontano l'avvieinar del nemico. Per tal modo qual ch'ella si fosse l'inuguaglian-

averlo conquistata. Egli è il più antico monumento che ci faccia coorecere la forme delle città che edificavano ne pacsi di conquista le antiche colonie.

<sup>(</sup>a) Massime dove i terreni sono ubertosi, il clima eccellente. (a) Sismondi, op. cit. - Merita di esser letto o questo proposito il c. xxxv del libro de' Numeri, dove si descrive la forma della città che doverano crigere gli Ebrei nella Cananca dopo

« za delle ricchezze degli associati: un interesse superiore, la sicurezza di tutti, riconc ducevali all'uguaglianza territoriale. 3

Se noi consideriamo qual fosse la masnada di Romolo, troviamo parimente un'associazion d'individui scapestrati, e scaza famiglia : il ratto delle Sabine lo confer-

ma (1).

Vedesi dunque chiave, che i pit robusti governi civili trassero l'origine loro dalle rovine stosse delle società finantigiari. Vedesi la legge di compenzo, che pone la Provividenza nelle sorti degli uomai: la legge con cui si rinnovellano le narioni pur nel lempo che con equità si disponsano loro i castighi ed i guiderloni. Vedesi finalmente perchè la liona tenuta costantemente dall'incritimento sia quella atensa che trane la potenza organizzata in perfetti civili governi, quella che, partendo da na centro dell'Asia, unuove nella direzione di nord-ovest, e, percorso questo emisiero, si contina nelle Americhe.

Io no voglio fermarni qui a considerare lo stato presente delle società civili in Erropa; not voglio paralare ni dell'Riphiltera, ni della Russia, che sono le due nazioni più settentrionali a cui sia pervenuta la potezza soziale. Ili bastetà di notare, con la lotta che sta per aprica sia un caso del tioti nonvo nelle storie, e in parte for-cere la considerazione della regge da noi posta (2). Perecchi chi non vede che il nord si divide, el rocinette congiungesi ci ol mescodo, il oriente col settentineo ? Nella prina con-lizione pervale Pincivilimento, nella seconda la forza: qual siasi l'esito della grande e inevitabile lota, l'incivilimento sovarente sesupe, o vanicore, o vinio.

### CAPITOLO VII.

# RICAPITOLAZIONE.

Dalle cose ragionate possiamo conoscere qual sia l' nso che la ragione pratica delle masse fa del criterio politico da noi indicato. Essa ragion pratica ripone successivamente in quattro oggetti diversi il fine pros-

simo della civile società.

mo detta civite societa.

A ciascuno di questi oggetti, in cui tende successivamente la volontà collettiva o

sociale delle masse, risponde un cotale imperfetto appagamento.

Als questo appagamento non é dramble: ció che prima appagara la 'volontà, dopo qualche tempo non l'appaga più: allora la società fa un passo avanti nella strada che des percorrere: la volontà collettiva passa a cercare il suo appagamento in al tro bene, il primo ha perido agli occhi suo quel pregio che l'immaginazione o la speranza gli altribuira primac dei se ne fosse disingannata.

Questa instabilità dell'appagamento popolare dimostra, che niuno de qualtro beni ne quali alle diverse età si spera rinvenire piena contentezza, è atto ad apportarla

agli uomini.

Il peggio si è, che l'afficione che portano le masse a ciascano di questi boni, da moderala e giusta diviene gradatamente smodata ed ingiusta. Allora ciascuno di quei beni non solo è inetto a produrre un appagamento imperfetto, ma in vece di ciò reza negli nomini, contro ogni foro aspettazione o pensievo, nno satto d'inquistezza, coavulso, infelicissimo, del quale esta unomin non samo veder caggione ne trovare timie-

(1) Dell'arcre in Roma prevalenza sopra oggi altre affetto la patria e le sure leggi, si ha prora manifesta nel condamante a morte che fa Bruio i propet figii, e in altri futti somigliani il. Questo spirito d'associazione civile direnne quasi il principio della morale del Romani. Lacorde Cicernoe assegno per fonte della morale e del naturale dirittoti principio della socialità, sedbeno qua e colà s'accurate l'usua nessato che mo bastara. (De Off. L. 1).

(v) La ragione per la quale le società moderne non abbidiscono alle loggi providenziali cha preciederano alle società antiche si è perchò nelle nostre società vi ha un elemento nuevo, il Cristianosiano, Questo elemento crea nueve e più sabinai leggi all'andamento delle cristane nazioni. dio, già divenuti come l'abbriaco che crede di medicare col vino la sua ubbriachezza. L'analisi di nno stato delle società così misero, merita troppo di essere considerato a parte, e formerà l'argomento del libro seguente.

## CAPITOLO VIII.

IN CHE MODO L'ERROBE CHE COMMETTONO LE MASSE NEL DETERMINARE IL FIRE DELLA SOCIETÀ CIVILE SI RENDA PIÙ O MENO PUNESTO SECONDO LA FORMA DEL GOVERNO.

Or ciò che noi abbiamo detto fin qui intorno all'errore che commettono le masse nel determinare cogl'istinti di lor volontà corrotta il fine della società civile, per sè stesso indeterminato, si avvera ngnalmente in qualsiasi forma di governo.

Tuttavia non sarà vano l'osservare, che le differenti forma di governo possono rendere più o meno prontamente funcsta alla nazione la corruzione delle masse.

Egli è ben vero, che quantunque il governo non fosse in mano alle masse, ma a degl'individui, e questi esenti dalla corruzione comune, tuttavia non si potrebbe impedire la rovina dello stato, se pur non avessero gl'individui governanti un potere morale al tutto straordinario du redimer le masse dal loro corrompimento. Perocchè in tali condizioni le masse corrotte non cessano d'eludere le leggi, e di sforzare il governo a certe disposizioni irregolari, eccessive, e producenti uno stato penoso, arbitrario e in nessun modo durevole. Ma almeno nella rovina irreparabile dello Stato le masse escloso dal potere non influiscono direttamente, ma solo indirettamente colla loro passività e invincibile resistenza, ad entrare nelle mire del savio governo e a cuonerare con esso alla salute pubblica.

All'incontro se accade che le stesse masse corrotte abbiano in mano il potere, coma è nella forma democration, egli è pur manifesto che queste devono spingere direttamente lo stato alla sna ultima rovina, riversando quanto esse hanno di vizt, d'ignoranza e di brutali istinti nelle stesse leggi e pubbliche disposizioni. Egli è per questo aponnto, che si veggono gli stati desocratici, quando toccano l'estrema corrazione. mossi dall'istinto della propria conservazione, subitamente restringersi e cangiarsi in aristocratici od in monarchici, il che senza salvarli prolunga più o meoo la loro esistenza.

Egli fu per questa funesta azione della masse governanti a danno dell'esistenza della società, che i costumi in Roma, secondo l'espressiona di Sallostio, precipitarono a guisa di torrente; e la potenza romana sarebbe caduta anco più presto e per una dissolozione più obbrobriosa, se il potere non fosse stato subitamente raccolto pelle mani de Cesari: la bestiale scelleraggine di alcuni di questi individui imperanti non gittava a pezza nelle leggi a nelle determinazioni dello stato taoto d'igooranza, tanto di confusione, tanto di pazzia, quanto vi avrebbe gittato la plebe romana se ella avesse conti-nuato ad essere legislatrice e disponitrice delle pubbliche faccende: perocchè la corruzione di tutti è una mole immensamente maggiore della corruzione d'un solo o di pochi quantunque si voglia perversi.

A fine di vedere meglio come il popolo arbitro delle cose pubbliche infinisce in esse a tenore del suo stato intellettuale e morale, gioverà che noi consideriamo quello che avviene presentemente presso a popolazioni, che non si possono in vero chiamare corrotte, ne luttavia vuono immuni du quei pregiudizi e passioni, ne da quel grado d'ignoranza, che non suol mancare nelle moltitudini: io parlo dell'America. Ecco le riflessioni d'uno scrittore stato lungamente negli Stati-Uniti, osservandovi con rara imparzialità il bene e il male di quel governo.

« In Europa molti credono senza dirlo, o dicono senza crederlo, che uno dei grandi vantaggi del voto universale sia quello di chiamare alla direzione degli afa fari, degli nomini degni della pubblica confidenza.

Per ne, io debbo confesserlo, ciò cho io vidi in America non mi permette di peiane chi i cono vanda coia. Il mia suriro negli Stati-liuti in liu preso da maria protecta di perimenta di conservata di sulla conservazioni di preso da maria protectanti. Egli chi na fatto costatte, cho a constri giorni negli Stati-liuti il i contini più raggiaralevoli zono ben di rado appellati alle pubbliche frazioni, cel à messirei riconoscere che coi ando la costa in ragione chi a democrazia ando il trapassando e tutti gli antichi reofini. Egli è chiaro che la razza degli uomini di stato in America da no meros secolo in qua si è di molto minuita.

Ecco come il grado d'ignoranza propria del popolo produce il suo effetto nelle deliberazioni sne, quando da esso dipende il pubblico potere. Dicasi lo stesso de particolari vita, che si fanno troppo sentire nelle determinazioni che prende il popolo nelle

democrazie.

« Non è che alla democrazia manchi sempre la capacità di scegliere gli nomini

e di merito; le manca il desiderio ed il gusto di fare una tale scelta: »

The properties of the control of the

« Agli Stati-Uniti il popolo non odia le classi elevate; ma egli sente assai poro di benevolenza per esse, ed è sollecito d'escluderte dal potere: non teme i grandi « ingegni, ma gli vanno poco a sangue. In generale si osserva che tutto ciò che s'ele-

e va senza il suo appoggio, ottiene assai difficilmente il sno favore (1). >

Se dunque queste passioni si sviluppano nella moltiudine ezinadischè non corrotta, com'è cull'America; e sessi indiniscono a la segon nelle cose più rilevanii, ma dello quali certamente è l'elezione de' magistrati; che stillato d'ignoranza e di perretvità non sarci quello che colerà poi ne' pubblici affari un popolo del totto guasto in un governo democratico? Negli stessi stati diresti della federazione americana può osservarsi una gradazione nel mal riuscimento della scelta che si fa dei pubblici funzionari, secondoche il popolo de 'arat stati è più o nemo guasto, più o meno gioroante.

« In ragione che si discende verso il mezzogiorno negli stati dove il legame sociale è meno antico e men forte, l'istruzione meno sparas, e i principti della morale, « della religione e della libertà son mescolati insieme in una maniera meno felice,

<sup>(1)</sup> De la Démocratie en Amérique T. II, c. v.

s ognuno s'accorge che gl'ingegni e le virtu diventano più e più rare fra i govere nanti. »

« Quando finalmente si penetra ne nnovi stati del sud-ovest, ne quali il corpo so-" ciale stesso non presenta ancora che una cotale agglomerazione d'avventurieri o di « speculatori, riman confuso chi osserva a che mani venga affidata la pubblica pode-« sla, e dimanda a sè stesso per qual mai forza indipendente dalla legislazione e dagli « nomini lo stato può ivi crescere, e la società prosperare (1). »

Questi esempl bastano a far conoscere quanto prontamente ne governi democratici i vizt e l'ignoranza della plebe dia il crollo alla società se essi crescono oltre a certo segno

Che se la plebe in massa non governa, ma governano alcuni pochi ; certo è che per quantunque sieno male scelti questi pochi, non perdono così rapidamente lo stato; giacche egli è impossibile che a danno di questo volgano tanto d'ignoranza e tanto di brutalità, quanto suol fare una massa gnasta, che può fare tutto ciò che vuole.

Per non partirci dall' esempio dell' America, limitandoci anco al solo unnto della olozione de' magistrati, fu osservato che si ravvisa il più bizzarro contrasto fra la qualità delle persone che seggono nella sala de Rappresentanti, e la qualità di quelle che compongono il Senato. L'assemblea de' rappresentanti a Washington da di sè un aspetto al tutto volgare : appena alcun nome celebre : avvocatelli di villa . commercianti . fin gente dell'ultima classe ignara di scrivere correttamente. Ecco l'elezione diretta

dal popolo.

Il senato all'incontro contiene le celebrità d'America : eloquenti avvocati, distinti generali, abili magistrati, nomini di stato conoscinti. Ecco l'elezione fatta dalla legislatura di ciascuno Stato. Sebbene i legislatori de singoli Stati scelti direttamente dal popolo non sieno per avventura il meglio de' cittadini; tuttavia l'elezioni ad essi spettanti de Senatori vincono di tanto quelle che la massa intera del populo fa de suoi rappresentanti. e Egli è facile, conchinde l'auture che noi seguitiamo, il prevedere e nell'avvenire quel momento, nel quale le repubbliche americane soranno forzate ad « estendere l'uso do due gradi nel loro sistema elettorale, sotto pena di perdersi mi-« seramente fra gli scogli della democrazia (2). »

In certe nazioni, come a dire nella chinese, la massa del popolo e corrotta, e tuttavia esse vivono per l'aristocrazia intellettiva che presiede al governo. Sebbene la China non formi ne un governo forte, ne un governo avviato pel cammino dell'incivilimento progressivo (il che non è proprio che delle pazioni cristiane), tuttavia quel governo non si discioglie in virto degli studi assidni, che mantengono nella classe de'mandarini un certo grado d'intelligenza quanto basta a conservare la stazionaria esistenza di quelle società: esistenza, che dee venir tuttavia meno da sè tostoche la China si ponga in contatto colle nazioni cristiane più incivilite (3).

(1) tvi.

(s) tri. (3) Si può dire il simigliante della coltura dell'India. Un discreto uso d'intelligenza fu mantenuto in una parte della oazione del l'impo che l'altra precipitava sempre più nello stato d'ioerzia in-tellettuale. Quella prima parte, che ando restringendosi e riducendosi finalmente alla casta do Bramini, era quella che somministrava alimento alla debole vita civile di eni vivevan que' popoli. Se non che, la siessa osservazione può rendorsi ancor più generale: Sollo un aspetto può applicarsi a lutti i popoli antichi. In sul principio degli sinti non vi avea gran divario fra la coltura de capi della oazione, e quella della plehe: tutti erano popolo, e in tale condizione di cose poteva il popolo entrare assai bece a discutere le cose del governo: perocché la nazione si amministrava coo idee volgari. non già con de'ealcoli di un ordine elevato di riflessioni. Ma procedendo innanzi le cose, una parte

ebbe più mezzi di sviluppare la propria intelligenza, e di sollevarsi di gran lunga sopra la ragion popolare: questi fureno quelli che attesero alle cose religiose e amministrativo. Veggendosi costoro già molto superiori al popolo pel sapere acquistato, ri servirono di questo stesso sapere per restringere a sè soli il governo, la scienza, la religione e fino la proprietà. Il popolo stesso, consuperole della propria ignoranza, dava una stima straordinaria a que sopienti (i quali non ignoravano il modo

l'inalmente il Cristianesimo mettendo degl'individui alla testa della grande soreligiosa quai maestri e pastori delle moltitudini, additò la forma di un naturale governo. Ma ordinando poi che quest'individui sieno Inminari di santità e di sapienza, consacrandoli esclusivamente al bene dell' umanità, congiungendo delle influenze e delle potestà al tutto divine ai riti della loro consecrazione, dimandando alle loro coscienze il conto più rigoroso del modo onde esercitano il loro magisterio, dando a loro soli il diritto di eleggersi e di mandare in nome di Dio perpetnamente i loro successori, acciocche la migliore elezione abbia luogo, prestando altresì ai loro stessi discepoli e ai loro greggi dei lumi, delle dottrine e de criteri co quali possano distinguere la buona dalla non buona dottrina e la buona dalla non buona condotta degl'individui che li governano, e possano medesimamente discernere i veri dai falsi maestri, la voce de pastori da quella de mercenari e de lupi ; facendo tutto questo, il Cristianesimo sciolse il gran problema che dinandava e quali sieno le migliori guarentigie che nossano aversi contro gli abusi degl' individui che governano, dimostrando che queste guarentigie migliori sono tutte riposte nella buona coscienza de governatori, e ne lumi morali, e nella coscienza de governati. » Fuori di queste guarentigie cristiane, invano s'immaginano teorie politiche; Intte le costituzioni e le forme di governo con analsivoglia artificio congegnate lianno un lato debole, dal quale, come da vasta breccia, entra apertamente la violenza, il dispotismo, il micidiale arbitrio de'più scaltri insieme e de più viziosi.

Concludendo adunque, sgli è manifasto che le rocietà umane abbandonate a si asses, senza un conduttore si racciolitario e posseste che le affirei e rivolga, hanno quasi direi un corso fatale prestabilito, pel quale di nuano in mano secesdono a rovina irreparabile. Ma questo posseste conduttore e Solaratore delle mana società via neglit E eggli qualche nomo atracordinario, la ragione di qualche individuo che si sollevi per sono sopra i suoi conceitadini, spora la società interest di cui e ligilo ?— Veggiamo lo, diannimando quanto la ragione speculativa degli individui possa sopra le mazzes, per qualta ragione abbita tanto il conceitadini, solare di conceitadini, solare con conceitadini, solare con conceitadini, solare con conceitado e co

d'altra part di matterrente « d'accreccente con agni maniera di fernatità), e consentin tere facimente di registre è con publichie, come giri seggenir. A ciù il popita tamp pi vento induto delle ane natorati tendenza, questro più s'avaccianza alle corrazione dell'attiona cià sociole. In tal guita vencolo eggi in parte cestoso di sociole governo per l'ambistione per l'artichi degrifuricimi per cottenti, in parte rendendoi resiluctivo il generen più completate a superiore alla capacità perotare, in parti o finaminet fritzadosi il popole assoso delle completate per sociolate instato di rentacio in la is mettres inivene colla corrazione; accestive che in multitudino rinameno prin a diffunca publiche consulta inivena alla faccondi delle tata. I marti ci di orderar alturnario l'attelia, antidi continui, tante abbondanti nelle società cristiane, maccanan del tutte nell'associali, tante abbondanti nelle società egistra di regressioni i resperation.

QUANTO POSSA LA RAGIONE SPECULATIVA DEGL'INDIVIDUI NEL CONDURRE AL LORO LE-GITTIMO PINE LE SOCIETÀ CIVILI, — INDIVIDUI CHE PREPARANO LA VIA ALLA PONDA-ZIONE DE CIVILI GOVERNI.

Prima della civile è la società domestica: prima della società domestica sono

L'individuo e la società domestica depongono un loro elemento nella società civile.

Quindi a ben conoscere l'intiera natura di una data società civile, giora sommamente conoscere qual fu la condizione delle famiglie, e quale quella degl'individui che l'hanno preceduta.

Le cose da noi dette ne'capitoli precedenti assai chiaro dimostrano quanto la condizione della società famigliare, e quella degl'individui che da principio compougnou la società civile, influisca a dare a questa no indole ed nn temperamento speciale.

La famiglia si compose di genfori e di figliuoli. Noo vi ha dabbio alcuno, che i figliuoli sortoo adla natura na parte di costituione finica intelletale-morafe fissata dalla Provisiones, solla quale nicete poò l'aomo, e niente sa percedere. Ma questa parte di costituione natiru nella propagazione di nuoro si coesersa in parte ei successori, e in parte si mota. La parte immutable della costituione originaria directa il carattere distinito della sirpia i la parte mutable della costituione originaria directa il carattere distinito della sirpia. Il parte mutable forma il carattere indivisidale i sul all'uno no all'altro la previsione muna non gionge, come dicevo, nè può topra di lor calcolare, a rendoloria riscribati il a Devvisione, alliente di regolare con cesi le vicende dell'unannià. Tutto ciò avvisene secondo leggi arcane, intorno alle quali non è qui intorgo di tratteresti.

Questi due elementi, l'ereditato, che dà il carattere alla famiglia; ed il nnovo, che dà il carattere à diversi individui della stessa famiglia; queste due porzioni della costituzione nativa di ciascheduno non tengono in tutti la stessa ragione: ed or l'una or l'altra prevale.

Egliè troppo manifeto, che se persale la porisone originaria e fissa, propria della strape, l'individuo sona sioria dalla famigia i, a famiglia ne rievererà danque noine, fortezza. E manifetto per l'opposto, che se presale la porzione nuora e individualea sopra l'originaria e gantilizia, l'individuo appessa si riconocersi più nome appartenente a quella famiglia; la famiglia siessa non l'ammetircà con guale strettezza
fris suoi: egli per dunque desianto o a rimanere insolato (1), a o flonder una nonza
famiglia, o a por mano a qualche impresa più nniversale, a pigliar la persona e l'officio di supiente o di venturiere. I Goodario ridle soccità citti è da crederi avree appartennto, generalmente parlando, a questa fatta di nomini (2). Chi non vede che è
della sola l'rovivolenza il fatti nascers, il coolemperare in esa i che elementi si che on

(1) Questo spiega l'origine naturale de peerri e de proletari : isolato l'individuo, è dello (e abbandosato, Così pere spiegas l'engine naturale de simieratamente inchie potenti. Gidiridiu non attaccati ligiamente alle famiglie tendons falora ad associazioni maggiori che li rendono più fosti depti altri legati in famiglia.

(a) Net capo Z, de quel libre clar contiene la sule chiarce e certa memorie che ci rimangeno del-Perijoti antichiamo delle conse, di exercirono le prime Giniligi che 'chebro origine da 'tra figliori di Reb. Ori Numbrod, quest' nome robesto figlio di Lore e lipote di Cam, fondatore, se me della prima mismi, companiene sella maramino del cinera, fondatore, se me della prima mismi, companiene sella maramino di contra contra della prima mismi, companiene sella maramino di contra di

esca questo effetto? Chi non sente la necessaria verità di quella sentenza, che e fu lddio che divise le nazioni sulla faccia della terra (1)? » Chi non s'accorge, che spetta al solo Creatore il predestinar l'indole delle nazioni diverse, come quel solo che predestina e mesce in una ragion sempre varia ma sempre sapiente i due elementi della nativa costituzione degl'individui?

A questi doe elementi poi della nativa costituzione a cui son legati tutti, tanto i adri quanto i figliuuli, si sopraggionge l'educazione, che modifica la costituzione dei

figlicali coll'azione che i padri esercitano sopra di essi.

Qui io prendo il vocabolo d'educazione nel significato più generale. Ora anco nell'educazione, in questa nuova cagione influente non poco nella formazione degli umani individui, convien distinguere due parti; una tradizionale e fissa nelle famiglie, e nna nuova che aggiunge l'istitutore, cioè il padre di famiglia, del suo, traeudola dalle

proprie meditazioni individuali.

Ed egli è facile di vedere, che queste due parti dell'educazione umana, ciascuna delle quali mette il sno elemento negl' iudividui che si formano, hanno una certa corrispondenza alle due parti che abbiam distinte nella generazione, ciascuna delle quali reca pure l'elemento suo proprio nella costituzione nativa degli uomini. Egli è facile ancor vedere, che nella siessa ragione, press'a poco, nella quale vanno mesco-lati insieme nell'istitatore, cioè nel padre di famiglia, i due elementi cougeniti, in quella stessa si troveranno mescolati anco nell'istituzione ed educazione ch'egli darà a' sooi figliuoli. Se nella nativa costituzione del padre prevale l'elemento gentilizio, anche nella istituzione o educazione ch'egli darà a suoi figliaoli prevarra l'elemento tradizionale e proprio della famiglia. Se prevale l'elemento nuovo ed individuale, egli comunicherà al figlicolo non tanto il tesoro delle dottrine e credenze ricevute per tradizione dagli antenati, quanto i trovamenti suoi propri, i peosieri suoi individuali.

Quello stesso che si dice di un padre verso i figliuoli, si dee dire di nuovo dei figliuoli rispetto a' loro discendenti. Io ogui nuova generazione entra 1.º un clemento gentilizio dato dalla natura, e un elemento tradizionale ad esso corrispondente dato dall'educazione; 2.º un elemento individuale dato pure dalla natura e un elemento individuale a quello corrispondente comunicato loro dal padre in educandoli. Questi elementi si moltiplicano adunque sempre di padre in figlio, e variamente si mescolano e si modificano del Intio secondo la dispensazione arcana di quella Provvidenza, che

dirige secretamente ma infallibilmente a' suoi fini l'umanità (2).

Chi non vede che l'elemento gentifizio tende a conservare, e l'elemento indivi-

duale tende a innovare?

Questi due elementi sono donque preziosi entrambi, perocchè sono ordinati a due nifici necessari; il primo a mantenere le ricchezze fisiche, intellettuali e morali dell'oman genere, acciocche non si smarriscano; il secondo a sviloppare le facolta nmane e a far progredire gli nomini nella triplice via de beni fisici, intellettuali e morali. Direbbesi che il primo di questi due elementi è il principio del sistema della resistenza, e il secondo è il priocipio del sistema del movimento. Quando gli nomini, cessandosi dagli astiosi partiti della giornata, apriranno gli occhi a vedere che, se totto fosse movimento, tutto altresi perirebbe, e se tutto fosse resistenza, infracidirebbe ogui cosa nel genere umano; allora quelli che amano la resistenza rispetteraono gli ama-

(1) Gen. XI, 8-9. Ell'è una senionza frequento delle Scritture, le generazioni unane esser da Dio divise e con-delle, e viene viluppata specialmento nel salmo XXXII, nel quale si dice che c il pemiero di Dio va di generazione in generazione, a ch'egli « tien d'occhio dal cielo tutti i figliuoli degli nomini a che s forma egli stesso i loro cuuri ad une ad uno s ecc. Conitationes cordis ejus in generationem et generationem. - De coelo respexit Dominus : vidit o un us filios hominum. De praeparato habitacu aus respexit super omnes qui habitant terram. Qui fincit severenzeur corda corum: qui intelligit omnia opera corum

Rasmini V. I.

tori del movimento: e nessuna delle due classi vorrà escluder l'altra dalla letra: e l'ann consocra de le necessaria a la ciessas che l'altra estitat e l'averenmo allora insiene secondo le leggi e gl'impulsi della natura propria, opposte si, ma senza guera e survi doila, alto connue feficiali, che è fiandmente l'appetto d'entranhi. Donte due loquai fainois si ravvisano ne'più antichi capi delle numne generazioni : egli è facili encorgenzi, che come i Sem prevalte l'elemento genatifizia, così in ladet prevalue l'elemento gentifizia, così in ladet prevalue l'elemento gentifizia, così in ladet prevalue l'elemento gentifizia, così in ladet prevalue sevondo fia sipini delle progressire.

Ma non ispingiamo fe cose all'eccesso; tutto ciò che in aè stesso è buson nelle soe unane, vi acegotta a corrompari-Ambel i due elementi accennati seguiacion a perveritris, è in la caso divengono fonte di male. L'elemento originario e gentificio, perioso fincide mantiene le bossa tradizioni e lutti coassetudari, divinee fune-stasimo quando mella famiglia sono entrati gli errori e i damonte castumi: percende ellemento conserva cicacampiere com eggal minimi damonto castumi: percende ellemento conserva cicacampiere com eggal minimi damonto castumi: percende ellemento mentra della providenta, servendosi dell'elemento individuale che contrappone al gentificio per correggerdo, suscina guerre e rivolutoria, acciocche le famiglia guarde companio di conservativa dell'elemento individuale che contrappone al gentificio per correggerdo, suscina guerre e rivolutoria, acciocche le famiglia guarde compendori

scompigliandosi, si rinnovellino e si ripurghino.

Ne tuttavia convien credere che l'errore, la superstizione, il vizio; siansi trovati increnti alla culla dell'uman genere. Non solo il Cristianesimo insegna il contrario; ma non vi può esser nessuno di quelli che riconoscono Iddio per autore della prima umana famiglia, che non creda quella prima famiglia essere stata ereata perfetta, e fornita delle cognizioni e forze necessarie a praticare pienamente la virtu. Le quali cognizioni se fossero state trasmesse fedelmente a posteri, esse avrebber formato la vera e sieura sapienza dell'inman genere : l'essersi poi alterate o perdute si dee ripetere dal principio individuale che tende a innovare, e che può essere volto al bene ed al male dal fibero arbitrio degl' individui (1). Il principio individuale adunque introdusse nelle famiglie gli errori e le superstizioni, che non erano nell'origine. Ora, dono questa mal'opera dell'individuale principio, egli è manifesto che il principio gentilizio, il principio conservatore non è più benefico, ma dannoso; perocchè l'opera sua non fa che saldare e rendere inemendabile il male introdotto nelle famiglie. Ed è quando le famiglie vengono a questo termine, che quel tristo germe seminato in esse dall'individuale principio non può essere stadicato se non colla distruzione, col disgregamento delle famiglie, come abbiam detto; il che è pur l'opera dello stesso principio individuale, principio delle guerresche imprese d'ogni maniera.

El or qui il discorio ei ha faiti rimonitare fino a bio, e alle dottrine e grazie da conocionica lala prima famigia. Siamo dumpe pervenuia a paulche cosa di soprammano: convien tener combo anco di questo nella enumerazione di tatti gli elementi che deposere gli uomini nelle società civi lii noframadole; e così noi avreno tre principi, i quali apparecchiamono la formazione delle civili società, e i quali contengono le cause somarie delle diverse lori indoi; ciò sono: i. n. un principio distrio, che nativo, dato dalla natura, d) acquaiste, risevuto dall'educazione; 3.º un principio intitictidade, il qual pure e doppue, o, n nativo, e 6 accusito collo uso del promoti

<sup>(1)</sup> E demper una sentena esterena, quella del Romagnosi, che a il crescere, lo rilapporti, il divideria in probinsi in un dalo pondo deper codi tuita della natura, come il cereree, il dia ranasci, il fratilitaro delle piante i ((bastioni sulla evidenomenta della sintario, sona il senteno si di sona in relazioni paggiore gli avvenimenta tuiti del popul misculto il libero saltrio di siculii podei individiti y ora che si è escucioti che sell' andanascia della nationi havri qualche quas d'indiprindeci di sona, sun amo siriabile che i conoche, sona si vogi il apperent il libero attribi chiti titti anchi sona, sun amo siriabile che i conoche, sona si vogi il apperent il libero attribi chiti titti anrica-fatisti — Il Vira avea tevrato una verila importante cuservando, che a che sazioni nel lan cota lamporo celle leggi fissa. » L'absono q'untata viving levoga (i finate) cerve che accessamano.

nativo individuale principio. Or non meno il principio gentilizio che l'individuale soffrono qualche alterazione ad ogni nuova generazione (1).

solirono qualche alterazione ad ogni nuova generazione (1).

Questi tre principt sono quelli che rendono possibile la società civile, col dare

agl'individui che la compongono quella certa quantità d'intelligenza, che la civile società esige per formarsi. Ogonno vede da quel che è detto, quanto in ques'opera del preparare la via alla civil società abbia parte la ragione degl'individui.

Ma la civil società ha bisogno ancora d'altri preliminari, quando gli nomini sieno

scadnti fino alla vita raminga e selvaggia.

Allora egli è necessario in prima, che si ristori belemento divino, dando loro un culto esterno uniforme, del quale vediamo sommamete solleciti titali i fondatori delle prime civili commanze (21): è necessario in secondo longo, che alcuno insegni loro la distinzione degli ami e d'emes, come narrasi cessaria dito da Fegosa ligilio di lacco nel Pelopouneso (3): è necessario che si stabiliscano i matrimoni, ciò che nell'Alfabeto, le quali dicconi portate nella Benni da Cadmo (3): è necessario che ell'alfabeto, le quali dicconi portate nella Benni da Cadmo (3): è necessario che s'infinitario è necessario che si distruggamo le Bere el i ludroni infestato delle contrade, opera degli Ercoli e dell'Esse (3), acciocchè gii nomini possano lavorar le terre con sicureza, de cissosario che si disbocarie.

Tutti questi ed altrettali lavori sono preliminari all'istituzione delle civili società (8): essi rimuovono gli ostacoli alla convivenza civile degli tomini, e danno all'intendimento di questi lo sviluppo necessario; e tutto ciò, o certo quasi tutto, è l'opera della ragione speculativa di alcuni individui eminenti: egli è l'elemento individuale

che opera a bene universale delle masse.

(1) Il lettore rede da questi cenni a quai principi dovrebbe esser condotta una compita Storia dell'Umanità.

ment a ministrative, che Persone figliudo di losso ottenne il regno nell'Argolido, perchè erron un'ata a Giusone. Glà circia Plano a artisti Cristo (Son, viriente Arium, Cristona diver. Part Indrama anten, sub Phoromeo, Jerina et pasteraria dominem relu moirer et sepantium facta est cude Cemesto Alessandino (L. Situm.) rosa u passo di Accisto agrico, els assistema Ference serve tatto il primo somo che virene. A malgrado di cò si pretende che Pelago,, che succelta e Ference dopo qualche recolo, deste il nome d'elego, fi, value conce accentamano, non estas punto avata in circia, sansi dei tulta barbari; ontiggi è a dire, che quelle populazioni di more indus-citato del control de la control del c

(3) Honore tanto ideo dignum putarunt (Phegous Fratrem Phorones) quia in Regni sui parte sacella constituerat ad colendos Deos, et docuerat observari tempora per menses atque annos

(Ang. De C. D. XVIII, 3).

(4) Cecrops primus Athenis unam foeminam uni viro confunzit; cum antea promiscue conprederentur, nuptiaeque essent communes (Athenaeus, L. XIII).—Cocrope regnó circa l'anno 1550

avanti Cristo, vivente Mosè.

(3) Phoenica qui cum Caduso adveneruni, cum aliaza multar abertrinar in Gracciom indure, tem nero il entras, quas apud Gracco suste una funera. (Herodoux Y, 58). Appesa si può concepire calla mente una società cirile prira delle fellere dell'aliade co onde si può seconciamente dime ce com la la gourita de il metro di consonienzione della società famigliare, eso ila arritarra sia il metro di comunicazione proprio della società cirile. — Caduno fa re di Tebe circa l'anno 1519 avanti Crito.

(6) Triptolemo fu circa l'anno avanti Cristo 1409.

(7) L'Ercolo tebano fu circa l'anno 1250 avanti Cristo,—Teseo regnò in Atene verso il 1236 avanti Cristo.

(8) Instituita la società, questi lavori si continuano; ma egli è chiaro ehe la civile unione non potrebbe cominciare se dell'opere mentovate almen qualche cosa non si fosse fatto precedentemente.

## CONTINUAZIONE. - FONDATORI E PRIMI LEGISLATORI.

Ciò che abbiamo detto nel precedente capitolo torna in gran lode del principio d'attività initividaale. Ma non si creda tuttavia che egli solo possa ogni cosa: quanti sonimi non hanno tentato indarno o desiderato quelle cose stesse di pubblico vantaggio, che altri mediocri hanno di pot conseguito?

Acciocché l'arione deglindividai sulle masse otenga na grand effetto, richiclesi empre una certa disposizione conveniente nelle masse: d'imposizione difficile ad ouservarsi, una che è por reale, e quella che fa il pin. Sent'essa le masse non intendono le parole de imagiant aspient, ristangossi immobili alle lore ovortizazioni, ridernosa ai vani foro siorai. È questa disposizione acconcia nelle masse si manifesta solo a quel tempo lea durina provietaza debe segundo, non prima si poi; cile sa li stora ci a iproduce che la divina provietaza debe segundo, non prima si poi; cile sa li stora ci a iproduce no. a. "Il gentilitio, 3. "Findividuale, varianente trappenti sei saccotterio delle umasse generazioni.

E il medesimo dicasi de' Fondatori e de' Legislatori delle società civili.

Il primi non avrebhero pottos fondare le città se non avenero trovate le masse fornisel di una certa quantità di potte prossimo sall'in occide propria incligenza, e già atte, e già biognose di associaris. Alle masse così accorer e già mature non manca che l'occasione di noiris, e quest'occasione vine lovo data da qualche individo distino, che sente più degli altri il biognos tesso che men fortemente sentoso tutti, e che è più degli altri alto per la maggiori melligenza ad annocativi in sovicià, benche già seno atti tutti, Questi coi medicini alla testa delle masse, e coi renderisi degno di un tal posto pela suo coraggio per la mas pratenta, interprete a dellempie il viso universale: altri della conservazione di materia di altri di di contra di conservazione di conservazione di contra di della contra di contra di contra di contra di contra di contra di della contra di contra di contra di contra di contra di della contra di della contra di contra di contra di contra di della contra di contra di contra di della contra di della contra di della contra di della contra di di contra di contra di della contra di della contra di di contra di della contra di della contra di di contra di della contra di di contra di della contra di della contra di di contra di di contra di della contra di della contra di di della contra di di della contra di di della contra di di di della contra di di di della contra di di di di della contra di di di di della contra di di di della contra di di di di della contra di di di di di di d

Dicasi il medesimo de primi legislatori.

Nulla sono nè possono le leggi se non si radicano ne'costumi, o nelle disposizioni morali e intellettual del popolo. La bontà dels specialis leggi èrelativa: la persinacia del legislatore non consiste den nel penetrare il pensiero e il vito di tutti; voglio dire quella parte di pressiero che èretta e giotas, percoche na parte re n'ha che riman tolitamente diritta nel fondo dell'omor: consiste nel supere misorare d'uno segurado quale e quanta sia nelle manes l'intelligenza a coi eggi i possa appelarea, quanta la colitamente dell'antico dell'omori dell'antico del tutti, esti ha di più no ammanestramento proporzionato allo stato delle menti, un bene moro ma che piò esser da tutti veduto, compreso e entito.

## CAPITOLO XI.

QUANTO POSSA LA RAGIONE DEGL'ENDIVIDUI NEL RIFORMAR LE NAZIONI VENUTE ALL'ULTIMA CORRUZIONE.

Le società civili si fondano e si forniscono di leggi mediante una concorrenza armonisca delle masse cogl'individui che se ne fanno capi, plandenti le masse: le une e gli altri cospirano ad uno stresso scopo, quelle con certe loro disposizioni ed attitudini secrete, questi coll'azione manifesta ed ardita. Ma quando le masse sono perrentie all'utima corrazione sociale, dopo arer percorse tutte le età della naturale lor vita; in quella fiacchezza morale in cui ngui parola generosa è morta per esse, o ann vè ricevitat che colle riaz; pussono allora più gl'individui redimerle dalla degradazione a cui sono scadule? Qui l'individuo è solo, le masse non l'asseccodano.

Se una tant' opera fosse possibile, nun potrebb ella compirsi che da nna di queste tre classi di personaggi: 1.º da' conquistatori, 2.º o da de' nunvi legislatori, 3.º o

finalmente da de' filosofi.

Esaminiamo il potere che ciascuna classe di tali persone può avere sulla riforma d'una società civile pervenuta all'ultimu suo corrompimento, cominciandu da'conquistatori.

## CAPITOLO XII,

#### CONTINUAZIONE, - CONQUISTATORI.

Primieramente, la conquista stessa non è posta nell' arbitrio di alemu umano indiridino: anche le seige un disposicione de parte della massa che viene conquistata. Una nazione nel son fore non è stata comquistata mai: ogni conquista suppone un decadimento da parte di quel popolo che soffre la conquista, avverandosi costantemente che respum a gente in gentem transfertur propter injustitica; et injurias, et contumeita; et diverso delos (1).

Ma la conquista avreinta, può egli il Conquistatore ringiorenire la nazione decrepita de lui conquistatal Tanta potenza el ella data un mortale P. – Certu la dimanda non ha loogo trattandosi di que'conquistatori che passando a traverso le nazioni come torreni i reversati devastano el empiono quoj cuc adi criune e di stragi, essuzfondare in mezzo ad esse ninna stabile dominazione. Rassomigiano essi tutti al più ai verii azudiardi de ripuragano adessanos l'oficione dell' aria, senza perc'ule bassino a

far passare le pestilenze.

I conquistatori poi che conservano il dominio delle loro conquista sonni di dne maniere. Alcuni tendono a migliorare i passi di conquista, mescalando e confondendo il popolo conquistatore con quello de conquistati, per farne riuscire na solo : altri poi ambienno di dominare sui conquistati con tatto il perso e la ragione della firra. Nel primo caso i conquistatori rannodano coi conquistati de riuscoti di società; nel secondo quelli a questi ono si legano che col siricado di ciominio.

Ora anche qui grand'errore sarebbe il credere che il far l'una n l'altra di queste due cose dipendesse unicamente dall'arbitrio dell'individuo conquistatore. No cer-

to: la cusa dipende principalmente, per non dire del tutto, dal grado e dalla natura della corruzione a cui sono pervenute le conquistate nazioni.

Se il grado e la natura della corruzione è sanabile, il popolo conquistatore si affratellerà facilmente col conquistato e in mezzo a lui nun manterrà altra superiorità

che quella che hanno i magginrenti nella propria nazione.

Perocchè, chi a fonda ripensa, suno i vial trabocchevo in e'amquistat, che eccitano l'ira, il dispregio, la difficenza verso il popolo compiatata, la disperazione in fine
di averse alcun bene. Fior di questo, l'interesse del compistatore non è mai quello di
distruggere il vinto, anzi di mirito e d'incorporarha a se, eservendosi di lui per fortificarii. È la corruzione è quasi sempre sanabile, quanda il popole non la percorso le sia
sociali, ma ell'è una corruzione primitira. Perciò le colonie egiziane, fenicie, greche
e romane potrono nicivilire e non distruggere i popoli fia i quali si sono stabilite (2).

<sup>(1)</sup> Eccli. X, 8.

<sup>(</sup>a) Le colonie romane non solo recarono l'arti e le scienze fra popoli dove si stabilireno, ma di

Ma quando il popolo conquistato è decrepito, allora la conseguenza naturale della conquista è la servitu ; una servitu più mile o più dura, secondo il grado stesso della corruzione ne vinti.

Se la serviti è mite, il popolo conquistato vive unito in mezzo al popolo conquistatore, col beneficio di esser giudicato secondo la propria legislazione da giudici tratti dal sno seno, e di poter mantenere la sua religione e le sue osservanze: la servitù è propriamente più della nazione che degl'individui: questi però non godono della proprietà della terra: tale era la servitu degli Ebrei vinii da'Babilonesi. Ma quando la corruzione è già estrema, la servitu è pure estrema necessariamente. Anzi all'ira ond'è incitato il popolo vincitore ogni schiavitù è una grazia, e grazia riserbata al rimasuglio degli scampati dalla strage. Quest' ira appunto, che è un'ira profonda, un'ira morale, spicco luminosamente nelle nazioni settentrionali, le quali manomisero l'impero romano. Onde mai la superbia oltracotante di Attila, e d'altri tali barbari, se non dal disprezzo ond'essi riguardavano i corrotti Romani? (1) Acconciamente un moderno scrittore, che parla della caduta di Roma operata da barbari, dice, « che il momento critico per l'impero si fu quello nel quale i barbari, facendo il « confronto di sè co Romani (2), si giudicarono superiori nelle virtu, che sole giue stificano a'loro occhi il diritto di possedere e di comandare. Questo giudizio da pri-« ma venne portato da Galli. Essi assistevano più da presso allo spettacolo de vizt cresciuti di questa romana grandezza, di cui essi sentivano tutto il peso, e ch'essi « pur sostenevano colle loro ricchezze e col loro coraggio. Quando Floro e Sacrovir « tornarono, sotto Tiberio, di sollevare i Galli, non mancarono di far considerare ai

iù vi recaron l'idea di un governo, il che, come dicemmo, è gran sonte di civiltà. Nascea ciò dalpiù vi recaron l'idea di un governo, il ene, come ciccumno, e gran invite ul comingio della potenza l'indole imperante e per eminenza governativa de Romani, presso i quali l'età sociale della potenza crebbe e durò più ehe in ogni altra gente. c Roma non era nna colonia greca, ma dovea il suo ineie vilimento, le sue leggi, la sua lingua, la sua religione a de popoli ilaliani educati da Greci. Non e s'accontentò Roma, como avean faitn i Greci, di recar solo di contrada in contrada lo suo arti, la « sna lingua, la sua religione e la sua filosofia: ella volle dominare per tutto, ovo le sue armi pene-« traronn. I Greci seminavano de'popoli nnovi ed indipendenti in sullo spingge de'mari: i Romani tene devanu all'unità; anch'essi diffusero le loro colonie lontano nunque portarono lo loro armi; ma « queste colonie, benché immagine della grande città, non crano che guarnigioni del gran popolo, e c non germi di popoli novelli. Anch'esse non di meno erano destinate a mescolarsi cogl'indigeni, a c comunicar lorn tutti i progressi nelle arti e nelle scienze sociali cho avea fatto Roma, a iniziarti in e fine nella civiltà, e le colonio romano ebbero in tutto il mando antico compita la prima educazione e del genere umano » (Sismondi, Des colonies des Anciens comparées à celles des madernes olc.) In fatti Cicerone dice, che i Romani colonias sie idoneis in locis contra suspirionem periculi collocarunt, ut esse non oppida Italiae, sed propugnacula imperii viderentur (De L. Agr. II, xxvu). Quel contra suspicionem periculi mostra che si temeva il soverchin potere delle colonio militari; e l'oratore romano vinse il partito contro la leggo agraria posta da P. Servilio Rullo impanrendo il polo romano, quasiché conducendo colonie in luoghi male scelti si attentasse alla sua libertà. Veggasi l'orasione da lui pronnneiata su questo argumento al cap. XXVII e seg.

(1) Sono troppo note lo contumelio cho Attila mandava a dire sovente agl'imperadori romani cho viverano al suo tempo. Sentiasi ogli un lesogno di rovesciarsi sopra i Romani; nè egli solo, ma la sua nazione; giacchi il Capitano solo non può nilla, se nun trova cho la nasione chi egli guida alla conquista risponda a'suos penseri, il secondi coll'ardor medesimo di cui egli è animato. Narra Prisco, contemporaneo d'Altila, e che sostenno non legazione a lui, che questo feroco guerriero mandò a sollecitar Teodosio di agginstarsi soco, perocché, diceva, e tardando, egti (Attila) non potrebbe rattener e più l'ardore ond'erano pieni i suoi popoli di venire all'armi » (Ercerpta ex Historia Gathica

Prizel Rhetoris de Legationibus, in corp. historiae. Byzant. Parisis 1648).

(a) E quanda una nazione giange a fare il confronto di sè colle altre nazioni? - Egli è questo un uso d'intelligenza, che non si mette in atto se non a certa cpoca, quando lo sviluppo intellettuale della nazione giunge a un grado determinato. Prima di quest'epoca la nazione è racchiusa in sè, opera secondo gl'islinti senza confrontarsi con nessun'altra: lult'al più cercherà bottino se n'ha bisogno: la glaria e l'emulaziono morale, per la quale si reputa più virtuosa o più valorosa dell'altre, non è cora l'oggetto de'snoi movimenti. Conviene attentamente notarsi gli svilnppi intellettivi e marali delle nazioni : conciossiaché da questi soli come dalle loro cause ricevono spiegazione tutti gli esterni Arrenimenti.

e loro compatriotti che l'Italia era nuda, la popolazione di Roma snervata, che nelle e armate nou v'avea di forte se non ciò che vi poneva lo straniero (1). »

L'abborrimento de viar romani alieno i barbari dalla stessa civillà, giacchè mo potevano separare la civillà del Bonnani che avevan solt occio, da fluo vvia; e consci nello stesso tempo di non poter opporre civillà a civillà, governo a governo, seniva no che non restata a loro se non di opporre ferccia a civillà e a governo dable, militari colleganze. Unde quando i Germani, al tempo di Givilis, presero Golonia, domandono per condizione dell'alleanza da stringeria oggi abiattero di quella civili. e La nimale principo dell'alleanza da stringeria oggi abiattero di quella civili. e La nimale più fercore, dissoro, se longamente tat chisso, perde i natural suo coraggio. — Sia e dunque libero a noi e a vodi di abiatre, come facevano i nostri antenati, sull'anne seal. altra riva: come la natura diede la luce e il giorno a tatti gli nomini, con al prodi « ella apere tatte le terre. Rijugitate gli mi el ci costomi dei vostri avi; finitèta con questi pinceri, he aistano, i pinche non faccian le loro armi, la dominazion dei « flonani. Allora voi, popolo apparato e rigenerato, passati i di della schiaviti, vi « vedere di circodati da noi guadia, ferori anno da soggetti. »

In popoli che si trovano nell'età della potenza sono dumque airzata alle conquiste da un segretto moral sentimento, che li proroca incessantamente a piombare, e fino ad inferociro nei popoli inflaechiti, e dispregeroli pei loro vizi. e Eco; o namiderò per tate e le nazioni di settentrione, dice il Signore, e le farò venire contro questo passe, e « contr'à sino ilabitati, e contri a tutte queste genti d'intorne; e la distruggarò e la contri sino ilabitati, e contri a tutte queste genti d'intorne; e la distruggarò e la

« metterò in desolazione ed in zufolo, ed in solitudini sempiterne (2). »

Il conquistatore adunque di nazioni vennte all'altima corrazion sociale, quella delle volutis (3), non la nessun polere per rigenerare i vivii; tatta la sua possa consiste nel decimarii e nel farne degli achiari. Così è entrata nel genere munno la piaga della schiaviti (3): elfetto non tauto della prepotena di alcani nomini, como volumente si crete, quanto della corrazione delle masse sociali. Perocche non trattasi di oppressione di qualche particolare; ma dello tabblimento della schiaviti, come una classe di persone formata e riconosciota dalle legari.

cuasse ul persone tormata e riconosciuta datte teggi.

E qui attentamente si consideri, che se la schiaviti nell'antico mondo fosse stata
una condizione passaggera, un luogo di espiazione e di partificazione pel quale dovessero passare le masse corrotte; potrebbesi attribuire qualche potere agl'individui do-

(1) Tae, Ann. III, 4. Vedi Rome et les Barkares nells Bobbothèque Universelle de Genére, Août 857—Cogli itesui discorsi più tardi Civilis sollevava i Germani contre i Romani, (Tac. Hist. IV, 18; German, 19).

(3) Non si dee confondere la corrusione di alcuni individui, colla corrusione della mana nazionale. Le osservazioni che io feci solla corrusione della nazioni mell'oposcolo intitotato Esame delle opiationi di M. Giogia in favore della moda, c inserito negli Opuzculi filozofici (Vol. II., foce. 307 a 265. Milano, Tipografia Pogliami 3838), possono chiarire questa importante distribione.

(3) In nation più pacifiche del mensió dell'Asia o non chèrer schairs del sono de Greet de Romani, qui forber molto Latti, spanso perchia manarem le perre. Dell'India si leggi in Arriano, salta fodo di Magastane; e Memortabile e che sell' India tauli g'richani mono libert, si e viba riano, salta fodo di Magastane; e Memortabile e che sell' India tauli g'richani mono libert, si e viba con la companio della si e con la companio del servizio della contra della contra

Digment to Vigogi

minanti sull'emendare i popoli soggiogali. Ma no; la schiavità non trovò giammai nel mondo antico un esito di sorte alcuna : fu una piaga senza rimedio : le masse arrivate in quel fondo, non c'è caso che risorgessero più in perpetuo. Prova di ciò manifesta si è il fatto, che gli schiavi si videro crescere continnamente nell'antichità pur coll'andare innanzi delle cose umane, e mai diminuire; i tempi di maggiore civiltà furono quelli appunto ne' quali il numero degli schiavi divenne maggiore : dunque la civiltà antica non poteva nulla a favore di essi (1). Nulla prova in contrario la facoltà, che ogni padrone aveva di manomettere i suoi servi; questo stesso era un effetto della loro signoria: e poi era l'animo che mancaya a' padroni di lasciarli andar liberi : liberazione pubblica e in massa, od ordinata dalle leggi niuna mai; nè mai vidersi gli schiavi del mondo antico considerati in corpo rilevarsi intellettualmente e moralmente a segno da racquistare la capacità di far uso della libertà, e però d'esser degni di ricuperare questa libertà. Veramente se nè i padroni, nè le leggi liberarono le masse una volta schiave; ne por queste poterono riavere più mai o forze, o lena, o intelletto, o virto bastante d'oscire da quella loro penal condizione ; si vide nelle migliaia d'anni dell'antica storia qualche raro tentativo di liberarsi fatto da esse, come quel di Sertorio, ma riuscimento di liberazione non si vide mai (2).

Non era dumque nella forza dell' uomo la redenzione civile de' popoli, come non era la redenzione dell' individuo. Il solo principio soprannaturale, l' elemento nuovo messo nell' umanità dal Cristanessimo pote redimere e riunire i popoli decaduti e sciolti

in ischiavi (3).

## CAPITOLO XIII.

## CONTINUAZIONE. - SECONDI LEGISLATORI, FILOSOFI.

Ma se i Conquistatori non possono risanare le masse venute all'ultima corruzione sociale, ma solo disciogliere le società corrotte e farne degli schiavi; potrà riuscir meglio a tant'opera la ragione di quegl'individui che accorrono ai mali sociali colle leggi coercitire, o colle filosofiche dottrine?

L'impotenza degli uni e degli altri nel mondo antico è pienamente dimostrata dai fatti. Facciamo alcune riflessioni anche su questi olimis siorzi delle nazioni periture, su questi generosi ina vani tetestivi di alcuni individui illusi, che isporano e la immensa difficoltà dell'opera a cui s'accingono, e la limitazione del loro potere in sulle masse.

Osservo in prima, che le leggi di cui qui parlismo sono da distinguersi diligentemente da quelle de primi Legislatori, i quali danno ordine alla società nascente. I accondi legislatori, che appartengono all'ultima età sociale della corrozione,

fanoi leggi che non hauno per fine l'ordinare la società, ma solo il contrapporre una diga all'universal corruzione minacciante di rorresciare essa società dalle fondamenta. Queste seconde leggi sono adunque necessariamente cocretiive, e ristrettire della libertà comme di cui si abusa, ed hanno perciò uella loro lisanomia qualche cosa di dure e di inamenco: sono minospose, talora anno tirano allo strano, lenerono socesso

(1) Nel Impo del maggior farore d'Alear P. Alica contant ventil mila cittadini e trecuto cinquanta mila citadini 1 has la la Circa di calcada che si reserves noi religi sia chieri che cititadini ci accida che si reserves noi religi sia chieri che cititadini ci accida che si reserve si religi sia controli ci ci accidante che si di mediario de presono Circa i i Romania. L'Extract legislazione rispetta sempre la presentalid della scharo. Oltracti igi inclusi presso gli rev., i albitratione, preferendo di acertira el loro padenosi, in il calca sono speterano più recquistara la liberta. Queste leggi fornazo desupe un' eccetione in latio il mondo antico, che non si piega se nun riferendo al presente del servire da loro padenosi, in classica no priervano più recquistara la riferendo al servire che la rese della seno popto.

(3) I diversi tumulti o le guerre mosse dagli schiari nell'antichità si possono vedere accennate nell'articolo sugli e Schiari Romani s, che C. Cantà inseri nella Revista Europea, 15 norembre 1838.

Demonda Georgia

effettivamente dell'ingiusto e dell'eccessivo, benchè in que tempi agli occhi de Legislatori non sembrino punto nè strane, nè ingiuste (1).

Medesimamente si debbono distinguere le dottrine morali cho inventano i savt, quando la società è ginnta alla sua vecchiaia, dalle opinioni circa le virtu e i vizi che reggono le masse nell'infanzia dolla società.

Queste opinioni non si sanno così ben pronunciare; ma sono più scevre da errori,

e ciò che più monta. sono ellicaci.

Tanto le leggi seconde, quanto le datrine filosoficile supengono nell'intelligona na progresso: cio una rilissione più elevata. El di generale, oggi provvedimento che si fa per metter riparo a qualche disordine, suppane che l'intelletto abbia rifellatto sul disordine e sui mezzi di ripararii. I primi orbini adappa della società, come pare le opinioni morali che reggono le masse ne primi tempi, appartengono ad un ordine di rilissioni inferiora e apullo delle leggi eccertitire e della lisosifa. Birana danque a vedere in qual modo alconi individui si sollevano nd un più alto ordine di rillessioni, el tempo stesso che le massa lessano marcirenti d'osi lo progri intelliferana.

Anco questo passaggio all'invenzione delle leggi coercitive e préventive, è delle filosofiche doltrine, più tosto else attribuirsi all'arbitrio individuale, dee ascriversi alla necessità delle cose. Convieri sempre aver sott'occhio l'indole del mondo antico, che forma l'oggetto di queste nostre considerazioni.

Ora nella storia delle sne società civili noi veggiamo la bisogna esser avvennta costantemente così.

Il commercio o la guerra sviluppava grandemente la nazione, e metteva in moto una gran dose d'intelligenza.

Ma il tempo veniva, in cui le soverchio ricchezze, il lusso, i piaceri la gittavano nell'estrema corruzione.

Allora l'intelligenza, resa già precedentemente più che mai attiva e poderosa, dall'amore de' piaceri si sentia minacciata di venire spenta.

Convien rifletiersi che non v'ha sentimento nell'nomo nè più forte nè più orgoglioso di quello ch'egli prova mediante la coscienza d'un gran potere sulla propria intelligenza, e mediante l'abito di farne realmente un grand uso.

Ora questo potere sulla propria intelligenza accresciuto più che mai nel tempo in cui il popolo aspirara alla grandezza ed alla gloria, rimaneasi priro di materia circa cui esercitarsi, quando le sole volutia e gli ozi delle riboccanti delizie divenivano il fine prossimo a cui le masse dirigevano la loro volontà sociale,

Dovca dunque la natura intelligente dell'nomo sentirseno male, e provarne un co-

(4) Parles in appresso dello leggi cessories o sentatrio, che apparimento p. quanta classo di Irggi.— La formazione dello leggi nitrettire della libertà, viena acceterata dia partiti politici, della genera e dallo compuisto; giuncho i computationi diabboso metterai in guardia contre a compuistati.— Refinibia, secondo i Codes del Manou (qui, X., \* 4.b) e il terra dei propriedi devida che la Reconstituti de l'Archibia, secondo i Codes del Manou (qui, X., \* 4.b) e il terra dei propriedi devida che la reconstituti del proprieta del surrano. Ecco la legge proteinere ristettiva, a probabilmente figlia della coopitata.—Arrisono acresi (Diferenti fauface, que, XIII), § 8 o 9 che i del un'ell'alia; potentamente del l'archibia contre del surrano, Ecco la legge proteinere ristettiva, a probabilmente figlia della coopitata.—Arrisono acresi (Diferenti fauface, que, XIII), § 8 o 9 che i del un'ell'alia; potentamente della contreta della

ROSMINI V. I.

tale sdegno; che si manifestava e divenira operativo negl'individui più cospicni, i quali emergono dalle masse, quasi direi come pante o scogli dalla supertice piana del mare. L'intelligenza stassa mossa già precedentemente trova danque nell'elà dell'ultima corurione d'una nazione un colale stimolo o istimio in sè stessa di mnoversi, e di cercar mezzo a sun difesa (1).

Gl'individui adunque men corrotti e d'una intelligeuza attiva s'avveggono dello scadimento de' pubblici costumi, e s'ingegnano di mettervi riparo fornendo la società

di move leggi, o serivendo libri di ottimi documenti morali.

Il determinarsi di essi all'una o all'altra di queste due vie in gran parte dipende dalle circostanze esteriori, nelle quali si trovano gl'individui di cui parliamo.

Gli nomini influenti nelle pubbliche cose, si adoperano acciocche la città si munisca e difenda con leggi opportune: quelli che non possono tanto, è cosa naturale che

si volgane al privato studio della filosofia (2).

Ella è incredibile la fiducia che da principio i politici ripongono nelle loro leggi, e i filosofi nelle loro scuole. Ma nel fatto quanto sono inefficaci questi mezzi nelle società corrotte! Che valgon esse le cose scritte o dette a voce, quando gli animi non le ricevono?

Le leggi ceusorie e principalmente le santaarie (3), che corrispondono nel loro carattere alle leggi di polizia de' moderni tempi, dimostrano tatt'al più che nell' nomo

si corrompe prima il cuore che la mente.

Ma quando mi il dettane della mente ridotto in publiche leggi ha risunato il corre cervito?— Ciinta la anzione in quello stato in cui si fanno colal leggi, avieue altora degli oggetti delle commi passami quello che dine Aristofane dell'amore che
portara il pupola neinese ad Atchiade: e Egli o oldi, ma non può vivree senza di
s lui - Veggonni i mai, anco deploransi, ma onn si abbundonne, non si possono abbandonare. E queggi siesei che lamono le leggi culta republica, chi non poi altro sen on
degli comini partecipanti pure or più or meno al fermento che ha fatto inacidire luita
la mussa; P Es e Souver anco del tutto incorrotti, che forza ha la legge di pochi contro
le volontà di tatti? Ond'è che le leggi della città riformatrici della invalsa universal
corruzinne cominenziono dal rimagene inosequite, e ben presto terminano coll'esero-che

(1) Si osterri hene di moro, che nos seos mai i palimenti finici che danno mobo all'intelligenza: questa solu mala possona allo artilippo intellettico. Onde l'especiaza admante che gli somini più previolenti, e ingegosso cercatieri dei meni di ricreamento, nos sono già quelli che più neggiarciono a fichiene soll'eresa, na suni il contrareo (vice Lizame della omissioni di Mediciare l'inju un faure della modo, Ostere. IV e V). L'intelligenza son si musere che dall'assisso intelligenza (presento da relativa della modo). Discontrato della modo, Ostere. IV e V). L'intelligenza son si musere che dall'assisso intelligenza, presento da relativa della modo. Discontrato della modo di presenta della modo. Discontrato della modo di presenta di prese

(2) Dell'ufficio dell'uomo pubblico e del privato circa l'aiuto che posson prestare alla cosa pubbli-

ca, noi ragionammo nella Prefazione alle opere politiche.

(3) Il governo ricorro alle riggi agui qualvala si manifera la corrazione della sociala. Onde Pamento delle perio anve in que fema e quali si "neta la corrazione eggionala diferezzoria mana pranta di contra contra di contra

bliate, od azoc abolite, o finalmente riputate e dichiarate stalte e nocertif (1). Allora è che si esclama da pia veggenti, « Quando quelle cone che erano viti sono divennte a costume, cessa ogni speranza ragionerole di salute » (2): allora s'intende che nelle disposizioni meramente esterne della politica non può trovare la virtu sienra tatela nè rifugio, quando ella sia standità dati coori.

Veniamo a' filosofi. La fiducia che questi pongono nelle loro speculazioni è ancora maggiore di quella che ripongono gli uomini di stato nelle loro leggi.

cora maggiore di quella che ripongono gli uomini di stato nelle loro leggi.

Al tempo de' filosofi, tutto si promette, tutto s'aspetta dalla Filosofia : in questa

At tempo or moson, tano si promette, tano s apena tana rinosona : in questa sola si pretende poter consistere la guarentigia nell'umana virtu, anzi vi si fa consistere la virtu stessa.

L'opinione degli nomini intorno la guarentigia dell'umana virtà, si cangia e

rimnta col proceder de tempi-

Fino che si conserva no costami nna certa bontà naturale, fino che le passioni non hano pervetito e falsato quell'amano istinto che giudica dell'utilità e dannosità degli oggotti che si prescutano all'unous sotto aspetto piaccorle o disgustoso, è ben naturale che nella rettitudine di questo istinto si riponga la gnarentigia e la salvezza della virtu.

Ma nos tale opinione dovea essere lum poraneu, com era temporanea l'inocertuzione di quell'istitui elle era più toto no di quel 'ristorio dell' intelletto di en abbiam para lato, auxi che nos atsabil dimora. Laconde quando il germe della muana corruzione fruitificò ampiamente fino a soffigare il naturale sistico, allora appari come in quella integrità apparente di natura non ei avesse ninan costante sicurezza per la virtia: allora pure si conchiuse, che en pell' istico, quel gidadito distretto e rempire del bene e del male che facea l'uomo ne' primi tempi non era la ferma base della virti, ma che questa base dovea cercarsi in una riflesconce più elevata della mente, severa da morimenti situtivi, in ana parola nella speculazione filosofica. Allora si vantò la scoperta di una gran verità, cio che e l' nomo no poi heneria colstate nella virtia e il suo spirito in telligente non si dività dal suo corpo sensitivo, e si cositàtica legislatore e giudice sopni di questo ». Costi d'a virta negue la filosofica, come d'a mili costumi le buone leggi.

Intervenne a questi tempi una mutazione ancor maggine nell'opinione circa la natura della virti, percache i llosofo, rigonda felle lovo speculazioni morali, finirone col considerarle non come via, aioto, guarenfigia all'umana virtir; ma come la virtia stessa. La virtit donque, che consiste nella pratica, essi la ridusero ad ona speculazione: ciò che anche solo bastava a rendere inutule all'umendazione dell'umania la loro filosofia, disgnissando la virtit, mettendola dor'ella non era, escludendola dal mondo nell'atto tesseo de pretenderano di ritrodurerise a di mantenerica.

Di qui maltra ragione, per la quale la fisosfia fu inetta a sorrenire ai mali del mondo assico. Colona la virta con la speculazione, questa virtiu-speculazione no pote più esser che di pochi individui: che le masse non possono attendere alle scienze. Lonnofe fu costome dei filosofi sisperegiare il popolo, e ambier d'esser da questo divisi. « Coteste cose, dicerano, di cui il rolgo si diletta, hanno na liere e soperficial piare-e; re.— Ma dalla virtiu nasce uno inestimabile bece, na quiete di mente in secura re-e.—

<sup>(</sup>i) Raconta Marcobia, fardinado della legge Amis portata da Acuia Besticoe per temperare lo paramaco d'emperata in c'ocossiti, de copo quella legge, fine che visine, Revisione crois cenpie in casa per nos rescer testimosio dello infrangimento della sua legge; Illud Inames de Racinite La terre piaza leggi efferte, com spoud nicia, fueri papato non cenazas, net testi force contempta legge quano ipra boso publico pertularier (Salar: lib. Il, cep. XXII). E all'occasiono della legge soubrara di Cajo Publico illudo estrer Tarchi: Inspirate Cajo Bialo, acarderi guopo de Addee discrererante da Cajo Publico illudo estrera Tarchi: Inspirate Cajo Bialo, acarderi guopo della della estrerazione di Cajo Calico illudo estrera Tarchi: Inspirate Cajo Bialo, acarderi guopo della della servazione del Roma: « La cerrutido del ce custumi distrata ca lecuture, che era appusto stabilità gere distraggere la cercutale del crossito e consumi distrata cerrutilea divisso surressale, non la più rigore la cenurara 3. (Spir. della Leggi lui. XXII), e qu. XXV).

<sup>(2)</sup> Desinet esse remedio locus ubi quae fuerint vitia, mores sunt (Seoce. Ep. XXXIX).

- « gione collocata, ed un' altezza, e, sgombrati i terrori, dalla cognizion del vero un
- e gaudio grande ed immoto, ed no' alfabilità ed effusione di animo. Per il che tale « è l'animo del sapiente, quale il mondo soprallunare.

« Sempre seren, cui nulla nube appanna » (1).

Niente di più vero e nobile di gnesta descrizion del sapiente; ma perchè il volgo, perche tutto il genere umano non potrà partecipare alla virtu dei sapienti?

Agli occhi dell'antica filosofia è questa nna domanda assurda: il volgo, cioè l'umanità in corpo (poichè alenni pochi filosofi non sono che nna eccezione) era necessariamente esclusa dal santnario della virti qual fu dai filosofi concepita. Come potea danque la filosofia rialzare le masse scadute alla corrazione, se ella stessa il gindicava impossibile, nè pure il pensava, anzi si pasceva del dolce vanto di essere al lutto aliena e divisa dalla moltitudine?

Nell'animo e nell'opinion dei filosofi giacea dunque una sconsolata disperazione di far mai praticare alla grande maggioranza degli nomini la virtu (2). Questa disperazione, questa coscienza della propria impotenza li riteneva fino dal comunicare la verità, ne facevano un segreto, la velavano coi simboli, la involgevano in misteri (3). Qual filosofo pensò mai di storre il popolo dall'idolatria? Qual non disse anzi, che questa, sebben falsa, era appunto la religione opportuna pel popolo? In che maniera dunque poteasi rigenerare il popolo da quelli che non peusavano punto ne poco di svolgerio da una superstizione che inchiudeva l'essenza di tutti i vizi, che li fortificava tutti, e che n'era ella stessa il massimo? Che se v'ebbe pure un qualche filosofo in mezzo al politeismo che facesse udire il gran vero dell'unità di Dio oltre l'angusto recinto delle scuole, questi fn Socrate: or bene, che potè fare? - ber la cienta, e inutilmente (4).

Se non che, quanto non era la stessa virtu insegnata da' filosofi manca, imperfetta, mescolata da turpi errori!

(1) Haec, quibus delectatur vulgus, tenuem habent ac perfusoriam voluptatem (Sen. Epist. XXXIII) .- Tum illud orietur (ex virtute) inaestimabile bonum, quies mentis in tuto collocatoe, et sublimitas, expulsisque terroribus, ex cognitione veri gaudium grande et immatum, comutasque, et diffusio animi (Sca. de l'ita Beata, c. V). — Talis est sapientis animus, qualis mundi status super lunam,

#### c Perpetuum nulla temeratum nube serenum >.

(Sen. Epist. LXIX).

(2) Questa disperazione dell'umana bontà e virtù si ravvisa principalmente negli storici di que'periodi di tempo, ne'quati la corruzione ed i vizi traboccarono. Chi non sente il triste di quella irrem rom us tempo, ne quan na corratione cel 1 val tranoccarono. Un non sente il frinte di quella irreme-ciabile disperancio in tutte le parcio di Tacilo 7 Ma e ringdiam pias, na troviam manifesta nello stesso Taciohdo (Vedi L. III, § 8», 83).—Quanto poi al Machiavetli e al Guicciandini, essi sono lo scandalo della cristiana letteratura: essi appartengono al mondo pagano, in cui rissero collo spirilo, e di cui q'appropriarono i rentimenti e i desolanti affetti.

(3) E troppo noto con quanto mistero si custodissero le scienze in Egitto da sacerdoti. La statua d'Arpocrate col dito alla bocca in atto d'intimare silenzio vedevasi ne'tempi degli Egiziani. Un emblema di questo scereto che dovovasi eustodire era pure la Sfinge, che trovavasi all'ingresso di tulti i templi d'Egitto. — I misteri elemini presso i Greci parimente non eran altro che delle dottrine con-servate sotto segreto dagl'iniziati. — Tutti i filosofi finalmente ebbero una doppia scienza, l'una riservata a'loro discepoli, l'altra palese a tutti; questa seconda lusingava i volgari errori, era una scuola aperta al pubblico di conosciuta menzogna. Si paragoni ora la scuola de liosofi colla scuola di colui che disse. Euntes docete omnes gentes, baptizantes cos in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti/ (Matth. XXVIII). (4) Sappiamo da Senofonte (Hell. VII), che quelli che uccisero Eufrone, tiranno di Sicione, gli

osero per delitto il francar ch'egli faceva gli schiavi, c fin anco il sollevarti al grado di cittadini. — L'affrancare gli schiavi era una tirannide, come l'annunziare un solo Dio era un'empietà : l'uno e l'altro fatto meritava la morte. Or danque si consideri qual mai potere o senno umano bastasse a far sì, che l'umanità praticasse i due precetti dell'amore di Dio e dell'amore del prossimo l — e que-

sto tultavia fu fatlo.

Non solo crano i filosofi inetti a rendersi al popolo maestri di vera religione, que de solo dovea cominciare la sanazione delle popolari infermità; ma in tulte l'altre parti della filosofia mancava ugnalmente lero una grata parte del vero, e brancolavano a caso. Senzi antonia, senza certezza agli occhi del volge, presentavano lo spettacolo ri-dicolo di ciechi i che si picchiano firosamente insiene. Ora potera il vogo esser mosso efficacemente alle loro parofe, ai loro sterpiti 7 A qual di essa avrebbe egli meglio creduto, so ne pur que fer nessi andara di accordo ?

La riforma dell'amanità prima di tatto esigera una verità intiera e completo. La filsossia non porgera se non dei minuzzoli di versid, e non una la verità istessa nel son intero. Per arvicinarci a quella parte che risgnarda le scienze politiche osserverò, che delle tre corrazioni da noi menhorate a esi soggianegero le azzioni antiche, i filsosfi non conobbero che l'ultima. Lanode nel loro insegnamenti si trovano, a dir vero, molte belle cose ragionate contro al danno che apportano alle cose pubbliche le ricchezze el i piaceri; si levano altamente costro il commercio sicomes il corrompitore de' costumi, e però opposto alla virita, la bosono stato della città, all'apparamento de' cittadini, fine della società (1); oltime cose. Ma quando mai la filsosfa antica pennò di re-primere l'ardero dei cittadini per la gloria l'i llosofo stessi a che altro appirezano? Era danque impossibile che i filsosfi rattenessero i mali pubblici, perchè non ne conoscevano le prime soggetti. Egli era nopo montrare agli uomini un fino più reccellente dell' munana gioria: ed i filsosfi nattenessero i mali pubblici, perchè non ne conoscevano le prime soggetti. Egli era nopo montrare agli uomini un fino più reccellente dell' manana gioria: ed i filsosfi natvenzo questo fine nè da mostrare agli nomini, nè da proporre a sel stessi.

La filosofia non potea dunque raffrenare il torrente precipitoso de' pubblici vizi che straripava, ma dopo corrotto il cnore, doveano questi giungere a travolger la mente.

Fu allora che la filosofia stessa, diaperata di far ritus beno, rivolse indistro il suo corso, e quando prima ella gera accituda giroclamara la virtir fra la partei lanne della senols opponendosi a' riti più materioli, poi lassa di gridare si diè ella stessa a congiurare co' vit medesimi a danno della unanzità. Alfora in logo d'una diguitosa ed austera dottrira, se no vide ana sguasiata e molliccia mostrare in pubblico le vergogne: gli anichi precetti divenener rozza, draj, impassabili, falsi: le veriti conservarien on furono che il frutto dell'ignoranza e del pregindizio di età incolte: ogni massima graven un vecchiume, m'importaniti i, degno di riso chi la profesirate. Ciacon sa qual or

(1) Pictore vaole che la città capitale della sua republica sia instana del mare almeno disciniglia (Do Legis, L. VI) y sosione che in sua republica los gerentaria città citabina stranica di camarcia, e che in sotio son vaglia care pietete sul mare y pracche il camarcia gataria decidenti care della capitale della capitale di camarcia di camarcia, che in suame filosofe manifertò quest'avia in Aten nel seccio asgunto a quello in cal Temistecle, avecdo interpretato l'entecclo, che aten del seccio asgunto a quello in cal Temistecle, avecdo interpretato l'entecclo, che aten del seccio asgunto a quello in cal Temistecle, avecdo interpretato l'entecclo, che aten del seccio asgunto a quello in californi del care della vecciona della capitale capitale della capitale

ribil guasto crescesse a' costami già rovinati negli ultimi tempi di Roma la filosofia d'Epicnro: ell'era sparsa dovunque, non ristretta alle scuole, e i libri di quel filosofo furono i primi che vennero alle mani degli scavatori del lapillo sotto cui giace Pompeja.

La filosofia dunque nulla potè a salute delle nazioni: ella stessa, lingi dal vincerla, fu vinta dalla corruzione universale. Che eosa rimanea danque che sostener potesse il mondo antico, sicchè dopo delirt ed orrori non precipitasse nella selvatichezza? Come le socicià civisi poteano protrarre più a lungo la loro esistenza?

# CAPITOLO XIV.

## DE VARJ MODI ONDE PERISCONO LE SOCIETÀ.

Ogni società umana, abbiam detto, è invisibile e visibile, risultando l'nomo, che n'è il suo elemento, da uno spirito invisibile, e da un corpo che si vede (1),

Ciò che annoda la socicià sono i vincoli invisibili: perocche le società mmane sononio di spiriti, non avvieinamenti di corpi. La socicià esterna dunque non è che la parte materiale della società, della quale l'nione degli spiriti è la forma, l'anima, l'essenza. La prima è il compimento e quasi la veste o l'espressione della seconda.

La società externa perisce mediante la violenza, come accade nelle conquiste. Ma la società interna invisibile perisce sempre molto prima, giacchè la violenza non poò sull'externa società se l'interna non sin molto tempo prima annientata. Onde Gierone diese con sapienza del tempi snoi, Renpublicam specie quislem retinemus, re autem jupa jum pridem amisimus.

La società invisibile è perita tostochè ella non tende più al fine nltimo che le è essenziale,

Ciò poò accadere 1.º o per diétho della legge sociale, se il governo stesso proponga s' governati de' mezzi viriosi i quali gia llostanio adl'a papagamento, anniche condurreti; 2.º o per le volontà stesse de' sost, quando questi sono coni perveritii, che not loro desidert abbiano interamente perduot di visti il bene unano, 7 papagamento (fine ultimo), o non ne conoscano più i mezzi, anni ciecamente s' appiglino a quelle cese che dallo stato di appagamento gli albottanon. La società in questi essi non esta più di diritto, sebbene quanto al fatto esterno sembrino le cose andare innanzi come per l'avanti.

Simigliantemente 3.º è perita la società ioristibile se le volontà dei sort non sono più realmente volte al fine prossisso, che el l'orgetto immediato pel quale la società venne costituita, në più s'adoperano a conseguirlo; becchè non dichiarino espresamente di non volterlo; poichè avendo sostituito al fine prossimo sociale. Fegoismo, cià senno pensa di rivolgere la società al proprio profitto particolare, quasi a gara mettendo a ruba; pessuno interessamono più del bene comune, nè dell'esitenta della società sessa : tutti ricussono gli coneri della società, tutti vogliono i vantaggi, i quali non si dividono, mas i arapiscono.

L'antico mondo finito colla potenza romana, vide estinguersi in questi tre modi le proprie società, prima ancora che i harbari rovesciassero il morto colosso dell'impero. Or cadota la società quanto alla sua esistenza interna, quale speranza rimanorea all'amanità di ricomporsi e di racconciarsi in corpi veramente sociali? (2) — Nessuna.

(1) L. I, c. XIII.

(a) Le auximi esisteti fiori dell'impero romano nicute dareno a sperare all'amantià. Quelle cleabitamo il mecapismo dell'asia como atsganuni e corrotta encilence. Gio tino anvano mai trevala la via di anociara in aver repubbliche o stati, në mestranana alem progresse; più toto un cominuo decadimento verse la aletalechera, che son ce ri amportia se non de anna hevinga influenta che mandava loro di riverbero la civilià romana: insufraggiti danque anco i Romani da' propri vazi, ninna era più la speranta dell'incrittiamento del mando.

## CAPITOLO XV.

COME IL CRISTIANESIMO BISUSCITÒ LE SOCIÉTÀ CIVILI IRREPARABILMENTE PERITE.

In questo stato di cose, mentre le civili istituzioni dell'antico mondo erano all'agonia, comparve sulla terra il Cristianesimo.

Introdotta questa nuova causa sulla terra, tutte le nmane cose si modificarono: l'imaninià, prima estrata in convalsioni quasi direi per la potenza del rimedio, poi prese subitampete na nuovo corso.

La cristiana istituzione, conscia a pieno di ciò che ella operava, presentavasi agli nomini sconfortati col titolo d'evangelio (122222122), che vuol dire buona nosella: niente meno promettea che d'innovare tutte le cose: e Ecco io fo move tutte le cose (1). »

Giustificò ella a pieno il gran nome che si era imposto, altenne le grandi promesse: dopo due migitan d'anni, noi ne siamo i giuditi; abbiamo sott occhio l'opera sana, il moudo rimon ellato; vaggiamo queste società cristiane non pur rinate ma dobate di una specie d'immortalità, ferme a tutte le scosse, e avviate in sulla via di uni morivilimento indefinito; il Cristianesimo fatto gigante continua a trar tutto n sè stesso, seco adducendo nella sua marcia trioufate e radunandosi intorno le nl'time porzioni più sirvancate del genere umano.

Tale si è il fatto. Noi dobbiamo analizzare questo fatto, dobbiamo spiegare, quanto ci è possible il modo onde il cristianesimo sovvenne all'umanità peritura e risuscito da morte i snoi civili assembramenti.

Tentiamo di farlo insistendo sui principi generali da noi fin qui stabiliti.

Le civili società dell'antico mondo perirono perchè la volontà collettiva delle masse determino il fine prossimo della società collocandolo successivamente in diversi beni, fino che giunne in ultimo a riporlo nel piacere fisico, che di natura sua non ha verun elemento intellettivo, ed è cosa essenzialmente individuale, e non sociale-

Quanto le volontà pervenuero a non aver per oggetto del loro desiderio altro che la volotià, da pello ras dovette venie ralletantoni si movimento della mente unana, fino a fermarsi del tutto (2). Così peirva l'intelligenza perchè la volontà non le presentara pin oggetto che distinadasse il suo esercizio, e perira insiene la volontà perchò si cocentrava nell'oggetto il più limitato, e non esigente propriamente l'uso di essa, che è poleuza intellettiva, bastando alle volottà fische l'istinto proprio della natura animale. Or non potendo esistere le civil commanare senza un cert'uso d'intelletto nei membri di esse, d'overano necessariamente essare.

Se dunque vi avea un riparo a tale e tauto scadimento, questo non potea consistere che nell'invenzione di un qualche mezzo che conservasse il movimento nella volonta e nell'iutelletto, traendo ed allettando queste potenze con qualche bene del tutto noovo, idouce a ripristinare in esse l'azione.

Ma questo bene nuovo non esisteva ni nella natura, nè nella società. Li uomo averva già preso querienza di tutte le manieve di beni naturali e sociali; aven già prova o perienza di tutte la manieve di beni naturali e sociali; aven già prova la sei na launo di essi trovara potesse il suo stabile appagamento: e le lunghe sperienze erano riuscite solo a convincerlo, che niente avera m sè quelle virti che vi riceverara. S'era egli in sulle prime legado in società co soni simili, e accontentato della propria cueverazione sociale: poi assicuratasi questa, il suo conce gi diomando altro. Uli apparee luminoso agli cochi na gigantecca fantasma di potenza e di gloria. Ne giabilo il suo cuore; e si tenue certo, che riuscendo a procacciarsi quella gloria e quella potenza, sarebbe felice. Po potente, fi domantario la sociale, a cui egli paparteneza. Ma i ciliar-

società.

 <sup>(1)</sup> Vien applicato questo passo da s. Paolo stesso agti effetti dell'evangelica predicazione
 (1) Lor. V, 17).
 (2) La piccola oscillazione intellettiva che rimane in questo tempo non hosta all'esistenza della

dino d'una patria illustre senti allora un'altra voce del totto ragionevole, la quale gli dicea deutro, ehe la più gluriosa potenza era iuntile senza ricchezza : ed egli cercò nella ricchezza di compire il suo contentamento. Trasricchito lo Stato e gl'individui, non era ancur più facile il vedere, che ogni ricchezza è un bene immaginario se non procaccia agli nomini che la posseggono de reali godimenti? Che cosa più ragionevule ed evidente? L'amanità donque finì col persuadersi che il solo bene reale finalmente non potea essere che il piacere: potenza, gluria, ricchezza, divennero agli occhi suoi illusioni bambinesche : e scoperte una volta queste illusioni terribili, potevano forse più ingannare l'uomo per altra parte già fattu voluttuoso? Andate e parlate ad un popolo a questo termine pervenuto, nel quale non rimane più nulla di reale agli occhi suoi nella giuria. nella potenza e nella ricchezza, e il solo piacer materiale gli par bene reale : cercale di svegliare in lui de sentimenti generosi, eccitatelo ad imprese magnanime o di pubblico vantaggio; sorride della vostra semplicità; egli stima sè stesso molto più avanzatu che voi non siate nel corso delle idee. Tutte belle cose egli vi risponde da filosofo consumato: tutte belle cose a dirsi, mio caro, ma trite oggimai di troppo; l'austerita esagerata della virtii che vui proponete è una bella immaginazione, ma il tempo dell'immaginazione è passalo; cercansi ogginiai delle cose che si tocchino e che si veggano.

Laoode egli è impossibile che l'amanità, guasta appunto perchè disingianata dalle ilitassi della fantasia calla vame sperane, l'unamità convinta che una havi altro ben reale che quello che scoole le fibre de sensi, veglia abhandonare il reale per tornare di l'ilitasprio già si ben concessito. Nè por rei piacere le reca ficicià, egli è vevo, anzi la tornenta e la strazia orribilmente; ma finalmente il piacree è cosa reale, non poù negari, a differenza di tutti gli altri beni precedentenente sperimentali e di più il piacere incibria, itinpaline, attacra a sè con degl'attini e delle abitolini che si engaino in imperabili necessità: altora, quando il popolo gnato voltese anco fiqui e rima di anno consultato del cept più finti quali fora che pur dovebbe doporare al infrançetti, neggiacente, proportio delle prodicto delle puri devente desporare al infrançetti, neggiacente, proportio della consultati di miserando progresso uel male, che sempre più il fissa e lo conferna esto infiniziation stato.

net suo imencissimu stato.

Il Cristianesimo adunque, per tornare a noi, acciocchè potesse riuscire a salvare la società civile, dovea far niente meno, che conservare l'intelligenza la qual periva

nell'inman genere, perdendo questo il poter prossimo di far uso di essa.

Come venire à capo di colant opera l'Come podé L'Evangeliu conservar l'uso dell'intelligenza che venia meno rapidamente ne popolit Ebb egit da proporre alla voluntà umana quel bene noro di ciri dicenmo, non illusuriu, ma reale altrettaniu quanto lo stesso piacer Bisco? Itene che oltre alla reclità che dorea avere, sola capace d'allettare a se l'nome già attolo dalle illisationi, fone anche idanoe a mettre in granda e perpetta azione il soo intendimento ?— Veggiamolo, considerando quello appunto che à avvenuta.

Il Cristianesimo annunzio di fatto nn bene nuvello, come dice la parola crangelio; nn bene a cui l'inmanità mirar dovesse qual nuico scopo di tutta sua attività.

Non fa questo bene, annunciato agli nonini dal Cristianesinoi, nieste che venisse dalla terra: egli gilelo additara come cosa via olire a questa via, e perficto, premio di perfetta virtii. Disse questo bene realissimo, pieno, infinito, duraturo per sempre: la vita temporale, e i beni suoi esser vani, illusimi dell'immaginativa, appunto come il muoda gia opinara; o verco e reali, qualle piascer fisico; esser vani titulava, perchè istantanet, incerti, mescolati di pene, inetti ad appagare l'essere intelligente, il cui cuore agogna a qualche cosso d'assoltos e d'infinito.

Il solu recitare dottrine si alte, e in parte si opposte ai comuni sentimenti e certo alle comune tendenze, era bem molto; nie il mundo avea udito mai un liuguaggio pari a questu. Tuttavia nun bastava a mutare le teste e i cuori. Acciocche la nuova scuula

Supplement of August

portasse degli effetti reali nelle società, nell' umanità, bisognava di più che ella inducesse gli nomini a credere veramente ad affermazioni così sublimi e così straordinarie. e a crederyi con nna persuasione più forte di tutte le altre persuasioni e convinzioni sue precedenti, più forte di tutte le passioni si sviluppate, di tutte le abitudini si inveterate ; chè quelle affermazioni tagliavano a mezzo tutto ciò che solevano opinare e praticare gli nomini intorno al bene ed al male, condaunavano tutte le affezioni loro più tenaci, le più care lor consuetudini divennte già per essi nn'altra natura. Era pure impresa enorme, e in apparenza disperata, il solo indurre il mondo a credere speculativamente a dottrine così severe, assolute e recise : e pure il solo credere speculativamente quelle sentenze era ancor nulla gnanto alla pratica della vita, che il solito fatto degli nomini fn sempre quello del video meliora proboque, deteriora sequor. Veramente niuno per quantunque malvagio perde al tutto la sinderesi : tuttavia i principi scritti in questo nostro interno codice del cnore rimangono inoperosi, e tornano impossibili alla debolezza nostra, noiosi e tristi alla nostra malvagità. Quand'anco dunque la nuova scnola per nn prodigio avesse cacciate nella mente e nella fede degli uomini le inesorabili sne affermazioni, non rimanean per questo gli nomini men liberi di praticarle, o di canzonarle a lor posta, il perchè restava il più difficile, restava di dare a quelle verità risgnardauti nno stato di cose al di la della visibil natura, nna forza così pratica, che gli nomini veramente togliessero a seguitarle; il che non poteano se non a condizione di rinnovellarsi da cima a fondo, di annientare, per così dire, la vita lor precedente, di annientar se stessi, prendendo nna vita nuova, nn essere nuovo. Ciò che dee fare ancor più stapore si è, che la anova scuola non ignorava niuna di queste difficoltà, e tuttavia non s'atterriva, nè si arretrava : ella a dirittura pretendeva, e il dicea chiaro, che gli nomini nascessero di nuovo (1); che fossero non solo rifatti nella mente, nel cuore, ma fin nelle midolle più intime; a dirittura ricreati (2),

Quest' alta sicurezza di sè, questo parlare con potestà (3), distingneva il Cristianesimo da tutte le scnole de filosofi disperati di nulla ottenere dalle masse, quanto ciò

che è divino si distingue da ciò che è umano.

Un altro carattere che segrega l'Exangieio dalle l'Risofie ai è, che egli solo cisette dagli nomini non l' nano i l'altro virite, chiudendo gli occhi sopra la mancanza di altre ed altre; ma esigette la viriti tutta intera, scerra da ogni vino senza eccezione a elensa nel dispensa, riducendo in pratica il gran principio, che i il bene non ammette in seè difetto, di modo che e com soi dificto il bene non e più mente in nell' nono il male » (4): tale condizione era posta alla promessa immarcescibile beatitudine.

Il terro distintivo della secola erangelica si è il non velgersi al solo intelletto; una nel mentre che ella commorda agli ununiti l'assevuto a quanto insegui, di più misterioso a nome di Dio (3), intima loro di più che conformino a' sosi insegnamenti le azioni tutte della bri vità: sicchè l'intelletto pere entrare anzi come secondario, che come primario in questa secola novella: non è più il raziocinio, ma la fede, l'affetto el opera che si dimanda agli nomita.

Finalmente il quarto carattere della cristiana istituzione si è, ch'ella non chiama a sè i soli pochi cho possono dedicarsi a scientifiche speculazioni : chiama tutti , vuol

ROSMINI V. I.

maeris, condemnatur (mar. xvi).

26

<sup>(1)</sup> Amen, amen dico tibi, nisi quis renatus fuerit denuo, non potest videre regnum Doi (10. III).

<sup>(</sup>s) Voluntarie enim gentuit nos verbo veritatis, ut sinue INITIUM aliqued CREATURE ejus (la. l).
(3) Erat enim docens cos sicut POTESTATEM HABENS, et non sicut Scribas corum et

Pharicaei (Matth. VII).

(b) Quicumque autem totam legem servaveril, offendat autem in uno, factus est omnium reus

<sup>(</sup>Jac. II).
(5) Qui vero non crediderit, condemnabitur (Mar. XVI).

salvar tutti senza eccezione di professione, d'ingegno, d'età, o di sesso, o d'educa-

zione, o di stirpe, o di linguaggio, o di gradi di coltura.

Ora la storia, e il fatto giornaliero ci atlesta, che persone di totte queste differenze fornite ndirono le parole de nuovi maestri, risposero alla chiamata, credettero ai loro sublimi concepimenti, vi credettero di tal forza da rinnovellare secondo quelli praticamente le proprie opinioni, i propri costumi, le proprie azioni, da morir per essi con coraggio, con un eroismo maggiore che non avesser mai fatto i Romani de tempi migliori nelle lor famose battaglie: in una parola è questo il fatto innegabile, patentiseimo, comnaque si spieghi, che la Chiesa di GESU' Cristo fu acclamata ampiamente maestra delle nazioni, ed i popoli languenti tesero a lei le braccia, come fa il bambinello al sen della madre. Tale appunto avea veduta questa Chiesa Isaia, otto secoli prima, e le volgeva queste parole: « Esulta, o sterile, che non partorisci, innalza strida ginbilanti « e nitrisci, o tu che non avevi dolori di parto. Imperocchè i figliuoli della desolata sa-« ranno più che non quelli di lei che ha il marito, ha detto il Signore. Allarga gli « spazi del tuo padiglione, e stendi le pelli de' tuoi tabernacoli, non por modo: allunga le tue corde, e salda bene i tnoi piuoli. Perocchè e a destra ed a sinistra to traa boccherai moltiplicando, e la tua progenie possedera le genti, e rendera abitate le « deserte città » (1).

Colle quali ultime parole il salvamento delle società cadenti è vivamente dipinto. Tuttavia in ciò che abbiam detto non v'è ancora come spiegare questo prodigio. Abbiamo bensi osservato, che il Cristianesimo, affin di sovvenire alla società spirante, doveva « conservare ne' popoli l'uso dell'intelligenza che moriva »: come dunque per-

venne egli ad ottenere nn tanto effetto?

lo confesso, e dovrà meco confessarlo ogni nom ragionevole, che vi ha qui qualche cosa d'inesplicabile, e di superiore alla natura. Questa cosa assolutamente fuori delle forze e de ragionamenti nmani si è, c come gli uomini potessero avere improvvisamente creduto, e creduto di una fede insuperabile, efficacissima, ai dogmi i più misteriosi, e alle massime le più severe che conteneva il Vangelo. » Questo nè io voglio, ne io so, ne credo che altri possa spiegare, se non ricorrendo all'occulta potenza che ha l'autore del Vangelo sulle anime stesse degli nomini. Ma lasciato questo, e sol supposta e data, come veggiam nel fatto, questa fede viva nelle pubblicate dottrine, egli non è più difficile lo spiegare tutte le conseguenze che dal Vangelo proven-nero a bene dell'umanità e della società, e specialmente quella mirabile, dell'avere conservato e risuscitato nelle nazioni l'uso della intelligenza, che si obliterava e spegneva, anzi in mezzo ad esse stabilito quasi nn focolare di sacro e perpetno fuoco, al quale gl'intelletti degli nomini e delle genti potessero in ogni tempo riavvivarsi e riaccenderui.

Acciocche l'intellettiva potenza mantengasi in movimento, non basta ch'ell'abbia

della materia intorno a cui possa, volendolo, esercitarsi.

Anzi la materia pon può mancar mai all'intelligenza pmana; che non y'ha oggetto naturale il qual non valga ad esercitare senza fine il pensiero: ogn'idea della mente anche la meno feconda, può rendersi principio d'indefiniti ragionari, purchè l'attività intellettiva basti a dedurli, purche l'nomo voglia occuparvisi.

Acciocchè danque l'intelligenza si conservi in moto, conviene che ella sia messa in atto da qualche stimolo; in una parola è necessario che la volonta mnova realmente l'intendimento; ne la volontà vnole mnoverlo se non quando trova necessario il moto dell'intelletto a consegnire il bene a cni ella crede, e in cui clla tende. Se dunque l'uman genere, invece di eredere fermamente alla beatitudine che il Cristianesimo gli promise, praticando la perfetta virtu, avesse risposto: « Questa beatitudine non la veggo io ancora; chi m'assicura che non sia anch'essa nn'illusione? » e si fosse così perduto

nel dubbio; egli era impossibile che il Vangelo conservasso l'intelligenza nella perpetua azione che si richietie; perocche non avrebbe mai interessata la volontà; la quale, rimanendosi inerte, non avrebbe dato il moto necessario all'intendimento degli nomini-

All'incontro, altamente pernana la volontá della parola che le venia predicinal, healtitudine propostale divenne necessariamente l'orgetto a le più di tutti importante, nel quade ella dovea volgere a tener fiasi gli occhi contemplanti di distributioni di lore gli occhi contemplanti di distributioni como comiccio, per dirlo di norvo, a prescrivere il razziorinio, operazione affaticante ed importata più nivi gli onnini titti alla contemplazione, elletto natura della fiele, operazione piena di svavita, di lace e di puez. Intanto il norvo bece, norvo oggetto intellettive, era giuta per sempre nel modo degli spiriti e degli era tala, che in sè contenera el razione per supplicamengi le regole, colle quali abbiam delto potenti ilerate la feconditi intelletta di un oggetto proposto alla volonia (1), e trovereno che ninno del beni instruzi ca ci le masse associate tendono nelle diverse età, ne ha tanta quanto il bene movamente proposto dal Cristanesimo, nessono è cagione tanto possente d'intellettual e svi-

Accennamo in prima, che l'oggetto della volontà esige un no più grande d'inligenza più ch'egit è spirituale. La ragiose n'e chaira conocionatab solamente coll intelligenza si collegit è spirituale. La ragiose n'e chaira conocionatab solamente coll intelligenza si possono concepire gli oggetti spirituali, che non cadono sotti sensi. Or la besittoliame proposta dal Cristianamino e principiamente spirituale, e l'oggetto suo è corporalmente invisibile. Per volgeria ale sua coll'affetto, gli nomini doveano necessariamente lare grandi uno della pura intellicenza.

Di pin, l'oggetto di quella beatitudine è la conginnzione dell'nomo con Dio; la qual si la essenzialmente per mezzo dell'intelletto, il quale rimane pienissimo dell'essere infinito che diviene san luce e sua forma. Il modo adanoue di tale beatitudine

quale l'insegna il Cristianesimo, è un modo sovranamente intellettuale.

Aggingi, che l'oggetto della beatitodire cristiana è loce e forma vitale dell'inlettello (percode così i acristiana oltrira descrive fidito), el es sendo infinito, l'intelletto più prenderne più e più, sensa comprenderlo in sè al tutto gianmai. Trova danque l'intendiamon in quello oggetto un sou proprio pasco del tutto gianmai. Trova dal sempre vivo e rinascente desiderio di più e meglio possedento (giacchè anche in questa vita lo si pob possedere) viene del continos sprontano da allargaria e diseadori sempre più, per ensere più alto a partecipare di Dio. Laonde il bene supremo è cina dilettuale : qui suo Vangelo propota di'unamidi come nan sorgente perme di viù ai tellettuale : qui hanno i credenti un eccilamento infinito a far sempre uno maggiore di loro intelletture pottuaz, tranedo verità nonze, e nouvi campi di fice excoperdo nella contempharione dell'infinita essena, le quali verità lungi dal saziari; acuiscono sempre più il loro alto e parissimo desiderio di sapere.

An applichiamo pura all'oggetto in cui mira la votonià delle masse cristane, anpole quattro note che costraddistinguono que beni, l'acquito e l'utisine de quoii dimanda ni maggior uno d'intelligreux. Queste vedemuno essere il munero, lo spazio,
il tempo, l'astraviore; di maniera che di maggiore nos d'intelligenza demistri ià, dove a godere il bene desidento si dei trascorrere colla mente un nomero maggiore di
coe, uno spazio e un tempo maggiore, e levarsi a datrazioni più sichorato. Ora il
bene proposto qual fine agli comini dal Cristianesimo di secssisia involge il massimo
marro, il massimo spazio, il massimo etmpo e la massimo espazio, altrazioni più sichorato.

In primo lnogo, il detto bene è quell'essere che fin autore del mondo, principio di ogni numero, di ogni tempo, di ogni spanio e di ogni astrazione; e di tatte queste cose egili è maggiore, contenendole in sè eminentemente.

(1) Cap. XIV.

In secondo luogo, quanto al numero, non può l'nomo vivente in terra conoscere Iddio se non divisando le sue perfezioni e doti ; le quali perciò si moltiplicano nella mente umana all'indefinito. Del paro, seuza limite di sorte, moltiplici appaiono gli atti co'quali Iddio regge l'universo, e le profoude ragioni, parte palesi e parte occulte, della sna provvidenza. La storia dell'nuiversità delle cose diviene sotto questo aspetto la storia delle divine dispensazioni (1): i fatti della natura, quant'e, quanto nasce, opera e perisce, rientra tutto nella contemplazione del supremo autore e creatore. Considerandosi poi i mezzi, co'quali, secondo la dottrina cristiana, nu tanto fine s'ottiene, trovansi pure di numero infiniti. Perocchè primieramente quell'oggetto della beatitudine è santo: dunque ama tutto il beue, odiando tutto il male. L'umanità dunque che volgesi a pensare questi mezzi, si occupa spoutanea a perfeziouare la morale; le virtu totte, i vizi, i peccati tutti anco i più leggeri, tutti i mezzi di meritare, divengono materia ampissima all'assidua ricerca del suo intendimento. Di poi, non s'investiga solo ciò che è lecito da cotali nomini cristiani; ma quanto è di consiglio, il perfetto; si tende all'creismo più sublime. Ne solo s'investiga tutto ciò che può più piacere al santo de santi in tutte le cose giuste e perfette; ma si studia industriosamente di conoscere l'adorato suo volere negli oracoli snoi positivi, ne'libri santi: altra fontana perenne d'intelligenza agli pomini. Chi potrebbe dire quale e quanta luce intellettiva non attinse e attigne continuamente l'umanità da'libri divini? Le sacre carte immensamente infinirono e ne' costumi, e nelle leggi, e nella formazione stessa delle liugue delle moderne società. Insomma Iddio sommo bene, ed i mezzi d'acquistaruc il possesso, fu ed è il principio di studi moltiplici all'infinito: fu ed è materia a molte e molte scienze che non avea il moudo prima, quando sublimi per l'altezza dell'argomento, altrettanto senza fondo e limite per la loro moltiplicità.

Vesendo allo pratio: il Gristianesimo col suo pessierro fondamentale tatta abbraca, e vince l'immentia della estensione. Un Du presente in ogni longo, fa a è de, ogni luogo sia la patria del credente, perchè vi trora puro il bese a cui iende. Il Gristianesimo col suo nouvo annore empie l'univero: con solo attesta che gli omini tutti, abitino il polo o la hinea, vengono da uno stesso ceppo, ma chiama altresi tutti ad ma medeima credita, al possesso d'u mo medesimo brese, gli ammette allo stesso banchetto colle celesti intelligenze, al sanchetto che alle suc creature imbandine colori che le trasestal norlia: dimarti alla carilà ca ila sapienta cristiana apriscono siduopue intermense dal norlia: dimarti alla carilà ca ila sapienta cristiana apriscono siduopue intermenvaggio in ogni landa più mospita, in oqui selva più cupa per salavito, e inobbriario di unel vero bene che codotto di moli tutto noi secna si unione de singoli, e che solo è atto.

soverchiare ogni desiderio.

Quato al tempo, basta dire che il bene del Cristianesimo non si possicle piezamente se non quando il tempo finisce, e incomicia l'eternità. Quaci è poi longa la vita, tant'è longa la serie dei mezzi coi quali Toomo dee acquistare il suo fise; na solo assello di questa catena di bonose aisoni no por homancare. E conce l'individuo non ottiene il suo fise se non con si lunga serie di stit egregi; e con un apettar si longanime, il Cristianesimo qual soicis ha vita più lunga di quella di tuti gl'impere, che, come il fatto mostrò fin qui, passan dianaria s lai come passan le mane generazioni dinazzi alta terra, al solo, alla tetle, che continnano il lore consi nulterpalise.

Finalmente non vi può esser bene di alcuv'altra gnisa, che esiga tanta astrazione di mente, quanto quello che propose all'immanità il Vangelo. Egli è tutto a lavoro e a sforzo di ustrazione che il cristiano si solleva solla natura, e purifica il pensier che ha di Dio: io virità della sola astrazione egli contrassegna nella sua mente Presser divino

<sup>(1)</sup> In qual libro is trova il maggior numero nominato da tutta l'antichită? — È nella Bibbin, di ores i descrire leddo circondato da mille mitori di printi l'estanti: decire milities centena milities. Non fu mai nominato, ch'io sappia, avanti Cristo un numero più grande. Ecco dunquo l'ideo di Dio che distende l'intelligiezza del mondo patrico più che pun pote far l'uvo di intele copen naturali.

per forma, che nol possa più confondere con altra cosa sensibile; in virtù dell'astrazione il suo culto rimane scevro da ogni elemento idolatrico ed antropomorfitico, ed adora in ispirito e verità. Per questa via stessa dell'astrazione distingue egli da ogni altro bene quella mercede che aspetta, cni « nè occhio vide, nè ndi orecchio, nè asce-« se in cuore di nn nomo mortale: » misteriosa mercede, e pnr certissima e chiarissima all'anima credente, che ne preliba la dolcezza, e che oltremodo s'appaga nell'accorgersi che ninna delle finite cose è dessa, anzi ella è da totte queste astratta e divisa. L'astrazione oltracció è in uso continno a' popoli cristiami per la vita interiore e del totto intellettuale che sono chiamati a menare sopra la terra, vivendo quaggiu come se quaggin non fossero. Laonde sull'ali del pensiero purissimo, rigenerato vola il credente, e riposa come in suo nido nella città eterna, dove luce sussistente la verità e la giustizia.

Or si raffronti una tal natura di bene singolarissimo proposto dal Vangelo alla nmanità, co' beni tutti di che questa prima era vaga, la polenza, la ricchezza e il sensibil diletto; e gindichisi quale addimandi maggior nso d'intendimento, dopo quello che par dicemmo, se il ben dei cristiani, o il bene inteso da' popoli non cristiani. I beni a cni si volgono questi ultimi non chiedono più che un uso limitato d'intelligenza e poi svanendo l'nn dopo l'altro dall'nmano desiderio disingannato, vanno sempre più restringendo l'attività intellettiva ed effettiva delle nazioni, le quali, riposatesi finalmente nel piacer fisico, l'uso dell'intelligenza del totto abbandonano. All'incontro il bene nnovo dal nnovo maestro proposto da guaragnar coi meriti provoca ad un nso illimitato d'intelligenza, come quello che ne mai s'esanrisce, ne invecchia, ne sazia chi lo rinviene.

Conservò danque il Cristianesimo nelle nazioni l'uso dell'intelligenza coll'infonder loro la fede nel sno bene. Salvato poi l'uso dell'intelligenza, riman facile a spiegarsi come gli nomini s'aiutassero da sè stessi all'opera del risarcire, e fin anco del

rifare in un modo migliore le civili società.

Giacean queste e venian meno per quella ragione stessa, onde gl'Indiani d'America veggono ogni di scemare il lor numero, e tuttavia non veggono i mezzi di ovviare alla imminente e continua loro distruzione: manca quel grado di intelligenza in atto, che è necessario a trovar que' mezzi che ogni europeo trova assai facilmente, ed a persuadersene, risolvendo di mettervi mano: chè anco la forte persuasione inducente l'nomo ad operare in gran parle dipende dall'intensità e dalla vivezza del sno intendere. Colla ragione stessa si spiega perchè la povertà e la servitù si mantengano in certe stirpi : non è che la poveraglia gentilizia non senta le miserie di cni è gravata, ma l'intelligenza immobile e fiacca non le basta nè a trovare nè a voler adoperare i mezzi di rilevarsi da quell'infima condizione : indi la difficoltà maggiore di guarir le società dalla piaga dell'oziosa mendicità. Così appunto i Romani scadnti marcivano a lor grand'agio nell'ozio più scioperato, premuti instilmente dai morbi dell'estrema indigenza (1) e de' vizt: qual nom mai a quegl'intelletti mezzo spenti poteva più insegnare i mezzi di risorgere? Tali insegnamenti scontravano tanta mollezza d'intelligenza, che non poteano lasciar in essi niuna profonda e operativa impressione.

All'incontro col nnovo raggio di Ince divina, tratta in azione la più gran mole d'intelligenza che mai si fosse mossa in passato; era ben naturale che avvalorate e attnate così le menti, divenissero tantosto idonee non che a rifletter sni mali, ma a indagarne i rimedt, ed applicarli alle proprie piaghe. Conciossiache invano le orde de' barbari sopravvennero per molti secoli a spazzare fin le rovine della romana società : la nuova, la potente, la soprannaturale inelligenza de vinti trionfo de vincitori : la Chiesa

<sup>(1)</sup> Disse acconciamente Montesquieu de Romani degli ultimi tempi, « Quelli che a principio furo-c no corrotti dalle ricchezze, lo furono poscia dalla povertà » (Considératione sur les causes sic la grandeur des Romains, etc. ch. X).

fermà i ferci nel mezo delle lor corse, li massuefect nel colano delle distruttria (nor vittori, invitali como figit al non penifec, amana, santa, immenas associatione : e coà ed un tratto d'accordo e vinolori e vista, dismensi git odi, i pregiodat, le eccisive affacioni, è aloperaziono non più a fareggaria camberolennete, ma a ricottarini il mondo: foodarono le oazioni moderne uscio, si poò dire, tutte brio e vita dalle acque del battasimo.

E quell'impulso, quel moto date dal Cristianesimo all'intelligenza de' popoli non può più fermarsi oggimai; lacode la società non può più perire: il progresso sociale è assicurato:

Or perchè quel moto dato dal Cristianesimo all'intelligenza de popoli non può più fermarsi? — Colui che da principio persoase al genere nuano fradicio la parola evangelica, disse ai redenti: « Ecco., jo sono con voi sino alla fine de 'secoli: «

### CAPITOLO XVI.

# DELLA MORALITÀ RISTORATA NEL MONDO INSIEME COLL'INTELLIGENZA.

L'umanità non cristiana, tendente all'acquisto de' beni temporali, non potea fare della scienza per sè no oggetto sociale. Ella dovea prezzare le cognizioni solamente per quello che poteano servire ad ottenere il fine prossimo delle sua società.

Ma il Cristanosimo levò la scienza più su, fecela divenire no negetto cerco e voluo per eè degli comini (1), dando di mannia per sono fine no eggetto che è lore sesennate delle menti, e c che illumina ogni conce veniente in questo mondo » (2)». Fon di dunque maraziglia se dal suo seno fecondaziano il Cristanosimo predocese fuori rimovate tutte le scienze, dall'intante chi egli persuase gli uomini, che la cognizione contineno i se dando che dell'acciona di contra contra

Ma il Cristianesimo non solo collocò la scienza al di sopra di tutti i beni temporali; egli introdusse di più nel mondo la virtù, che nelle società antiche non entrava se

non in un modo oltremodo limitato e imperfetto.

La virti suppose dinazzi a sè la esginisione del vero bese (3); percechè ella sta in gran parte se diesiderare o procescian, quanto possismo, il bese de teorit simili. La morale adunque degli anichi non girme che a collocare il principio delle virti nella socialità, come fero Coerono (4). Ha questo principi orene un diverso tralere della direrene sia sociali. Percoche indel divense sià l'ampio rietera un diverso tralere mo, cangiò di oggetto, cangiundosi nelle meni il concetto del bene che si credera desirabile alla patria, Tuttavia fina La tanto de si desiderò alla sociata, cio dal patria, con

(1) Anco a'nostri di sono alcuni che sostengono, il aspere non aver alcun prezzo per sè alesso, ma overme in relazione co'vataleggi temporal chiegli produce. Cofesti dividoso eccodo il loro arbitri o le cegnitiro il dep parti, delle quali la prima discono contenere te cognitivoti utili, la seconda le tuntili. A coterbo basco pregindirio non fa situatere il Romangoni. O cotalà scrillori sono veramente antierritato, i e menici mertali senza econogramone, della moderna civilià.

(3) Vedi la Storia comparativa e critica de Sistemi morati, C. VIII, § vii, dove sponendo i combaltimenti degli stoici cogli altri filosofi, dimostrazi che non può avervi virtà assoluta senza un bene assoluto a cui ella tenda,

(4) Dopo Gratio, à mode a Circerone attribuire il antenna che mette il appreno principio della menzia estata colsita. Cascine tatturia ridictare, che preprinciane partatto il gratio delarente munici colterva i Lauria estata di la culta speculiazione, fino a proporsi i problema del principio repreno della mercile sollerazione della mercile di produce della considerazione della mercile della mercile della mercile della considerazione della mercile della merci

la potenza, la gloria, la ricobezza, la si desiderio pure una qualche sexta di bener, quantunque insulficiente. Ma quando gli momisti uno ristero pia alcun bene se non nelle voltută, nulle loro pitr rimase da desiderare alla patria: che essendo la patria un corpo morale, ella sentira a l'oro cochi, i quali voltulosis cercarasa nu crepo fisico, e non un corpo formato d'astrazioni. S'esingueva dusque la virti insiene colla societa; quella virti do liuitata e inspectit quanto i beni de ell'area per orgetto, la quale appena che il austo usono di virti meritane (1). La dottrira stoica disostrazio la vatula di tuti i beni esterni, ridoccordo la virtia a uno siera infeccodo, perché essua dall'area gli nomis perduta ogni fede ce besi che potenero altrui desiderare; onde dell'elevire escolari rimaneraso soli sicorori del compo.

Sopravenne il Vangelo, il qual poè additare agli somini un bene a cui aggiustasser fede, e di pii un bene assoluto. Da quell'ora rinacque in tutti convi "affectione numana, apenta per manoanna di fomite (2): seppero altora gli uomini che cosa desiderare a eè, che desiderare altri; seppero che una benedicenne are possibile. Poè dunque da quell'ora aver luogo la virtic, che come dicevo si ridnee a un desiderio dell'Altusi bene; e perciò la virtio notela introdotta nel mondo dal Cristianesimo prese il nome appropriatissimo di cerrità. Indi in poi la morale si radicè, e fit occupitea: v'ebbe al mondo una virtic, una bondi assoluta, perchè avente un assoluto bene per mirri quando prima nou vi potne assere che mas cotal ombra di virtic, non avendovi che una cotal ombra di bene: quell'ombra della virtia passara e avazine, cone passara e

svaniva l'opinione del bene vano e illusorio che ne formava l'oggetto.

Quiodi è che la virti nou poleva entrare nelle società del agannesimo come un climento del loro fine, ma sol come un mezzo sociale. Nella umanità redenta da Cristo, la vera e completa virti presde il posto che le conviene. Conciossicabe ell'è porre una sacrilega profantazione pe Cristiani il considerare la virti alteramente che qual fine diciderabile per è stesso ci alissima e condistanta con cidel e, la virti cristiana adegna ogni seggio inferiore: la società interra dee a lei inchinarsi, a lei subbidire, e dall'ubbidienza e il catigurene la propria sobbili e la propria d'urata.

# CAPITOLO XVII.

COME IL CRISTIANESIMO SALVÒ LE SOCIETÀ UMANE RIVOLGENDOSI AGL'INDIVIDUI .

E NON ALLE MASSE.

Una riflessione parmi ancor degna di farsi sulla grand'opera compita dal Cristianesimo del salvare dalla irreparabile loro perdizione le civili società.

E questa si è, che l'autore del Vangelo ed i suoi mandati non si volsero immediatamente alle società, ma indirizzarono la loro voce agl'individui della specie umana :

sicchè giestamente può dirsi che il Cristianesimo salvò le società mediante la ragione degl'individui, e non mediante quella delle masse.

Si trova facilmente il perche di questo procedere nella natura essenzialmente mo-

rale e religiosa del Cristianesimo.

Ponendo il Vangelo a fine di tutti gli nomini la virtin e l'unione intima colla divinità, egli dava al genere umano un fine essenzialmente individuale e personale: percochè sono cose del tutto personali la bontà, il merito e la fruizione della divina essenza.

Di questo principio poi nascevano conseguenze importantissime.

(1) Per questo s. Agostino nega l'esistenza d'una vera virtà, là dove manca la cognizione del vero Dio, in cui quella des lerminare. Illud constat, dire, inter omare veractier pios, neminem sine vera pietate, di est veri Dri cero cultu, neram posse habere virtatem; nec com veram esse, quando glorica ecriti hamonac (De C. D. 1, 113).

(2) S. Paolo caratterizza i gentili chiamandoli sine affectione.



La prima si era, che la dignità nmana ne guadagnava, e che venia data a cia-

scua uomo la coscienza di questa dignità.

É in veco, so nos v'ha che un ñolo bese vero ed assolato, come inseguò l'autore de Vangelo (1), e se questo bere pos obtenersi da càsson nomo egualmente, egli o chiaro che ciascun nomo ha un prezzo nguale agli altri, come quello che è ugualumente to ordinato a quell'altissimo fiere o odenemeno po hi ne considerarsi come un emplice mezzo alla volonta el adi facicità degli altri nomia; prechami questi singolarmente, o naceo uniti e formanti qualsiroglia maggioranza. Stallita poli 'unpudificanta di de-stituzione per tulti gli unimia, venia con ciò assicurata a ciascuno certa porrione di la finazione per tulti gli unimia, venia con ciò assicurata a ciascuno certa porrione di la finazione per tulti gli unimia, venia con ciò assicurata a ciascuno certa porrione di tri qualsi con per la finazione per tulti gli unimia, veni con continenta qualti, e al peri da nun sociota, qualsi cogli alta lone. O ce chi con continenta qualti, e al peri da nun sociogliarza e questa diferrale civitana è il più astolo fondamento su cui si reggano le società moderne, e acuello che le reade lecultime e sunte.

In secondo luogo riflettasi, che quella sapienza, la qual prendeva a riformare o più tosto a rifare le società civili, nou sarebbe mai riuscita all' opera volgendosi direttamente a queste, ma le era del tutto mestieri che gnadagnasse gl'individni gittando

in essi intelligenza e virtin.

Perocchè le antiche società posando sopra basi al tutto erronee e immorali, non polevansi correggere, ma sol distruggere, rifabbricandone di nnove sulle rovine di quelle.

Egli è danque un errore gravissimo quello, onde par molti vorrebbero che le moderne società si modelassero alla forna delle greche e delle ronane, non aspendo vedere altro tipo di società civili, che quelle antiche perite per sempre. Costore sono Instania in aille miglia dal conoscere l'unitan natura delle antiche e delle moderne società: inginati verso di queste, vagheggian la falsa gloria di quelle, veduta a traverso dell'immena lente del tempo travescro de divide soi di expel.

Per altro, che il Gristianesimo uon polesse riformane le civili società se non rivolgendosi agl'individui, si rende palese anco da questo, che il guasto radicale di quelle consisteva uel mancar esse del line loro ultimo e principale, il qual line è cora essenzialmente individuale. Laonde dovessi fissare immobilmente questo fine dell'individuo. Lo o tit tosto darto agli uomini ele uon l'avano, cel allora solo e'li duiridui rismati o-

teano risanare le società.

N'e la ristorazione delle civili associazioni sarebbe risostia meglio nell' opera sua, sei l'Crisianeziono i fosse rivolto direttamente alla società famigliare, come in grau parte area fatto la legge mosaica: in primo loogo per la ragion della, che la radice del male satura negl' ripidriola, nella mancanza del lien individuale; e in secondo longo perchè la civil società non si unisce insieme fortemente se non a condizinne che la società donnestica in molta parte si limiti e si restringa; onde, come osceramuno, le più forti e splendide società civili son furono formate da famiglia excozzate insieme, ma da individui essopii; i quali chebe più a esone le usone città che fondavano, che le proprie famiglie che ancor non avevano: il perchè le famiglie loro, vennte dopo le citi di, furoso so queste modellate, e da queste governate (2).

L'aver poi il Cristinaesimo cominciato la riforma dagl'individui, cioè dagli stessi clementi delle politiche comiversor, e messa loro in mano la potenza riformatrice, attalebé da prima dodici soli formo i destinati a trascinanti dietro tutto il mondo, rimanendo poi sempre dopo essi in sulla terra no magnistero eserciato da pocho il dutate efficacia che nono razziori entrano in, calca sezza posa a darsi a que' pochi discropti,

<sup>(1) «</sup> Che giore a ll'econe se guadagni sulto il mondo, e poi patieca la perdita dell'unina proprie? « o cho darà egli in camibio dell'anima sua? » Queste ecleberrame parole di Criste rieccono a un dire, che il supremo male per ciaccun nomo del tutto suo personate, e gose l'ha in comunicone con activa altro.

<sup>(2)</sup> Attesta Livio che la famiglia romana era modellata sul tipo della romane repubblica.

questo fu un gittar le basi d'un governo priversale dell'prantia, e d'un tal governo. che ne quanto alla durata, ne quanto alle massime dipendesse dal capriccio e dall'instabilità degli nomini. Nelle antiche società entrava inevitabile la tirannia delle masse, o sia delle maggioranze. Il Cristianesimo intro.Incendo nel mondo l'ecclesiastico magisterio, riprese e condannò ogni specie di tirannia e di dispolismo (1), E veramente, gl'individui che destina il Cristianesimo a maestri del genere nmano non possono insegnare quella dottrina che loro piace: hanno una dottrina fissa, la quale non può giammai venir in contraddizione colla verità nè colla ginstizia naturale; perocche la cristiana dottrina racchinde necessariamente l'obbligazione di seguire ogni verità ed ogni ginstizia; sicchè tutto ciò che fosse ben provato contrario al vero ed al ginsto. perciò stesso sarebbe anticristiano. Le masse adunque bisognavan di gnida: il Cristianesimo mise sopra di esse degl'individui. Ma acciocche questi individui non divenisser maestri di falsità, o ministri di prepotenza, sono essi stessi condannati dalla dottrina che insegnano, ogni qualvolta tolgano a persnadere cosa che sia men che vera o men che giusta, o cerchino altro che il semplice miglioramento dell'anime degli nomini, il loro vero bene. Che se dal Cristianesimo venne dato alle masse questo gran criterio applicabile ad ogni individuo incaricato di ammaestrare le nazioni; delle guarentigio ancora più positive furono date a' fedeli, acciocchè non abusassero mai del loro polere quegl'individui che debbono guidarli a nome del Cristo. Perocchè colui che pote foqdare una Chiesa che abbraccia tutte le terre e tutti i mari sulla sola fede della sua parola potè altresi promettere con verità che la sua Chiesa sarebbe indeficiente ed infallibile nel suo insegnamento. Di qui nasce, che ciascon nomo ha nna tessera di verità a cui confrontare l'insegnamento de' particolari maestri : conciossiache ciascupo di queati insegna la dottrina vera allor solo, che ciò che insegna egli in particolare si accordi con ciò che insegnano tutti, con ciò voglio dire che insegna e tiene l'intera Chiesa.

Laonde questa trasfusione della dottrina dall'unico maestro in pochi discepoli, e poscia sempre allo stesso modo da pochi ne' molti, è conforme alla natura dell'umanità; e traccia nn governo ben ordinato, che discendente da Dio principio semplicissimo, si dilata fino ad abbracciare tutta la moltitudine degli nomini (2).

(1) Eği å singsåren a vælver essen Al. Teograville, che parlé ogst stadt verità della årinnstadelle megjarrenne, i intel ger segli proverspar talser de sing revrer camar, combitendien, degli met iron titta ia finesta dell'ingegne che gli e propria. Une di questi errori da quali sen sambra che intera sapoti inceremente garaden i fregoria scritture, di questi che risquared la vere baso della in berda unea. Questa bese della ilberda unea è che la quiesta, la quali qui sun nature è indipendente la rivida dalse maccio il come de la viscolitati, la quali que sambra è la dispendente la rivida da la mosa con Ura chi credente che l'astroni sindical endervierse la guistita come sons dipendente dalla maggiorana degli somini, ridurcatable per lai medo a cesa suman. Dopo aver egli promoziota quescrigni, sendenza: e la ni quarte della mangiorana degli somini, ridurcatable per lai medo a cesa suman. Dopo aver egli promoziota quescrigni, sendenza: e la ni quali che suman di producti della maggiorana degli somini e la rivida della maggiorana l'arie, qiine di latti i possi-1, o re concervera gli di conciliare la une duo proposizioni speriamente controli? Econos il modo: e Exista, dice, una legge generale che o stata faita e alamon abbancoita non e la guintita. La patriani ferma devolupe i confide della maggiorana degli somini e quali bata i quali controli produce della maggiorana degli somini e quali bata i patria della maggiorana degli somini e quali bata della maggiorana della maggiorana degli somini e quali bata della maggiorana degli somini e quali bata della proposa della maggiorana degli somini e quali bata microli a maggiorana la representazio i proposa della maggiorana della parado della maggiorana della maggi

(a) Le demotrate, a part, la qual chiana ciasema a inflaire egalizacte col seo veto sulle deliherazioni pubblico, in parte i junista sul pertesi principo de co titte lo intelligenes sono agenia. Or queste è ann supposicione crisolomente falsa, amentita dalla autra mairerad della con: ed an governo che a localo apera se cervo el datto, la pare in se un vito reducire; precende qui il ingorareno che a localo apera se cervo el datto, la pare in se un vito reducire; precende qui il inche ella d. Il qui avrime che il governo democratico pero, che sunha in apparenza il governo di holt, no a è ana in fata culto che il greerno de manchico pero, che sunha in apparenza il governo di holt, no a è ana in fata culto che il greerno de manchico pero, che sunha in apparenza il governo di

Rosmini V, I.

Che se noi di più siam vaghi di cercare che cosa insegni la Bibbia al postro proposito sulla dispensazione della divina provvidenza nel governo dell'umanità, agevolmente troveremo, che ella ci mostra la via tenuta dal Vangelo a salvar le nazioni salvando gl'individni, come la più perfetta e la più benigna di tutte l'altre.

In quel libro noi leggiamo, che l'uman genere da prima cadde nella corrazione delle voluttà materiali, nella quale vennte le genti, vi giaccion senza potersene più rilevare. Allora Iddio disse: « Il mio spirito non dimorerà più nell'nomo, perocche eg li e è divenuto carne (1). » Affogate dunque le prime nazioni, che sarebbersi irreparabilmente perdute nella selvatichezza, fu conservata una sola famiglia, dalla cui radice

dovessero uscire altro nazioni migliori delle prime.

E le ngove pazioni uscirono veramente dalla radice nonchide; ma l'andamento delle nazioni abbandonate a sè stesse era fatale, indeclinabile. Tutte dunque trapassando qual più qual meno celeremente per le quattro età sociali, venivano finalmente a perdersi nell'abisso dell'ultima corruzione. Nella Bibbia noi troviamo, che Iddio, lasciando l'altre nazioni percorrere la carriera ehe la natura nmana variamente modificata dalle circostanze loro prescriveva, si riscrbo a guidare con de mezzi soprannatorali una famiglia solenge, e ascita da questa famiglia una gente. Era no esperimento, dal quale apparisse, come mentre tutte l'altre nazioni marcivano, non soprastando nn solo rimettiticcio, un solo germe di cui potessero rifiorire; la sola nazione divinamente sostenuta non perirebbe mai interamente, anzi da lei uscirebbe salvezza inaspettata a tutte le altre. Il qual consiglio si lesse scritto molti secoli prima che avvenisse. Le sacre lettere additano tutte le genti consumarsi nella lor corruzione: sono rese inutili, di nessun prez-20 agli occhi dell'onnipossente. « Eeco, le genti sono nna goceiola della secchia, e e stimansi meno d'un briciolo, che delibera la bilancia : ecco le isole sono polvere mi-« nnte al vento. - Tutte le genti sono come se non fossero in faccia a lui, e riputate an nulla, una vanità. - Ecco ehe tutti sono ingiusti, e vuote le opere loro : e vento « e vano i loro simulacri » (2). Onde tutta l'amanità sarà amiliata, e solo il Signore esaltato (3). In mezzo ad esse è l'eletta nazione, alla quale si volgono queste magnifiche promesse: « Ma tu Israello mio servitore, Giacobbe che io elessi, tu seme di Abra-« mo mio amico, - non temere, perocchè io sono teco: non ismarrirti, perocchè io « sono il tno Dio: io ti ho fortificato e prestato ainto: e ti ha sostenuto la destra della « mia giastizia. Ecco tutti quelli che pugnano contro di te saranno svergognati e con-« fusi : saranno quasi non fossero, e periranno i tuoi contraddittori. - Perocchè io ti « ho dato aiuto, dice il Signore: e il tno redentore, è il santo d'Israele » (4). A questo Redentore, che chiamasi il santo d'Israele, son volte l'antiche promesse: in lui raccolte le glorie, in lui la perennità della nazione miracolosa. Egli è chiamato « l'aspettazione delle genti » (5), cioè l'oggetto che cercavano le genti alfin d'appagarsi e che non trovavano: egli è ancora chiamato il « Capo delle nazioni » (6). Le nazioni saranno da lui

ereditate come cosa che per morte abbia perduto il padrone, e percio sia senza chi ue essendo certo che i meno intelligenti in qualtivoglia nazione formano la maggioranza. E tutto eiò è pienemente vero, senza contare l'altro inconveniente della democratia, che la maggioranza de'meno intelligenti che goveroa, vien facilmente maneggiata a proprio particolar profitto da pochi demagoghi più intelligenti, e più avreduti di essa.

<sup>(1)</sup> Gen. VI. Nou si può esprimere con più di brevità e di forza la corruzione del mondo pro-dotta dall'abbandonarsi alla voluttà de'sensi, di quello che faccia la Scrittura, dicendo che e l'ususo e è divennto carne. > In questa frase trovasi espressa al vivo l'estingione dell'umana intelligenza, che è ciò che rende il male irreparabile. (a) is. XL e XLt.

<sup>(3)</sup> Oculi sublimes hominis humiliati sunt, et incurpabilur altitudo virorum; exaltabilur autem Dominus solus in die illa (ts. II, 11). (4) Is. XLI

<sup>(5)</sup> Gen. XLIX.
(6) Constitues me in caput gentium (Ps. XVII, 44).

disponga (1). Egli le dominerà, perocchè il regno è suo, e tutti i confini della terra di lui si ricorderanno e a lui si convertiranno, e tutte le famiglie delle genti adoreranno nel suo cospetto (2). Conserverà, restituirà l'intelligenza nel moudo, perocchè sarà dato Ince alle genti, acciocche egli apra gli occhi de ciechi (3), e le genti e cammineranno e nel suo lume, e i re nello spleudore del suo mattino » (4); ed a aprirà dinanzi ai « popoli ciechi novelle strade non mai più conoscinte al mondo » (5): con un guardo disciolse le nazioni antiche (6); periran tutte quelle che non servono a lui (7): e disciolte e perite egli le rannoderà e le ristorerà di nuovo (8), la nna parola, la perenuità delle associazioni civili si fonderà nella perennità della Chiesa del Cristo, alla quale si sottometteranuo.

Tale è la dottrina biblica dell'umanità: quelli che alla Bibbia non credouo, la raffrontino colla storia: e ci spieghino in che modo gli avvenimenti più sublimi fossero scritti tanti secoli innanzi al loro avvenimento. Chi considera imparzialmente lo stato di dissoluzione in cui si trovavano le nazioni al tempo della venuta di Cristo, e il loro rinnovellarsi continuo per opera del Cristianesimo, non potrà a meno di confessare, che Iddio è quegli che « moltiplica le genti e le perde, e dopo sovvertite, le restituisce nella primiera loro integrità » (9).

## CAPITOLO XVIII.

COME IL CRISTIANESIMO GIOVO AGLI INTERESSI TEMPORALI DEGLI UOMINI STACCANDO GLI UOMINI DAGL'INTERESSI TEMPORALI-

L'influenza che esercitò il Cristianesimo sulle società umane è un argomeuto che dimanda le più profonde meditazioni del filosofo. Ci sia dunque permesso di agginngere qualche altra riflessione sonra un avvenimento storico di si recondita e misteriosa natura, a quelle che abbiamo sposte fin qui.

Montesquieu sclama, esser cosa del tutto maravigliosa, che il Cristianesimo, il qual non sembra mirare che a procacciare agli nomini la felicità dell'altra vita, sia poi quello che li rende felici auco nella vita presente.

Questo fatto noi l'abbiamo spiegato. Ma ciò che riesce più sorprendente dalla sua stessa spiegazione si è, che non solo il Cristianesimo, mirando unicamente a formar la felicità futura degli nomini, forma anco la loro felicità nella vita presente; ma di pin, che esso non furma la felicità presente degli nomini se non appunto per questo, ch'egli è intento unicamente a procacciar loro la felicità eterna.

Tant' è vero, che se il Cristianesimo si fosse volto a procacciare direttamente agli nomini i beni temporali, egli non sarebbe potuto in nessuna maniera rinscire nel suo intento. Gli nomini s'eran già volti da sè stessi all'acquisto de beni temporali; e l'ef-

- (1) Postula a me, et dabo tibi gentes haereditatem tuam, et possessionem tuam terminos ter-
- (a) Reminiscentur et convertentur ad Dominum universi fines terrae: et adorabunt in conspectu ejus umversae familiae gentium. Quomam Domini est regnum: et ipse dominobitur gen-
  - (3) Et dedi te-in lucem gentium, ut aperires oculos eaccorum (1s. XLII, 6, e XLIX, 6). (4) Ambulabunt gentes in lumine tuo, et reges in splendore ortus tui (1s. LX).
- (5) Et ducam eaceor in vians quam nescivat, et in remitir quar ignoravevint gmbolore cor faciam: poman tenchorar corass ers in lucem, et prava in recta, etc. (is. XLI). (6) Appent, et dissolvi gentes (labor. II, 6).—Quoman jurta est diez Domini super omner
- gentes, etc. (Abd. 15) .- Et tu noli timere serve meue Jacob, ait Dominus: quia tecum ego sum, quia ego consumam cunetas gentes ad quas ejeci te: te vero non consumam, cte. (ler. XLVI, u8). (7) Genz enim et regnum quod non servierit tibi, peribit: et gentes solitudine vaztabuntur (1s. L.A., 12).
  - (8) Joh X11,
    - (9) Qui mu'tiplicat gentes et perdit can, et subversas in integrum restituit.

fetto di essersi volti a tali beni l'abbiam veduto gnal fu : fu quello di disingannarsi di tutti que beni, fermandosi solo in quello che sembro loro l'unico reale, cioè nel godimento delle voluttà sensibili, nel quale d'altra parte smarrirono l'uso dell'intelligensa. I beni umani adunque non erano più una molla che valesse a mantener il moto dell'intelletto, gnando anzi il loro ultimo effetto era quello di spegnerlo. Se dunque il Cristianesimo avesse tolto a procacciare direttamente all' nomo i beni nmani, egli non avrebbe mai potuto sollevarlo dallo stato di miseria temporale, in cni si giaceva. All'incontro chiamandolo e incitandolo all'acquisto di un bene spirituale, assoluto, avente in sè infinito pascolo dell' intelligenza; riabilitava con ciò e la volontà e la ragione emana, rendeva possibile la virtù morale, dava all'uman genere nna dignità che avea del divino. Vero è, che l'uomo con ciò si staccava da beni temporali; ma apponto questo distacco era necessario, acciocchè egli fosse atto a fare il dehito uso de' medesimi. Perocchè i beni temporali non servone che all'abbrutimento, e per così dire all'annientamento dell'umana specie, quand'essi formano il fine dell'uomo: l'uomo che vi si attiene come a suo fine, non gode veramente di essi, ma più tosto si serve di essi a proprio supplizio e distruzione. Il distacco all'incentro che il Cristianesimo ne impose agli nomini, e che consiste nel non doverli più considerare come fine, ma come semplici mezzi al sno fine, mette ordine negli affetti e nelle azioni. Finchè gli nomini pretendono di trovare il proprio fine ne' beni terreni, essi cercano in essi cio che non vi posson trovare, perché non vi è, onde con vana e disperata fatica si spossano e vengon meno. Quando all'incontro l'uomo non vede ne beni temporali che de mezzi datigli da una provvidenza superiore per un fine assoluto ed eterno; egli tosto è acconcio a poter godere de' beni temporali, senza trovar in essi nn amaro veleno che lo tormenti e il distragga. Avviene adanque nell'uso e nel godimento de beni temporali quello, che nell'atto del vedere: se l'oggeto è troppo vicino all'occhio, l'occhio nel può percenire. Il Cristianesimo insegnando al mondo, che i beni della presente vita non sono fine, ma mezzo al fine; colloco l'uomo alla debita distanza da essi, onde fu in caso di farne quel ragionevole e moderato uso che non gli reca alcun danno, ma sol vantaggio.

Qual maraviglia che nelle nazioni criatiane, essendo gli comini rinforziati nella virtia, e il alta parte forniti di idea giunei nitrono al preze delle cose temporali, queste abbian cessato d'esser pericolose e foneste ? Qui sta la vera ragione, onde fra i critaiani men precuroni s'adoperano che non sia fra la nazioni con cristiane, nella cessidia delle donno. Il Cristianesimo liberò la donna dalla prigione e dalla schiariti, romendoda na essere pieno di digniti, inente inferiore al sesso più rette; egli i estrasse dai sierragli e dagli harem dell'Oriente per cendera il caro cestro della famiglia critaiana, il georile e talor pio ornamento delle contes conversasioni, la massesta sacora,

l' esempio e l' eccitamento a tutte le virtin.

" D'alle quali considerazioni appare quanto fonse trabocchrorimente stola quella dottrina d'incredidis, che als segreto di molti amin il strata in luce, e formulata non la gran tempo dai San-Simoniani; i quali rimproverazione al Cristianesimo il non pressociane esso se non indirettamente i vantaggi temporari, e annuntariono nan nouva lore senola e religione, che dovra essere assus migliore della cristiana, perchè prendeva di mira direttamente i temporali vantaggi degli monitali La temeraria falsità di questo com-

cetto non dimanda troppe parole.

Primieramente suppone non divino il Cristianesimo. Orn il Cristianesimo edi unoi effetti non hanno altra base e ragiono che la fede che gli unnini prettanto alla sua divinità. Il San Simonianimo dunque partendo non dalla fede, ma dall'incredulità, comincia a disturgere tutti i besi del Cristianesimo fino dalla sua ple perdonda radice. Nè egli è supposibile, che il San-Simonianismo contenga tato di pazzia da spacciarsi veramente per cona divirsa, overe da sperare che gli unnini creduno alla divinità o alla sipirazione di nonini bell'ardamente increduli in tatte le loro parole, i quali dichia-rano aere pre isecondi orno di controli dell'artamente i reattaggi temporali pro-

feti che non possono uscire dal circolo delle cose terrene ch'essi stessi si tracciano in-

torno: non possono andar a Dio, molto meno venir da Dio.

la secondo luogo essi non fanno cosa nnova, ma quello che gli nomini fecero e fanno sempre là dove non è il Cristianesimo, prendere i beni temporali per fine in vece che per mezzi : l'esperienza fo replicata pur troppe volte! i beni temporali messi per fine conducono le nazioni a distrugger sè stesse e l'nomo ad imbrutire : ecco il certo fine dell'incivilimento Sau-Simoniano.

Che se il San Simonianismo non ha ancor tratto gli nomini al contrario termine da quello al quale egli promette ed intende meuarli, se non li ridusse all'ultima selvatichezza; la ragione si è che le sue dottrine non penetrarono le masse, nè hanno la virtà di farsi ricevere dall'uman genere. Certo è che quella scuola, che pretende di non conoscere altra felicità che la temporale è la più atta di totte, per nna singolare ma verissima opposizione fra l'apparenza e la realtà, a trabalzar gli nomini all'ultima temporale miseria.

Por troppo quest'errore tiene un gran logo nelle menti, ed esercita una grande influenza nelle società l Pur troppo non si penetra da molti, benchè abbian parte nei pubblici affari, o scrivan teorie politiche, nella profonda natura del Cristianesimo, e nel suo secreto modo d'operare il vantaggio presente degli uominil È un errore, quanto comune altrettanto micidiale, il considerare la religione o solamente o principalmente come un politico mezzo, di aiutare i materiali vantaggi della umana società. Considerandosi la cristiana fede sotto questo punto di vista, ella cessa dall'esser cosa di-vina, e diviene nuana: da quell'ora poi è già sfuggita dalle mani del legislatore e del governo la benefica sna azione, che indarno egli pretende volgere a benefizio de' suoi governati. La cristiana religione non può migliorare la condizione temporale degli nomini se non a questa sola condizione, che ella venga professata sinceramente, come istituzione al tutto soprannaturale, la quale non si cura delle cose istantanee e limitate di puesto moudo, ma mira alle eterne ed infinite. Questo è ciò che già predisse ed insegnò chiaramente il divino suo fondatore ; parlando così a' suoi segnaci : « Cercate e prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranuo aggiunte » (1): le cose temporali adunque sono il soprappin promesso; ma promesso solo a condizione che si cerchi prima il regno di Dio e la sua giustizia.

#### CAPITOLO XIX.

COLLA DOTTRINA DEL CRISTIANESIMO S'ACCORDA IL CRITERIO POLITICO CAVATO DAL FINE ULTIMO DELLE SOCIETÀ CIVILI-

E qui merita, che si osservi come a gnest'alta dottrina del Cristianesimo s'accordi mirabilmente il criterio politico cavato dal fine ultimo della società, che noi abbia-

mo più sopra iudicato (2).

Tutto ciò che prese a fare il Cristianesimo non fu che dare agli nomini quel fine veramente ultime, che mancava alle antiche società, e che pure dovea esser la bussola che le guidasse nella difficile loro navigazione. Le antiche società naufragarono, perchè vaganti per un oceano immenso pien di pericoli senza saper dove tendere, dove approdare, mancando loro il certo e sicuro porto.

Questo porto scoperto e mostrato agli nomini dalla cristiana religione, è il bene realissimo, assoluto, santo, infinito : quivi è il pieno appagamento a cui ciascono tende per natura. L'altre cose, secondo la cristiana verità, non sono che mezzi al gran fine. Se noi applichiamo questa dottrina alla società civile, che cosa è ella altro se non lo

<sup>(</sup>r) Math, vi. (2) Cap. VII.

stesso criterio politico, col quale noi abbiamo stabilito la necessità che « il fine prossimo della società sia ordinato al fine rimoto ed ultimo, che è il vero appagamento nmano, e che perciò si apprezzi e si promuova il fine prossimo in quanto o come esso si trova servire all'oltimo, che solo è bene all' nomo per sè stesso desiderabile? »

## CAPITOLO XX.

#### RELAZIONE DE'DUE CRITERI POLITICI CAVATI DAL FINE DELLA SOCIETÀ.

E qui noi possiamo oggimai volgere indiciro lo sguardo e raccogliere la relazione che hanno i dne criteri politici cavati dal fine della società, del primo de' quali noi parlamno nello scritto nio volte citato (1), dell' altro in onesto.

Nello scritto della Sommaria Cazione dello stare e del cadere delle società considerammo la società movenlesi verso il suo limite inferiore, cioè la sua dissolutione; nel presente considerammo la società moventesi verso il limite superiore, che è il fine supremo a cni ella è volta (2).

Considerando la società nel movimento che la porta a ritroso del sno fine e l'avvicina a disciogliera, i abbilimmo il criterio di « dorersi da governatori tener sempre l'occhio alla conservazione di quelle cose sulle quali riposa l'esistenza della società, anco a costo di dorer sacrificarsi le altre. »

Considerando la società nel morimento che la porta ad approssimarsi incessantemente al suo fine e la conduce a perfezionarsi, noi discoprimmo due suol fini necesart, l' nuo prossimo, e l'altro rimoto ma principale, e stabilimmo il criterio di doversi da tutti quelli che influiscoso nella società cercare di conseguire il fine prossimo in modo, chi egli regna sottordinato come nu mezzo al fine rimoto e principale ».

Nello svolgere il primo di questi due critert abbiamo trovato, che « le cose sulle anali riposa l'esistenza della società cangiano nelle diverse età sociali, » e che apesto mutamento di luogo della forza onde la società si sostiene, se fosse perpetno, condurrebbe finalmente la società alla sua perdita; perocchè se ciò che prima è sufficiente per sorreggere la società, diventa poscia insufficiente, vnol dire che la sufficienza di quel sostegno è accidentale e però avente luogo solo attese certe determinate circostanze fa: vorevoli. Laonde dovendo la società mutare l' un dopo l' altro i suoi sempre fragili e passaggeri soslegni, egli dovrebbe venire nn tempo, nel quale la serie di tali amminicoli finalmente finirebbe, e la società manchevole delle fondamenta irreparabilmente perirebbe. Cercossi adnuque da noi se le società civili potessero rinvenire dovechessia qualche cosa su cui reggersi, la qual fosse forte per sè, non per le circostanze, e però garantisse alla società nna costante esistenza; e trovammo che questa base immobile delle società non manca, ma ch'essa non è nè forza fisica, nè altri beni o mezzi materiali, ma tutta cosa spirituale, e immortale come l'anima dell'uomo : in una parola che è la giustizia, quella giustizia il cui sole spuntato al mondo è Cristo (3), e che pella Bibbia vien delta il « fondamento de' regni, »

Nello stulgres poi il secondo criterio, che a le socistà debbano tendera al fine altimo, a cercammo che cosa è questo fine ultimo, e riconoscemmo non poter esser altro che un bene pròprio dell' nomo, l'appagamento morale dell'animo. Di più investigammo i nezzi idonei a procacciare all'animo il vero appagamento, e trovammo nelle diverse ella sociali varaire questi menzi, e quelli che i un tempo il cagiousno, non produrre più un tale effetto in altri tempi. Ne indicemmo la conseguerar, che disquetimezi indicai dona averano una viriti propristi di appagare piesamente il romo, una

<sup>(1)</sup> Della Sommaria Cagione, ec.

<sup>(</sup>s) Veds le parole d'Introdussone premesse a quest'opera.

<sup>(3)</sup> Della Sommaria Cogione ec., cap. XVI.

che cagionarano questo efficto per accidente, a altene certe circostanse asteriori e principalmente certe disposizioni passaggrese dell'anion umano. La grave conseguenza che da ciò procedeva era per facile a dedurni: ne revirsa che se non si fossero trovati che merzi di la ficta il atto precert e temporane; gli comini dovenno finalmente cadernell'attina riquisteraza el infelicità; percoche la serie di que beni transitori finira, o Panisno mano continnava inderno a cercaren altri riagliori che a disuderi soni d'altra parte ognor più vasti e famellei soddisfacessero. Dimandamon adonque se mai nim bene vi avene che appegosso il convo muno per propria intrineace i mamacherolo virile ciun sustanti di mondo considera di considera di considera di principalmente di mondo semble: con considerati della mano conservarena pore qualla stassa cristiana perfetta giuntita co bei rizgogi e casido il mondo fenebroso e aggitiscato, alla quale va conginuto il possesso del bene reale, infinito, e della quale la fibbia dice e che mette la sua radiccia un propolo giorisso (1). "

Dalle quali cose intite epparisce, che l' anaisi de due criteri politici da noi dedotti dal fine delle società cirili, risguardando questo fine in relazione de due contrari limiti fra quali le società ondeggiano di continuo, si danno finalmente la mano, e ren-

gono ad un medesimo risultamento.

(1) El radicavi in poputo honorificato (Becsi. XXIV).

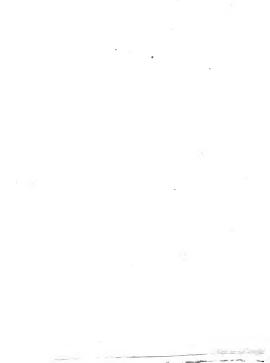

## BIBBO QUABTO

## LEGGI PSICOLOGICHE SECONDO LE QUALI LE SOCIETÀ CIVILI S'AVVICINANO O S'ALLONTANANO DAL LORO PINE.

a Crail in che ("giori il possedore intile l'altre cose, ma se une blamore il ditterre rella mette lutti reluto, mas sincile a poi di ciò che è belle a busso l'—so, da vere, che questo e non di giora. — Rech' y moi fare passe, che trattandor di cues giunte belle, molti velontaresamente la farribbero e o possederebbro quattineque non fiscere tria, ma nob a possedore della versationa del mante en la companion, ma voglien tutti che sieres beni e che solumente appasinon, ma voglien tutti che sieres beni e calmente: e la data apparana in esti cienzo diluggia?

« All tutto così — O'r con versi danque che interno a no de che colle illuto così — O'r con versi danque che interno a no della ciedi all'acce sen e soni satti, o ne; pierre giunga a consocre ciedil all'acce sen e soni satti, o ne; pierre o na tutte e tutta che di illuto così me diffici della città, qiuali ca regioni, dico, valano ricchi quegli odizi della città, qiuali ca materia.

PLAY., De Rep., VI.

La ragione di tutti gli avvenimenti sociali si trova nell'uomo, elemento della società. Tutto ciò che nesce nelle nazioni sopra nua scala più grande e con altre proporzioni, preesiste in germe nella mente degl'individui che le compongono.

Quindi è che anche la scienza politica, che insegna a' Governi la maniera d' influire sulle socielà per agevolar loro l'oltenimento del proprio fine, non può esser con-

dotta alla perfezione, cio e agli ultimi suoi principi, senza aver ricorso alla psicologia (1). Il qual vero fu da altri annunziato (2); ma la psicologia, o più generalmente la dottrina filosofica dell'uomo rimase sino a qui troppo imperfetta, perchè ella potesse dare una base sufficientemente solida ed ampia all'arte sociale.

L'intendimento nostro mira ad agevolare tant'opera, mira a porre i fondamenti della civile filonofia sul fermo terreno della scienza dell'anno; e se non siamo del tutto ingannati, non piecolo aiuto a ciò dorranno prestare le dottrine psicologiche ed antropologiche prima d'ora da noi pubblicate.

Ne' precedenti libri abbiamo stabilito, che il principale o più tosto l'unico fine di ogni società, e in particolare della civile, si è l'appagamento degli animi de sort che la compongono (3). Questo gran principio non è appunto che un dettato inconcusso della scienza dell'i nomo.

Noi abbiamo provato oltracciò, che se il Governo non volge i snoi provvedimenti a questo nobile fine, egli tradisce il suo afficio e rende inntile l'esistenza della società. Se poi la volontà collettiva de sozi al detto fine non è rivolta, è perita la medesima so-

(1) Vedi la Prefazione da noi premessa alle Opere pelitiche.

(\*) c Hobbes fu rappresentale da Detiut-Tracy ceme il fondatore della civile Filosofia per erreproposto di fendare l'arte sociale rulla seinza dell'incomori Vico intrapprese di dari laggi alla c Storia, di ricostrure i primi periodi dell' incivilimente coll'analisi del pensiero: Renaggioni insistera c sulla nocessità di associare la piscologia alla storia, e quindi alla scienza sociale 3 (G. Perrari, La Mente di G. D. Romospono).

(3) L. 11, e 111. Rosmin V. I. cietà, e non rimane più io piede che il sno gelato cadavere ; l'anima, la sorietà interna e formale si è dipartita, non sussistendo più se non la esterna e materiale (1). Abbiamu veduto ancora, che questu grau fine costituisce l'unico diritto inalienabile ed inviulabile degl'individui componenti la società: che contro di esso non vi ha nieute che sia legittimo, e che in quell'altissimo diritto dell'uomo giace il principio della natorale sua liberta (2).

Ancora, analizzammo questo appagamento degli animi, ne investigammo i mezzi, e guidati dal lume della sturia, conchindemmo, che il solo Cristianesimo ne presenta di sicuri, di stabili, di sufficienti; e perciò iu lui solo stare le vere gnarentigie delle società umane e de loro membri; cunciossiache egli solo offerisce e dà agli unmini il vero bene umano completo, che è quanto dire l'unico immobile oggettu del-

umang appagamento (3).

Finalmente, dono aver tratto da tutto ciò il criterio politico, che a buoni sono quei mezzi governativi i quali non distraggonu la società dal sun fine ultimo, ma tendono a condurvela, subordinandu all'ultimo il fino prossimo della stessa » (4), noi paragonammo gnesto criterio coll'altro dato precedentemente, il qual diceva e booni essere que mezzi governativi i quali tendono a conservare l'esistenza della società, subordinaodo alla conservazione dell' esistenza sociale ugni cura de' suoi ornamcuti > (5); e trovammo, questi due criteri nel loro sviluppo e uella loro pratica esecuzinue riuscire agli stessi estremi risaltamenti. Chè in vero, se una società diverge dal suo fine ultimu; cessa d'esistere formalmente, cessa finu il suo dirittu di esistere. D'altra parte, l'esistenza anche esteriore c materiale di essa trova l'unica e stabile sua consistenza nell'appagamento de' sozi; e la forza che sorregge la società non varia di luugo, se nun perche l'appagamento de sozi muta d'uggettu.

Egli è pur chiaro, che fiu a tauto che gli animi de' cittadini son paghi e coutenti, la società dee rimagersi tranggilla. Perocchè se i sozt si trovang bene, è egli possibile che venga loro in capa alcuna mutazione? L'illusione di un bene migliore potra forse eccitarli momentaneameute: ma egli è solo uuu stato generalmente e costautemeute penoso quella che rimescola le masse fioo dal fondo, e dà loro forza o furore

per consumare le civili rivuluzioni (6).

A malgradu di tuttu ciò, quasi tutti gli scritturi moderni si formano della politica un concetto astratto: nun la riguardano come una disciplina volta a migliurar l'uomo, ma la ristriugono al ben essere del cittadino. Ora il cittadino (com'essi l'intenduno) non è l'uumo, è un'astrazione dell'uomo, è l'uomo considerato solo nella sua parte esteriore e materiale. Quindi parrebbe a costoro di far uscire la politica da' suoi cunfiui, se la conducessero ad esteudere i suui sguardi più la de' beni materiali. Ma chi non vede che questo è un confundere i mezzi dell'arte politica col fine suo ? Che i mezzi governativi sienu limitati ed esterni, ciò s'intende; ma che sia limitato ed esternu il fine stesso del governo sociale, qui sta il falso, qui il gravissimo e funestissimo errore di cui parliamu.

La politica non dee dunque trattare de soli beni esteriuri; dee prender di mira tutto ciù che ha qualche influenza sul rendere quieti od ioquieti gli animi degli uomini-Ci si parla di uga felicità pubblica come scopo della scienza politica, e questa fe-

<sup>(1)</sup> L. I, c. xm. (a) L. II. c. x1.

<sup>(3)</sup> L. III.

<sup>(4)</sup> L. II, c. vn. (5) L. HI.

<sup>(6)</sup> Pederico mostró saperlo, riputando a questa cagione la ribellione degli Otandesi agli Spa-gnuoli, e le mutazioni del regno di Napoli e di Sicilia passati più volte sotto alla Spagna e sollo l'Im-peratore: L'a peuple comican ne songera pasa, diec, di er révolter; un peuple heureux craint plut de perdre son Prince, qui est en même tems son bienfaiteur, que ce souverain même ne peut appré-hender pour la diminution de en puissance (Antimach. c. II).

licità si fa consistere pella ridondanza de' beni esteriori. Ma vi hanno forse due felicità. l'una dentro l'uomo, e l'altra al di fuori di lui ? Per me non ne veggo che nna, e questa risedente nell'uomo stesso. lo preferisco di lunga mano a così sottili distinzioni la maniera di vedere del senso comune. Ogni uomo che non l'abbia perduto, attribuisce a questo nome di felicità un solo e semplicissimo significato: significato che ognuno chiaramente intende, ancorche non ognano il sappia definire. Piu ancora io diro, che il vocabolo di felicità non è definibile; perocchè ciò che si sente non è atto a definizione. Da vero, che chi non sapesse che cosa voglia dir lo star bene, nissuno gliel potrebbe giammai insegnare. Ora lo star bene, l'esser felice è cosa si semplice, che a chi dimandasse, Stai tu bene, ti trovi tn felice? non si potrebbe rispondere altro che nn si, o un no: e riuscirebbe oltremodo lepida la risposta di quelli che distingnesser cosi : « lo sono felice politicamente, ma sono poi infelice individualmente, » È dunque necessario al politico lo studio della felicità reale dell' nomo, in qualunque cose interne od esterne ella consista. L'uomo di Stato il qual mi dicesse; c lo debbo restringermi a studiare la felicità politica de' popoli, non la privata o l' individuale, » mi direb-be una proposizione che non avrebbe senso. Non sarebbe vero ch'egli potesse mai procacciare col suo studio la felicità de popoli: le sue cure andrebber perdute nel suon di nna voce, nella vanità di un'astrazione ; e se egli riuscisse a far si che vi avesse nello Stato molto di ciò che egli chiama felicità pubblica, e tuttavia animi scontenti e nlcerati da passioni; che avrà par conseguito, se non di rendere i cittadini inclinati all' ira, alla turbolenza, ed alla brama di vendicarsi della sua pazzia? Che altro sentimento ba la società civile, se non i sentimenti della natura umana? Che rimane della società priva de' sentimenti dell' nomo? È ella forse altro la civil comunanza, che nna ricognizione e tutela de' naturali vincoli, nn perfezionamento dell' ordine della natura? Quanto v'ha di civile nella società, non è che nn accidente sopraggiunto a quanto havvi di naturale nell'uomo. Ecco un villan dal contado: facciamol pulire, pettinare, togliamogli i panni grossi d'attorno, e vestiamolo da gentiluomo : insegniamogli in fine le maniere cittadinesche. Noi abbiam l'immagine della società naturale divennta civile. Assettando e pulendo il villano, abbiam forse distrutto l'nomo? Egli è quel di prima, agginnto l'accidente della buona costnmatezza. Simigliantemente la società civile mai non cesso d'essere naturale : il cittadino non cesso d'esser nomo. I governanti son dunque regolatori di nomini reali, non di esseri astratti. Essi debbono dunque volgere i lor pensieri a procacciare a governati l'annagamento proprio dell'nomo, pel quale solo val qualche cosa la civile associazione. E quell'appagamento è un solo, benche sembri moltiplicarsi in astrazioni ed in parole quanto si voglia (1).

Ne da inito questo vogliam noi conchiudere, che lo stato penoso che fa il popolo pronto all'inquietudini, e che aggiunge immensa forza alle parole de l'aziosi, venga sempre immediatamente dagli atti oppressivi del governo: no, talora egli è nn ell'etto fatale del rimutamento che nasce pe' pensieri e nelle volontà delle masse, e che noi abbiamo

<sup>(1)</sup> S'averta, che noi ous roginus distruggere o cofinadere con queste riflusioni motter con combini delle nicirie vegituma sola malera, escionchi inversi di succersi a giverno sembieralmenta, e i site d'averato divengano UNA SULA (DUIA deleté dell'imanità, i.a distinuirum motolo, e 
site d'averato divengano UNA SULA (DUIA deleté dell'imanità, i.a distinuirum motolo, 
ul distinuira, ima quico del i d'averato dell'anno commanda anomi diversi sono coltanta fa forma e 
sul distinuira, ima quico di i il everato commanda a nomi diversi sono coltanta fa forma e un noto
tatto, forti che classeco lavorio e cisasona lavoratore si godato dal pensirio del tutto, che una partie
tutto, del si diversi della compositioni dell'altre parti, escioche latte al averagento simino, e, quil tutto
territo, del sinuità del si servicio, ecc.; ma dician nel forma di State des armoneggine bre net
tretto, del sure della, one ristatore con si egit il solo suttore del pubblico bone; cie, lavorando
egit uno parte dell'unasso falcita, ono sistatore color colo se lavorato l'altre past; cana invara i 
della di la fine resto o dell'anno e care della maniera della di la color color di lavoratore dell'unasso falcita, ono sistatore color colo se lavorato l'altre past; cana invara i 
della di la fine resto o dell'anno e presentiora falcita di 
la fine resto o dell'anno e presentica falcita) al maniera color della di la fine resto o dell'anno e presentica della filla giunta di 
color della di la fine resto o dell'anno e presentica della filla giunta della di 
la fine resto o dell'anno e presentica della filla di 
la color della di la fine resto dell'anno e presentica della filla giunta di 
la color della di la color della di 
la color della di 
la color della di 
la color della di 
la color della di 
la color della di 
la color della color della della di 
la color della color della color della dila 
la co

eleccitiu nel libro precedenie: e gravissima ingisultias si ma x'governi, apponendo a lev carriero tatti i mil della società. Come il Governo non o il vantore di tutti bien sociati, così nè pore di tutti i mali. Tuttavolta il governo dee stodiarit questi mali, dee perededit, ed oppo rico con saviezza quel riparoc he è in suo potre el opporre. Ben io credo, che sieno in maggioro numero i governi rovesciati per aver ommesso di prevenire sapientementi e i mali pubblici, che per aventi prodotti.

Ma torsando in via, quello che discenso dee aver già basterolmente fatto consecce l'interiono e lo scopo di questo libro. Provane nello apirio dell'umon singdo le leggi secondo le quali le società civili a varvicianno e a lalectanano dal loro fine, fondare su queste leggi piscologiche la teoria del perfectionamento dei desterioramento consinte, dare quoi corollari di questa teoria delle regole pratiche colle quali governanti possano valuare la saviezza o l'importunità delle disposizioni che sono in loro potere di prendere ; questo è quello a cui anche le cose precedentemente esposte sono state indirezante. Latriamo più addentro in tali investigazioni, la natora delle quali dificile non meno che importante, ci ripromette da lettori gentiti indulgenza e sagace cooperazione.

#### CAPITOLO 1.

## DE' TRE STATI DELL'ANIMO, PIACEVOLE, APPAGATO, PELICE.

Stato piacevole, appagamento e felicità, sono tre cose diverse.

Stato piacevole si può trovare anco in nn ente dotato di sola sensitività.

Appagamento e felicità dimandano intelligenza.

Un'enie sensitivo cho non prova dolore alcuno, soddisfatti i bisogni di natura, si trova in nno stato naturalmente piacevole; ma privo com'è d'intelligenza, egli nè sa nè pensa al suo stato, che riman chiuso con limiti insuperabili nell'angusta sfera della sensitività.

Se noi poi aggiungiamo a quell' ente l'intelligeran, se poniamo ch' egli possa rivolgere un pensiero a sè medesimo, percepirsi, formarsi una coscienza; noi subitamente abbiamo un ente, che non pur gode o patisev, ma di più giudica del suo godimento e del suo patimento, che percio può anche dire seco medesimo questa interiore parola. « lo sto-bere, io sono coutento, sono appagato. >

Ecco in qual maniera nasce in noi lo stato di appagamento; egli non si forma per un semplice sensazione, ma nasce in virtù di un gindizio sopra ciò che gradevolmente da noi si sente e si possiede.

Con tutto ciò non abbiamo ancora uno stato di felicità.

La felicità è più del semplice appagamento: felicità vuol dire un appagamento il più perfetto, nel quale la contenteza che prova l' nomo, e di cui egli è consaperole, proviene dal possesso di nu nommo e compinio bene. Sicchè l'appagamento consiste nella consaperolezza di nuo stato soddisfacente; ma la felicità consisto nella consapevolezza di nua perfetta soddisfazione, e inamissibile quiete di tutti i desider!

Ad intender via meglio questa differenza tra lo stato di felicità e lo stato di appagamento, poggana idenzione, che gli umani desideri tono si sviluppano totti di ant tempo, ma successivamente, ubbidendo a certe leggi che rispondoro in gran parte a quelle che prescatono allo svolgeria delle facultà intellettire. Ora se i desidert di mano in mano che si suscitano nell'animo vengono nel debito modo soddifialti, egli è chiaro che noi passiamo successivamente per altrettanti stati, prima di desiderio, poscità di appagamento. Noi siamo admone successivamente appagati in varie maniere. Dunque gli stati di appagamento nell'unora variano di specie e di grado. Ma non cui podi crit dello tasto di felicità. Semplice ed nno com' egli è, può variare di ampiezza e di grado, ma non ma di natro e di oggetto, il quale è sempre il bene assolto. I beri relativi sono ma non di natro e di oggetto, il quale è sempre il bene assolto. I beri relativi sono.

iammerrolli, e però caginano innumerrolli desidert; ma l'assolto è mico e pieno, però nen genera cha un desiderto solo. Di più, il deladro del brea scaloto a morbe tuti gli ilatt desidert; poichè il svo oggetto contiene quanto hamo di honne tuti bioni relatiri, che constano di esere ben sull'opinione di colai che è percento a consecre il beca satolat, e a volerse il posseso. Adunque fino a tanto che nel core cie gli nomini si sollevano solamente desiderti di besi relatiri, sodificiali (pesti, nasce l'appagnamento, e per quell'istante s'acquista il desiderio del core; ma non vi ha Intatato ficiniti.

natavia, returia.

Solo quando si manifesta anco l'attuale desiderio del bene assolnio, e vien soddisfatto, altora l'osome entra in uno stato di felicità, nel quale non solo è sodisfialto
appieno l'attuale desiderio, ma la stessa potenza di desiderare non potrebbe andare
piu in là, non volgerni ad altro bene maggiore, perocchè non ve n' ha un maggiore
dell'assoluto.

Dalle quali cose possiamo conchiudere :

1.º Lo stato piacevole può trovarsi nell'uomo anche prima che si svolgano in lui le facoltà intellettive.
2.º Lo stato di appagamento non può trovarsi nell'uomo se non a condizione

che sia avvenuto in lui un certo grado intellettuale di sviluppo, e i diversi modi e gradi dell'appagamento vanno innanzi di conserva collo stesso svolgersi delle intellettive polezze.

3.\* Finalmente, lo stato di felicità suppone un ultimo grado d'intellettuale vi-

3.\* Finalmente, lo stato di felicità suppone un ultimo grado d'intellettuale sviluppo, pel quale P uomo si solleva alla cognuisone e al desiderio dell'assoluto bene, l'altissimo oggetto di tutti i possibiti desidert dell'essere intelligente (1).

Or noi dovreno traltare di questa legge di rispondenza fria lo sviluppo intelletivo, i nascenti desidert e gli stati d'appagnamento. Ma prima di entrare a faveltare di questo triplice progresso e sviluppo paralello dell'intendimento, del desiderio e della contentezza dell'animo, giovera che penetriano alquanto più nella natura di quel giudizio cel quale noi ci chiamiamo appagati, e chiamandoci appagati, i revidiano talia.

#### CAPITOLO 11.

#### DELLA PERSONALITÀ DELL'APPAGAMENTO.

Lo stato piacrone appartiene alla natura; l'appagamento è proprio della persone. La persona pervenuta ad arer consaperolezza di sè medesima non potrebbe esser soddisfatta per qualsivoglia sentimento piacevole ch'ella godisse, se oli' a ciò non pronunciasse un interno giuditio sal proprio bene stare, chiamando sè siessa appagata. Opesto fatto non è così facile ad osservarsi, chè auna cagione profonda.

La persona umana che con un interiore giudizio si chiama contenta, è qualche

cosa di diverse dal principio prossimo del semplice sentimento.

Se dunque il principio prossimo del sentimento si trova in uno stato piacerole, non si può dire che per questo solo sia contento e felice quell'altro principio superiore in intende e che giudica, e che costituisce propriamente la personalità dell'omo e l' Lo, monosillabo esprimente ordinariamente la persona consapevole di sè stessa.

Il principio sensitivo si troverà in uno stato piacevole per la grata sensazione; ma il principio intelligente non si può trovare in uno stato piacevole se non per la cognizione del bene, il che è quanto dire per quel giudizio con cui egli si dichiara seco

(1) Alla felicità quale poò aversi nell'altra vita dee riserbarsi il vocobolo di bestitudine, che è già conacerato a lat uso. Per tal modo tutti i diversi stati soddiriacenti dell'animo unamo potrobbero contrassegnario en quattro veschoi, che mi sembrano non poco tobero di stituquere le quatto specie possibili di soddinazione; i quali vocaboli sarebbero: 1.\* stato piacevole, 2.\* appaguanento, 3.\* felicità, 4.\* bestituatione.

stesso appagato. lo danque, in elligente come sono, non posso appagarmi se non a condizione di giudicarmi appagato, e percio ell' è l'attività mia personale che erea

o almeno informa l' appagamento.

Se questa attività personale non fosse ancora posta in sercizio, ma si trorasse del tutto giacente, quale ella trorasta ne primi momenti della esistenza dell'umome, in tatto giacente, quale ella trorasta ne primi mismati andique ne quali la sensitività potrebbe godere sezza che l'omo provasse aleun bisogno di giudicace del perpori godinenco. Lo que primi sistattà alunque ne quali la sensitività sole posta in arioute, non vi è l'appragmento, en è pure vi è mila che lo esiga: lo stato piacero de della nutara sensitiva non e molestato dal bisogno della natora intellettiva d'appagarsi, poiche questo bisogno non è spoarito ancora nell'umon, non essendo l'intelligents sun percentata ad un grand di sanone sificiente per producio. All'incontro, se l'intelligents sun percentata ad un grand di sanone sificiente per producio. All'incontro, se l'intelligents sun percentata ad un grand di sanone sificiente per producio. All'incontro, se l'intelligents sun perimetra della produsse già nell'umon la coscienza, se l'onone già rillette a se stesso; il busogno di giodicare del proprio stato è natio in lui: egli si giodica, e con questo giudica, o si rende più misero se misero si giudica, o si appaga se si promuneta contento.

Sviluppandosi adonque l'intendimento, viene il tempo nel quale la sensazione piacevole non basta più all'uomo: egli abbisogna di gindicarla. La necessità di questo giudizio è un fatto psicologico di cui, come dicevo, la cargione è misteriosa e profonda.

La qual cagione giace finalmenie in quella legga dell'operare della persona, che das me fu espresse in questa formà e; ¿ La persona in qualsarogità suo natto particola re opera coll'attività più nobile di tutte quelle ch' ella possa disporre al momento » (1). Posta questa legga, e posto che l'usono sia pervendo al menzionato viltoppo intelletti vo, ne viene, che essendo la facultà del gindirio più nubile di quella del sesso, egli cone persona, per la legge detta, no no po contentiersi di aentre, ma è costretto di giudeirare di se e del proprio hen estere; concionistache se egli lascianse inattiva la fa-colla più alta e nobile di quelle di cui egli poò sisporre al momento, la sua attesa persona rimarrebbesi sensa stitività; di che ne verrebbe che la persona non goderebseria resultativi di case non el formon. Si consideri attentamente, che l' nomo sviluppato, quando seguita alcun hene qualativoglia, fosse pure un diletto sensule, egli la serupe questo per neuro di un griudo.

Lo stesso dedicarsi alle voluttà, non equivale nell' uomo al giudicare che in quei dietti materials, è ripoto un benes l'uò egli, essere intelligente ome, î, ar di mono d' nu lal giudizio, giunto a quel grado di sviluppo nel quale il suo operare è giù elettivo? Clu hen considera consocreta, che l'como, altense l'intelligenza e l'elezione di cui è fornito, non seguita mai i piaceri sensuali come beni per sè, ma come meuxi ond egli erecte i renderia contento da piagadto. Bisogna dunque ad ogni modo che l'nomo giodichi sè stesso contento, acciocche posegga l'appagamento. Qualorque mezzo egli adopperia renderia pego, sia materiale as spirituale, d'iprode qualmente dal giudizio interiore il trovarsene poscia a pieno soddistito. Di che si dee conclindere qual fermissima verità piscologica, come diceramo che « l'appagamento, qual siasi cosa l'omo adoperi al acquissarlo, foss' anco la più crassa e materiale, è sempre interiole; è reposizione singulare, e a deprima capatio paradosale, ma per interiole; è remora materiale; è remora de la remora

Se non ehe l'apparenza stessa del paradosso svanisce, tostochè si pon mente alla naturale subordinazione ehe la parte animale e sensitiva dell'uomo tiene alla parte spirituale e intellettica.

L'origine di questa dipendenza si trova nella proprietà ehe ha la parte intellettira di conoscere come oggetti propri la natura e le affezioni tutte della parte sensitiva; mentre all'incontro alla parte sensitiva è impossibile il percepire o conoscere

(1) Vedi l'Antropologia, Lib. tV, e. IX, art. 11, § 3.



alcono degli oggetti propri dell'intelletto, perocchè la parte sensitios non ha cognizione.

Nell'uomo adunque non può operar nulla il senso, o patir nulla, senza che la parte intellettira sia testimonio e spettatrice di ciò che egli fa, o che soffre. All'incontro l'intendimento ha una serie di oggetti suoi propri (le idee), di oquali nulla può percepire il senso corporco, racchiuso di necessità nelle sue proprie affesioni particolari e materiali.

Indi avviene, che il senso non può giudicare delle operazioni dell'intendimento, le quali egli nè percepiace nè conosce; mentre l'intendimento può giudicare e naturalmente giudica delle operazioni del senso, che vengono da lui percepite e conoscinte. Di più, questa stessa differenza che si nota fra la facoltà del seuso e quella del-

l'intendimento, si nota pure fra la facoltà dell'appetito sensitivo che viene dal senso, e quella dell'appetito intellettivo che dall'intendimento procede.

Come aglí oggetti della parte intelletira appartient tutto ció che passa nel senso, oltre molte altre entili più nobili proprie del solo intelletion, mentre il senso non può mai far proprt gli oggetti di questo; così accode, che l'onone coll' appetito intelletiro può fendere a tutte quelle cose che possono rispetto a la vere relazione di bene e di male, sieno elle sensibili o no, mentre coll' appetito sensitivo non può se non inclinarsi alle cose sensibili, particolati, corrorea.

Havvi dunque nella parte intellettiva dell' nomo un principio superiore dominan-

te si per riguardo al conoscere, come riguardo all' appetire e al volere.

Per riguardo al conoscere v ha un principio che giudica di tutto ciò che nell'uomo avviene, lo giudica ciò buono o cattivo; per riguardo all' appetire ed al volere v ha un principio che appetisce tutto ciò che è stato giudicato buono, e che abborisce tut-

to cio che è stato giudicato malo.

La parte sensitiva adonque canimale dell'omono rice naturalmente giudicas dalla parte intellitria: esche quanto al senso è hene, sottomesso a quel giudicio, viene talora dichiarato male, e quanto al senso è male, vien giudicato bene: e in egnal mool e appetito superiores, che procede da quel giudicio, contradireo sposso all' appetito inferiore che scaturisce dal senso, e o si spiage verso cose al senso moleste, o si ritree da cose al senso grate.

Per questa naturale dipendenza che la la parte animale dalla intellettuale, egli è chiaro che l'appagamento dell' mom non si può rineveire in nulla di ciò che appetiace la parte sensitiva, ma unicamente in ciò che è giudicato bene dalla parte intellettiva: il seno no è più che una prima istana, la cui estetuza vien sempro dall'unon appellata: quella sentezza prima adunque non conchiade nulla per l'umana felicità, o per l'umano appagamento; corrievene che il principio supremo e personale, che siamo noi sitessi, finisca e conchioda la cansa, e repuit a è quel bene e quel male, accioche noi stessi, e non una parte minima di noi, ei possam dire appagatio felici.

#### CAPITOLO III.

# IL GIUDIZIO CHE PRODUCE L'APPAGAMENTO COSTITUISCE NELL'UOMO LA COSCIENZA EUDEMONOLOGICA.

Ma non ogni nostro giudizio sopra il nostro stato è quello che produce in noi l'appagamento.

Noi ci possiamo inganuare giudicando del nostro ben essere, come di qualsiasi altracoaa. Molto più possono essere fallaci e inganneroli le esterne dimostrazioni che danno gli nomini della propria contentezza. L'onom in questa parte la talora ogui sforzo per ingannare sè stesso ed altrui, e ben aneo ci riesce, senza rendere tuttavia sè stesso più felice. Negli stati dell'unom porssimo alla disperazione, si veggono talora crescere i

I with foreigh

unoi tentativi di dare ad intandere a sè stesso d'esser felòne, come l'ambalso che vicion a motte s'illude e vuel essere illuso circa il gara fatto che de quanto prima secadergii. Talora è l'orgogio quello che non vuol crodere che gli manchi potenza di
dare a è stesso felicità anche in mezo a totti i disastri da cui si trova realmente circondato, e fa mirabili prove allin d'ammentara la rana illusione. Le esagrezazioni di
estrema ficicià sono latora proprie de pazza, pè mancano di esser seguite dalla più
capa tristezza: e le ripettre e alfettate asserzioni onde il misero vi assecura di trovarsi
in istato di prefita trampilillà e consulenza, sono non di rado ii simison forieri di ona
estrema disperazione (1). No certo, il stoli giudizio che noi portiam su di noi, not hasta a rendere felici. A quente giudizio sian erro, acciocchè egli possa veramente completare il notro stato d'assegnamente.

Diró ancora di pin, ciò che sembrerà strano a primo aspetto; è nopo che quel giudizio sia di natura sua infallibile, acciocchè metta il suggello alla nostra sensibile

contentezza, e ci appaghi. Mi spiego.

Nell'Ideologia dinostrai, che la cognizione diretta va ismune da errore(3). Ora il guiduio che produce l'apagamento e apunto diretto el immédiato sel notro proprio stato di contenteza. Ugui altro giudirio di rillessione può ingannarei; ma il primo che facciano sulla aodidazione di tutti i nostri deiderl, e che costituiore la no-stra coscienza eudemonologica (3), non poi; poiché non è figito della libertà nostra, ma della natura.

D'altra parte, il nostro stato sopra cui l'intendimento giudica, è cosa troppo vi-

cina a noi, a poter ingannarci nel percepirlo (4).

Quando l'oggetio è lontano o molluplico, quando non possismo ripetere a nostro piacimuto il giuditio che noi vi facciam oppa, s'iniswele assi bene come possismo prendere errore, ed anco non così presto deporto. Ma erfendo l'oggetio presente del l'evidenza maggiore, commanente importante, unito con noi, essendo noi stessi, come potrebb'essere che il giuditio nostro, il quale vieno per cost dire a ripetera illeritente volte quanti sono gi tianti olella nostra esistenza, andasse soggetto ad errore? Ezizandoche in trattasse d'un giodizio riflesso, non poò l'unomo fare unti sforzi per inganarari, ch'e gli in alean istante non vegga la vertic che gli rilage persente, portandola pur dentro di sè, e che gli percuote incessantemente co' raggi suoi accuissimi lo pupille.

Ma il giudizio nostro, come dievo, non è rillesso; non trattasi d'un atto secondario dell'insicimento, na d'un atto primitiro. Cogli atti secondari e rillessi possima rappresentare a noi stessi tutto, o parte, lo stato nostro com egil fosse cosa da noi diversa, e così svivese che possimo ingananeri. Ma coll'atto primo e immediato l'intendimento giudica dello stato nostro non come di cosa da noi divisa, ma come di un nostro essimento. Tale è quell'atto onde e i rendiamo coasspevoli se i desideri nostri sieno o non sieno soddisfatti, che gli antichi chiumavano e giudizio dell'animo dell'unno o '5). Egil è qui manifestamente impossibile l'ingananeri, non potendo noi esser-

(2) Nuovo Saggio sull'origine delle idoe, Sex. IV, P. IV, v. II, art. vi.

(4) Vedi, sull'immediata percezione di noi stessi, N. Saggio ecc. Sez. VI, P. III. c. II.
(3) Animus oportet tuus te judicest divisem, non homenum sermo (Cic. Parad. VI).

Innon Coroli

<sup>(1)</sup> Nelle ultime cose che Rousseau scrisse di sè stesso non fa, com'è noto, che esagerare ta sompar giorità ch'egli godera nella sua sostitudine. Poco tempo appresso, attentava forse l'infelice a'propri giorni e si privava di vital

<sup>(3)</sup> La coariorea melemendopire è dunque un giulitàte immédiate naturale che nei facciano alla sodifiazione del rostri devoluri, immédiate, perdita la sodifiazione del devisieri, de forma sun sono aggetto, riene immediatamente giulitatà, naturale, appunto perthi immediato. L'eserce immediatamente giulitatà, naturale, appunto perthi immediato. L'eserce immediata crude imposibile oggi differente fata conseguiationa e la sentente che riene promotivati asport di exas, perchè qualataque differenta suppone una terra cossi di memo, la qual distruggerebbe il supporto che sia immediato.

consapevoli d'esser contenti quando non siamo, o esser consapevoli del contrario unendo il cuore non ci parla che di contentezza. Quest' atto del gindizio, col quale formiamo il nostro appagamento, è dunque intimamente congiunto col seutimento nostro, esso abbraccia tutto ciò che sentiamo in noi, abbraccia noi stessi: nell'atto del formarlo. trovasi nella massima intimità il giudicato ed il giudicante. A questa coacienza cudemonologica convien dunque ricorrere per sapere con sicurezza lo atato dell'animo, come ad integerrimo giudice della soddisfazione che ha o non ha consegnita il cuore umano.

## CAPITOLO IV.

IL GIUDINO CHE RENDE L'UOMO APPAGATO NON È UN GIUDINO MERAMENTE ATTUALE. MA ABITUALE, PRODUCENTE UNO STATO DELL'ANIMO.

Giova ancora considerare, che quando si dice coscienza o consapevolezza, dicesi

qualche cosa di stabile nell'nomo, e non un atto passaggero.

Vero è, che un giudizio è un atto; ma primieramente vi sono degli atti, che possono ripetersi quante volte l'nomo voglia, e si ripetono veramente e si riproducono con frequenza. Di poi, la sentenza pronunciata con tali giudizi attuali prende luogo nella memoria, e vi si alloga come tutte l'altre sne cognizioni, opinioni e persussioni, le quali, per riappresentarsi al consapevol pensiero, non hanno più bisogno d'esser rilatte. ma basta loro di esser rammemorate. Finalmente queste opinioni e persuasioni conservantisi nell'abito della memoria se ci assicurano del nostro ben essere, non solo oagionano in noi de' frequenti interni compiacimenti, ma ben anco ci apportan l'effetto di un continuo sentimento di gioia e d'ilarità che ci accompagna ovunque, e che ata in noi senza che pur noi ne riflettiamo attualmente alla cagione. Ora tale è la natura e l'efficacia della coscienza eudemonologica, quand' ella ci attesta interiormente che tutto è soddisfatto il nostro desiderio. Per le quali cose i caratteri della coscienza eudemonologica di cui parliamo.

sono tre:

1.º l'esser ella un giudizio che si può da noi riprodurre ogni qualvolta vogliamo, e che veramente noi riproduciamo con movimento spontaneo e frequente; 2.º il prender forma d'una sentenza pronunciata sulla soddisfazione de nostri

desideri, la quale ci rimane costante nell'abito della memoria qual opinione e peranasione di star bene, e

3.º il diffondersi nel fondo dell'animo, qual effetto di quella sentenza che ci assicura del nostro buono stato, che resta in noi astratto, un cotal piacevole seutimento, che stabilmente ci fa lieti e del tutto paghi.

Se noi riprendiamo a considerare il primo di questi tre caratteri, esso ci conduce a scoprire delle altre importanti notizie.

Quel primo carattere si è, che « il giudizio col quale ci chiamiamo interiormente contenti si può da noi ripetere ogni qualvulta vogliamo. » Ciò suppone che non manchi mai all'atto di tal giudizio la sua materia. La materia dunque del giudizio di cui parliamo dee essere in noi permanente, non transituria; altrameute la sentenza di quel giudizio non si potrebbe rinnovare senza posa.

Qual' è la materia di quel giudizio, col quale ci chiamiamo iuteriormente contenti?

La somma de nustri desidert soddisfatti.

Esaminiamo che cosa sia il desiderio, e poi che cosa sia il desiderio soddisfatto.

Il desiderio è anch' esso qualche cosa d' intellettivo.

D'un bruto si dirà che è stimulato dall'appetito, ma non si dirà con proprietà ch' egli abbia un desiderio. Il desiderio dunque ha un significato più ristretto che l'appetito. L'appetito significa qualsivoglia tendenza, sia animale o sia intellettuale : Rosmin V. I.

il desiderio è un appetito razionale. Si può dunque defiuire il desiderio cosi: c quell'appetito razionale che sorge in un essere intelligente quando questi giudica cho a sè sia hene l'avere o il godere nna cosa che non ha o che non gode, e che apprende come possibile ad aversi od a godersi. 2

Perocchè da questo giudizio nasce tosto nell'essere intelligente che lo ha fatto la voglia di aver quella cosa buona, che egli non ha, e che gli pare che potrebbe avere.

Quella cosa poi, che si fa segno al desiderio, poò essere o uua grata sensazione, o uu oggetlo materiale, causa di grate sensazioni, o un bene intellettuale o morale; insomma qualsivoglia cosa o passaggiera o stabile che l' nomo possa apprendere sotto specie di bene.

E manifesto, che se l'aggetto che si desidera è transitorio, due esser transitorio, anco la soddistinazione del desiderio; e allora ella mos può coltaire uno attato soddissinente della natura umana; ma se all'incontro l'aggetto che si desidera è qualche semo della cosa desidera è promunente. In quosi ultimo casa la loca que proportione del posseno della cosa desiderata è promunente. In quosi ultimo casa lo mon poble arro amondocirio cuante volle a lui pinor.

Di qui si deduce, che l'appagamento ha per sua materia non un atto, ma uno stato piacevole.

D'altra parte è facile l'osservare, che in questa vita l'uomo non può essere in

un atto contino di alema sun potenza. Nen intendi primi prim

(1) Les Blurries de promuner estimire, Prumer, V.—Le represe phicial non pol considere remented che in su piece virtimine product du un alto continci y com a lutera specia le trare, e Aprese, dice Bousseau, harri nejuli virti godiment lu nistante orei II copre pena veranecta deixi verre che questi chiatu destrace pe senore. E come a pio chiama felicità una batta fingalire, e verre che questi chiatu destrace pe senore. E come a pio chiama felicità una batta fingalire, e destra qualche cosa despoiri à L'unora unule una STATO: egli cuche a fissanti, storia a FRSARE difference a situlta in cere i empirate parte i indicate con sulta in circi vi si anti sincine continuo, perché in ma devinazione en questi terre à qualch di eserve una proteza, che si relispa mente perché in ma devinazione en questi terre à qualch di eserve una proteza, che si relispa en continuo della representa della per riposteriri intia inforca e redunari ri tutto il suo carre sezza arce hosgo nel revocer il passato di representa contrare con la contrare della per riposteriri intia inforca e redunari ri tutto il suo carre sezza arce hosgo nel revocer il passato di representa contrare con la contrare della per riposteriri intia inforca e redunari ri tutto il suo carre sezza arce hosgo nel contrare del presenta della per riposteriri di tutta inforca e redunari ri tutto il suo carre sezza arce hosgo nel contrare contrare del contrare contrare

Il piacere islantaneo, benche più vivo, rispetto al piacere d'una durata continua, è come un infinitesimo rispetto a una quantità finita : fra l'uno e l'altro v' ha infinita distanza.

Dunque « il bene principale in questa vita non consiste in atti partico'ari e momentanei, ma in quel continuo sentimeoto che accompagna la perfezione delle potenze

e degli abiti dell' oomo. »

Dunque ancora, chi dee scegliere fra un atto piacevole, e un grado di perfezione maggiore delle sue potenze ed abiti, ottimamente fa se antepone questo a quello ; chè quel grado di perfezione accresciutoglisi il fa godere il sentimento della propria esistenza ingrandito, e aggiunge perfezione a tutti gli atti futuri, equivalendo così al prezzo di molti atti ch' egli fara presi insieme. Dee dunque l' oomo attentamente badare nelle azioni sue alla relazione che queste hanno col miglioramento degli abiti suoi e delle sue poteoze. L'omissione di questa avvertenza, l'essersi fermati i filosofi a considerare gli atti sfuggevoli di piacere, seuza legarli all'effetto che lasciano dopo di sè negli abiti e nelle potenze, e principalmente l'aver essi riposta ne soli atti l'umana felicità, li fece traboccare in errori funesti alla virtu, non meno che al beoe eudemopologico dell' umana specie.

#### CAPITOLO V.

#### SI ENUMERANO LE OPERAZIONI CHE FA LO SPIRITO UMANO NEL COMPORRE A SE STESSO L'APPAGAMENTO-

E qui riassumiamo il mirabile lavorio, onde lo spirito umano travaglia e compose a sè stesso l'appagamento dell'animo.

1.º Ciò che mette l'appagamento nel suo atto nltimo, si è on quidizio volontario, col quale l'oomo si chiama interiormente soddisfatto e contento.

Questo alto è supremo, giudica tutti gli altri, da sentenza finale di tutto ciò che passa io noi di bene e di male.

2.º Immediatamente sotto di quest'atto intellettivo trovasi la soddisfazione dei nostri desideri, che è l'oggetto o sia la materia immediata di quel supremo giudizio.

E qui si noti attentamente, come se non ci fosse quell' atto superiore, col quale giudichiamo i nostri desideri soddisfatti, l'appagamento noo sarebbe mai compiuto. Anzi, a parlar propriamente, la stessa soddisfazione de desidert non s'inteoderebbe più ; sarebbe nn concetto involgente contraddizione, lasciata tutta sola, senza coscienza di sè.

Perocchè lo stesso desiderio è un atto, come abbiamo detto, appartenente all'ordine intellettuale; formandosi anch' egli mediante ou giudizio affermante che ci starebbe bene l'avere una data cosa. Se duuque l'intendimento giudicò che ci sta bene l'avere nna data cosa, ed è per questo che noi la vogliamo e desideriamo; manifesto è, che tocca poi all'istesso intendimento il dirci se l'abbiamo si o no ottenuta. Di vero, quando noi ottenessimo il possesso di quella cosa all'insaputa dell'intendimento, l'intendimento continuerebbe a sollecitarci, e a mantenere in noi vivo il desiderio di essa. Quindi il desiderio nato da un giudizio non può soddisfarsi se noo a condizione che iotervenga nn altro giudizio che soddisfatto ce lo dichiari : è l'intendimento che c'incarica del desiderio, ad esso appartiene duuque auche lo scaricarcene e sdebitarcene. Laonde una piena soddisfazione de desideri dell'anima non si può coucepire, se non solo a condizione che si formi nell'uomo noa coscienza eudemocologica, la qual gli dichiari aver egli otteoote quelle cose che desiderava.

E questo mostra che la coscienza endemonologica è un giudizio più elevato ili

tutti quelli che producono i nostri desidert.

3.º Ma i giudizi che producono nell'animo dell'oomo i desidert hanoo anch' etsi

i loro oggetti, hanno de' materiali a se subordinati. Questi oggetti o materiali formano un terzo elemento più basso dell'appagamento nmano.

Quali sono dunque gli oggetti de nostri desideri? Sono forse anch'essi l'opera nostra 7 vengono anch'essi formati e lavorati da noi coo qualche altra operazione del nostro spirito? appartengono essi all'ordine delle cose sensibili o a quello dell'intendimento?

Alla domanda, se gli oggetti de desideri sieno anch' essi l'opera nostra, rispondo non potersi negare all'attività dello spirito umano una grande azione sugli oggetti dei suoi desideri, sull'ingraodirit, sull'impreciolirit, sul distrugerene alcuni, crearme altri.

Veramente egli si crea ogni giorno, servendosì specialmente dell'ainto che gli presta l'immaginazione, degli monnerevoli enti che no esistono in natura, e si contraffa quelli che esistono: eggi abbellisce ed amplifica le creature sue proprie a piacimelo, sezza che gli si possa susequera un termine. Cal en chi vista che questi sono chimerici e menusqueri lavori gli diventino l'oggetto di affetti e di brama altraturo e più che se fossaro reali e venezi l'a parino alongo pol lavorani e comporni degli oggetti de sono disideri coli mo dell'intendimento e della immaginazione, e per consente ecciare in a sei di desideri che proprimente testono nel vinuo, nel unilla. Met apprenenta e la dista di sed desideri coli montificazione con consultati all'are. Le colla prima i'unon compone gli oggetti; colla seconda egli ili giodica. I una all'altra: colla prima i'unon compone gli oggetti; colla seconda egli ili giodica più contine di con

Si dee notare a ttentameote, avervi on immensa differenza fra il potere di produrre certi vani oggetti di c'esiderio, e cooseguentemente certi desideri, e il potere di soddi-

sfare a questi desidert che abbiamo in noi stessi suscitati.

Certo, che quando l'nomo coll'immaginazione si crea on bene e insieme il desiderio, egli è pienamente persuaso di avere altresì la potenza di rendere soddisfatto quel suo desiderio.

Ma egli s'inganna 20/la potenta che si crole avere di soddisfare quel chimerico desiderio, come s'inganna ad proporsene il finatatico oggetto come ceste è evro. Fatto sta, che m desiderio che l' nomo ecetta in sè stesso mediante non falsa opioione di beuro, non può mai conseguire vara soddisfatione, o sia perchè l' oggetto mentiace a chi l'herna, sicché rinvenuisolo non si trova pin esere quel desso che si credeva, ma actiona dagli cochi la beada e disfatta l'illusinoe, entra subitamente nell'animo tristissimo disingano accompagnato, secondo le circustanzo, da vart affetti.

E basterebbe meditare prot odomente so tali oggetti illusori, manifattura della ragion pratica, per giungere a tro vare e classificare i vari errori, ne quali cade l' nonco come essere morale sociale. Ma proponendoci di riprendere questo filo poco appresso, dobbiam noi ora continuari a da e noverare i materiali dell' mano appagamento.

Se l'nomo non avesse altri og gretti de' suoi desideri che quelli che fabbrica a sò stesso, sarebb egli necessariamente infelice; chè l'illusione e l'inganno non formerà giammai la soa felicità.

Fortonatamente, olir agli oggetti prodotti dalla sua attività volontaria, ve o hanno degli altri che son beni reali, e tuti ac conci alla mana natora. La retità di tali teni di indipendente dall' azione della volonia immoa; la natora li noministra, e conse l' nomo non he il polere di formarii, cost o un hi ne pur quello di distruggetti : la loro relazirone coll' manana natura, l'attitudine loro a sodisfaria, è anch' essa immutabile e indi pendente dall' nomo. La volonia nua può che rifiutturi o abbracciati; ma o che li rii foli, o che gli accolga, l'attitudine di quegli oggetti a conteixara in natura unana de la sesa: sodo che se la volonia gli accog let, essi producono il loro effetto a bene del-Pos no; se sono gli accoglio, ca siri rimang voni inniti, e vano per l' nomo perdott.

Le quali riflessioni traggono dietro a se una conseguenza, che sola basterebbe ad umiliare il nostro orgoglio, ed è che « l' uomo ha il potere di rendersi infelice, e non

ha quello di rendersi da sè stesso felice. »

L'appagamento dell'animo dunque non è l'opera dell'nomo solo ; egli vi concorre con quegli atti del sno intendimento e della sna volontà, che il rendono consapevale del proprio ben essere, e prima ancora con quella determinazione della sua ragion pratica che dirige i snoi desidert ai beni reali, auzichè ai beni chimerici : vi concorre finalmente cogli sforzi ch' egli sa di pervenire al possesso di questi beni. Ma dopo di ciò, è alla natura delle cose, come a sna generosa benefattrice, ch' egli dee chiedere questi beni reali : egli è obbligato a riceverli tali quali sono dalle mani di questa sua madre, dee sottomettersi alle leggi outologiche, che li legano colla costituzione umana, e ad esse dee ubbidir fedelmente, pena di straziare sè medesimo e di rendersi disperalamente infelice.

Riman dunque, che dopo aver noi riassunto in questo capitolo le operazioni collo quali lo spirito nuano concorre al proprio appagamento, ragioniam nel segueute della parte che ha iu quest'opera dell'appagamento la natura: e veniamo ennmerando i beni reali dati all'aomo da essa natura delle cose, quali oggetti dei suoi legittimi desideri.

## CAPITOLO VI.

SI ENUMERANO GLI OGGETTI CHE HANNO RAGIONE DI BENI REALI E POSSONO INFLUIRE A PRODURRE L'UMANO APPAGAMENTO.

Il primo bene reale si è l'esistenza. Chi non la possiede, non puù desiderarla: ma chi la possiede, può desiderare la conservazione di essa.

Sembra che il desiderin dell'esistenza sia il più grande di tutti, giacche niun essere abborrisce tanto cosa alcuna quanto il proprio annichilamento.

Tuttavia egli sarebbe un errore il dedurre da ciò, che la semplice e pura esistenza fosse il massimo bene dell'uomo.

L'uomo che s'avvicina allo stato il più prossimo alla non esistenza, s'avvicina al massimo dei mali soggettivi; ma ciò, lungi dal provare che la semplice esistenza sia il massimo bene, prova anzi il contrario, cioè che ella è il minimo, il più elementare, l'ultimo che rimane dei beni; come il massimo grado di povertà si è quello del poverello a cui si toglie anco l'ultimo obolo da lni mendicato, benche quest'oboln lungi dal formare una ricchezza massima, non sia che la moneta minima, che non alloutana chi l'ha dalla povertà estrema se non d'un grado.

Qual è dunque il prezzo della semplice esistenza? Comunemente si dice, che dall'essere al non essere passa un'infinita distanza. Ma di nuovo questo è un errore, e nasce da ciò, che non potendosi concepire il nnlla, perchè è nulla, l'uomo il considera come un infinitamente piccolo: l'esistenza poi come una quantità finita. Ora fra una quantità finita e un infinitamente piccolo sogliono i matematici porre infinita distanza. Ma chi poi attentamente riflette alla sentenza dei matematici, vede ch'ella non vuol dir altro se non che nella quantità finita si può concepire un indefinito numero di quantità minori, senza che la somma di tutte queste quantità indefinitamente moltiplicate giunga mai ad nguagliare la quantità finita entro a quale si concepirono esistere. Ora egli è ben altro il dire, che fra l'infinitesimo e la quantità finita si possa assegnare un numero indefinitamente grande di piccole quan-tità, e il dire che fra quelle due quantità passi una differenza infinita. Laonde dato pure, se si vuole, che la differenza contenga un numero anco infinito di parti, non è per questo che tutte quelle infinite parti, prese insieme, formino mai una quantità infinita, appunto perchè sono supposte infinitesime. Sicchè volendosi misurare la differenza fra dne quantita finite quali si sieno, dipende dalla misura che a ciò s'adopera il

6

ritrovare questa differenza espressa in un numero maggiore o minore di parti. Se la misura è piccolissima, la differenza vi dà un numero grandissimo quanto vogliate di queste misure. Altro è dunque voler avere una differenza in quantità discreta, ed altro volerla avere in quantità continua. Nel primo modo, nna differenza finita picciola gnanto si voglia potete averla divisa in gnante parti vi piace, ma questo numero indefinitamente grande di parti non vi indica però mai che infinita sia quella differenza ; nel secondo modo voi avete la differenza stessa non divisa in parii, se finita, finita, e se infinita, infinita. Perciò non convien dire che la differenza fra il qualche cosa ed il nulla sia infinita, ma convien dire che la differenza fra il qualche cosa ed il nulla sia il qualche cosa. Il bene adunque dell'esistenza non è infinito, ma è tanto limitato, quanto è limitata l'esistenza stessa.

Di qui è, che chi vuol giustamente rilevare che bene sia l'esistenza, all'ente che la possiede (giacche all' ente che non la possiede l'esistere non e ne bene ne male), conviene che consideri non l'esistenza pura e semplice, ma l'esistenza con tutt'insieme i

La parola esistenza significa propriamente un'astrazione della mente, e però non dice nulla di reale; è compne a tutti gli enti senza che sia niuno d'essi; chè ciò che è comune non può costituire nn ente proprio e particolare. Se dunque cerchiamo il valore di entità reali, non dobbiamo considerare l'esistenza astratta e comune, ma dobbiam pesare, per così dire, gli enti stessi, i quali hanno diversi gradi di entità. Come mostrammo altrove, il bene non è altro che l'essere (1): chi vuol sapere quanto bene ci abbia in un ente, dee rilevare quanto ci abbia di essere. L'estatenza è comune a tutti, ma il quanto dell'essere varia in ciascuno; e secondochè il grado di essere è maggiore, maggiore è il prezzo dell'ente di cui si tratta.

Non dee dunque far meraviglia se vi sieno certe specie di enti, le quali paragonate ad altre specie mostrano di avere un pregio relativamente infinito, perchè godono di un grado di essere infinitamente maggiore e più nobile. E non sarebbe egli un vituperio all'umana natura, il pretendere che l'uomo fosse più pregevole della bestia solo d'una quantità finita, per quantunque grande si assegnasse questa quantità ? il che è quanto dire, cho an gran namero di cavalli o di muli equivalesse al valore di un nomo? La nobiltà ed eccellenza dell'essere nmano ricusa sdegnosamente ogni paragone colle nature irrazionali: egli ha da queste una differenza di specie, che costituisce una lontananza veramente infinita d'un ente all'altro.

Ma noi non intendiam qui di rilevare il grado di bene che hanno i vart enti in sè considerati, ma il bene che hanno rispetto al proprio appagamento. Questo non cade che in esseri razionali; convien dunque che ripassiamo i beni di cui l'uomo può essere in possesso, e che veggiamo quanto questi beni possano influire di for natura al suo appagamento.

L'nomo, anche în nno stato di niuno sviluppo, qual si è quello dei primi momenti di ana esistenza, è costituito da un sentimento sostanziale naturalmente gradevole, Benchè il sentimento dell'esistenza sia naturalmente piacevole, tuttavia non è ancora un materiale dell'appagamento, il quale non ha luogo se non dopo lo sviluppo delle fa-

coltà intellettive della volontà e dei desideri.

Convien dunque che accenniamo i principali gradi di questo sviluppamento, mostrando come di mano in mano che si svolgono le facolta, compariscono nell'uomo i vari oggetti appetibili, e vengono rapiti dentro la sfera del desi lerio, che s'allarga, e conquista sempre pin d'intorno a se, e finalmente vengono mescolati e fusi quasi ingredienti nell'appagamento umano.

I passi pe' quali le facoltà umane si svolgono, dobbiam rilevarli dall' osservazione degli atti successivi di quelle.

(1) Vedi i Principi della Scienza Morale, C. II, art, 1.

La diversità principale che questi atti presentano porge occasione a classificarli primieramonte in due grandi categorie, cioè negli atti appartenenti ad una maniera soggettiva di operare, e negli atti appartenenti ad nna maniera di operare oggettiva. Questa grande diversità medesima ci condusse a semplificare la classificazione

delle attività umane, riducendole totte a dne principi attivi generalissimi, cioè al

principio di operare soggettivo, e al principio di operare oggettivo (1).

Ora egli è da credere, che nel sentimento primitivo s' acchiuda il sentimento di queste due attività; poichè il sentimento primitivo ha certamente per termine il modo dell'esister nostro, egli è il sentimento di quanto possiamo, è il primo principio del postro operare; quantunque in quel sentimento pon v'abbia ancora di tutto ciò coscienza.

Essendo dunque l'uomo tatto sentimento, lo sviluppo dell'uomo non è che lo sviluppo di un sentimento, o per lo meno è nno sviluppo accompagnato perpetnamento da un sentimento.

Il movimento del sentimento si è l'appetito e l'istinto; sicchè ogni amano svi-

Inppo si fa mediante appetiti ed istinti.

L'appetito poi e l'istinto hanno per loro termine i beni.

Laonde come due sono i principi attivi propri dell'umana natura, così conviene che due sieno altresì le classi di beni a cui quelli tenduno, i quali chiamar si possono beni soggettivi e beni oggettici.

I beni soggettivi son quelli che entrano nel soggetto nomo come cose sne, come

elementi o appartenenze di sua natura.

Tali sono le sensazioni piacevoli, che si possono dire sne modificazioni, perche modificazioni del sentimento sostanziale : tali i miglioramenti di qualsivoglia guisa, che la natura nmana riceve in un individuo di essa-

I beni oggettivi all' incoutro son quelli che non entrano a formar parte del soggetto, ma che si presentano al suo intendimento, e vengono dall'intendimento giudicati per quello che sono in sè, in quanto hanno più o meno gradi di essere.

I primi, cioè i soggettivi, costituiscono l'ordine de beni eudemonologici. I secondi, cioè gli oggettini, costituiscono i due ordini de beni intellettuali e

I beni morali hanno un' intima relazione co' beni eudemonologici; essi lasciano dietro a sè delle consegnenze endemonologiche, cioè producono all'uomo de' beni soggettivi; e i beni soggettivi senza i beni morali non sono mai completi (3).

Se noi vogliamo dunque enumerare e classificare i beni soggettivi, facilmente li potremo ridor tutti sotto le classi seguenti.

1.º I due principi attivi innali sopo i beni soggettivi originari.

Fino che questi principi stanno inviluppati nel primo sentimento, senza che ancora si sieno mossi, essi costituiscono il minimo e il più elementare bene dell'uomo, onello della nuda esistenza nmana.

Poscia i beni soggettivi crescono nel soggetto, mediante l'attività sna naturale e conveniente; sicchè può stabilirsi che « la misura del bene soggettivo è quella stessa della naturale e conveniente attività del soggetto, » e che percio havvi nell' nomo la massima quantità di essi beni quando, tutto compreso e calcolato, risulti massima la

sua attività naturale conveniente. A rinvenir dunque i vari beni soggettivi che compariscon nell'uomo, e i loro gradi, basta tener dietro allo svolgimento de' dne principi attivi sunnominati, dove giace come in primo sno germe tutto il bene del soggetto nmano.

6

<sup>(1)</sup> Vedi l' Antropologia, Lib. IV, c. IX, art. 1. (2) Vedi i Principi della Scienza Morale, C. IV.

<sup>(3)</sup> Vedi quanto abbiam delto intorno a ciò precedentemente L. II, c. It-IV di quest'opera.

a.º Tostoche cominciano ad operare que dne principi, se l'operazione è naturale e conveniente, l' nomo ha un sentimento piacevole della propria operazione.

Ma questo piacere vivo e attissimo a trarre a se l'attenzione del soggetto, passa io breve tempo col passare della stessa operazione; perocchè ogni atto secondo dell' nomo, come dicemmo, non può nella coodizione presente esser continuo. Tale è la limitazione umana; onde appare che l'uomo nella vita presente è una potenza, e non assurge al pieno suo alto se con coo isforzo e quasi contro natura, e per ricadere tan-

tosto nel primitivo stato di potenza. Intanto teniam conto di questi godimenti momentanei che l'oomo prova cogli atti transcunti, come di uo secondo genere di beni soggettivi; genere che si può suddivi-

dere nelle tre specie seguenti. 1. specie. - Sensazioni animali gradevoli.

2.º specie. - Sentimenti intellettuali grati, cioè piaceri che prova l'uomo pell'attuale concezione e contemplazione delle cose, e negli affetti che da questa gli pro-

3.º specie. - Sentimenti morali, che ridondano nell' nome dolcissimi dalla pra-

tica della virtii.

La prima di queste tre specie racchiude de beni soggettivi aveoti ancora un'oririne soggettiva : la seconda e la terza all'incontro racchiude de beni soggettivi, ma di origine aggettira, cioè questi tali beni sono effetti prodotti nel soggetto dal possesso che questi ebbe di beni oggettivi.

3.º Sebben poi l'atto col quale si spiega l'attività potenziale dell'nomo sia passaggero, tuttavia egli lascia dopo di sè delle tracce e degli effetti stabili; e questi buoci o cattivi, di maniera che l'uomo, dopo qualsiasi suo atto, trovasi diverso da quel che era prima, cioè trovasi in uoo stato o migliore o peggiore del primo.

L'investigare diligentemente tutti gli effetti che i vari alti lasciano dopo di se nell'uom che gli ha posti, darebbe bel campo ad on'opera profonda di finissima filosofia, dove le più sagaei ricerche si presenterebbero in folla alla meote del pensatore.

Questi effetti e modificazioni, lasciate nell'nomo da'snoi atti, interessano massimameote le dottrine eudemonologiche, e le morali, e propriamente tutto ciò che si riferisce agli ultimi destini dell'uomo, ai grandi disegni del Creatore sopra di lni, e all'immensa Ootologia. Ma l'immediato argomento di questo libro ci tempera e ci raffrena da tali vaste ricerche, appartenenti ad nna scienza ancora arcana pel mondo. Noi dunque ci limiteremo a classificare goesti effetti permanenti che lasciano dopo di se nell'nomo i suoi atti, unicamente in quel modo che al nostro scopo presente conviene; consideraodoli siccome altrettante classi di beoi soggettivi. La classificazione di cui parliamo si è la segneote :

a) I primi effetti che producono cella condizione del soggetto i suoi atti al primo loro operarsi, sono le potenze che si manifestano, e mentre prima giacevano indistinte e quiescenti nel seno dei due principi originali d'azione che non possonu mai esser

confusi ed unificati, poscia appariscono distiote (1).

b) Queste potenze si esercitavo secondo cert ordine fisso, la ragione del quale è posta nella loro natura, cella natura degli enti che sono fuori di esse e che hanno con esse rapporto, e nelle circostanze accidentali.

Il prodotto di questo esercizio delle potenze dell'uomo, oltre i sentimenti momentanei di cui abbiamo parlato, è triplice.

Esse lasciano nell' como come loro produzioni ed effetti.

1.º dei sentimenti abituali,

(1) Noi non poniamo innati nell'uomo se non i due principi d'azione indicati. In che cosa differiscano i principi d'azione dalle potenze, e come questo non meno innate, ma vadano sortendo dal fondo dell'uomo nel suo svaluppamento, fu da noi ragionato nell'Antropologia, L. IV, c. VII, art. s.

2.º delle coquizioni che rimangono depositate nel tesoro della memoria.

3.º dello persuazioni ed opinioni (1).

Ouesti sentimenti abituali, queste cognizioni permanenti nell'nomo, e queste opinioni e perspasioni, modificano non poco lo stato dell'animo umano in bene od in male, secondoche i sentimenti sono piacevoli o disgustosi, le cognizioni vere o false, le persuasioni virtuose o viziose.

c) Ma la serie degli effetti non finisce qui : niente sta fermo pell'nomo : tutto si

svolge: tutti gli effetti producono degli altri effetti.

Non vi ha un solo sentimento che non produca nell'nomo un istinto corrispondente, il che è quanto dire, non vi ha una sola passività nell'uumo, che non susciti in lai na'attivita.

Quanti dunque sono i sentimenti nuovi che l'uomo acquista, tanti sono i muovi

istinti che in lui si manifestano. Medesimamonte ogni cognizione può generare un'affezione, ed i gruppi diversi di cogniziuni che nell'nomo si formano, massimamente associati ai sentimenti, produ-

cono nna grandissima varietà di affezioni. Lo stesso si dica delle opinioni e delle persuasioni, più efficaci ancora in produrre

gli affetti umani, delle sole e nude cognizioni (2).

Ora gli affetti, che si possono considerare come altrettanti sentimenti, generano anch'essi i loro istinti corrispondenti, ovvero, per dirlo in altre parole, danno la leva alla spontaneità della volontà, sicchè questo potere della volontà che dicesi apontaneita cresce di forze, ed acquista, per così dire, delle diramazioni nuove, secondo la varietà degli affetti che vengono nell'nomo a nascere (3).

Le cognizioni poi, oltre esser eagione di affetti nnovi associandosi alle opinioni ed ai sentimenti, producono altresi e lasciano nell'animo nmano un altro effetto nobilissimo, quale è quello di aggiungere alla volontà una libertà di operare ognor mag-

giore, secondo che si fa maggiore la sfera delle cognizioni stesse (4). E di nuovo, nessuno di questi effetti, sia immediato o sia mediato, è privo di un scutimento suo proprio, che grandemente amplifica o stringe, e in una parola varia-

mente modifica lo stato dell'animo umano.

d) Negli svolgimenti indicati vedesi accrescinta la misura dell'altività nmana. Convien richiamar quello che noi dicevamo in principio, cioè che nell'uomo, nei primi istanti, futto è in potenza, la sua attività è profondamente quieta, ed egli si rimarrebbe eternamente inoperoso, tranquillo nel seno dell'esistenza, come un bambino nell'ulero materno, se delle cagioni esterne non provocassero a degli atti speciali questa sua universale potenzialità. Ella allora sorge questa potenzialità come da un profondo abisso; sorge mediante degli atti speciali, e vi ricade al cessare di questi; ma ella non ricade si profondo come stava da prima: provocata la seconda volta all'atto, non dee più venire da un luogo si lontano per compierlo: ella è già più vicina, più pronta all'azione: finalmente essa ascende ed è prossima a segno, che senza indugio, nè sforzo, nè dimora di tempo risponde al minimo invito, e sembra fin prevenirlo. Quando l'umana attività è già divenuta così desta ed agile a muoversi rispello ad una quantità grandissima d'importanti operazioni, allora le forze dell'uomo sono per immenso aggrandite: l'uomo è il medesimo, son le medesime le sue potenze; ma vi ha

(4) Vedi t'Autropologia, L. III, Sec. I, c. IV, art. III, § 7-Rosmini V. I.

30

<sup>(1)</sup> Egli è di somma importanza il distinguere la mera cognizione dalla perzuazione, e la facottà di conoscere dalla facoltà di persuadersi e di opinare. Noi rimettiamo il lettore, intorno a tali distinzioni necessarie a farsi, a quanto n'abbiam delto nel N. Saggio ecc. Sez. V, P. I, c. I, art. 11; e Sez. VI, P. I, e. I; e P. IV, c. IV.

<sup>(2)</sup> Vedi l' Antropologia, Lib. III, Sez. II, e. VIII, art. 17-711. (3) La dottrina intorno alla spontakeità della volontà fu da noi data nell' Astropologia, L. II, Sez. II, e. XI, art. 11; L. III, Sez. II, c. VIII.

un incalcolabile divario fra delle potezas immobili, e delle potezas già smone, oscillanti, inclinate ad una grande operoitat. Le forze dell'aomo aduque non debbonat misuare dalle une potezase, ma dal questo d'attiristà sene hanno acquistato, del qual l'aomo poò disporre, come la ricchezza di uno stato non ai de misurare dai teori nascosi sottera, na dal capiale messo in circolazione. Distinguasi dampe il futusione potezziale dalla mera potezza: l'attirità tolale di un individuo, come pure di unus società, sta in ragione di quelle a non di questa.

e) L'attività di cui parliamo ( e l'uomo u' ha il seutimeuto, e grandemente se ne compiace ) decsi ancor distinguere dagli abiti di operare, altro effetto che rimane nel-

l'uomo dopo le sue transitorie operazioni.

Inomaçõe e sou transmore operatoria. Litr i recor diverse significacioni, e fraqueste havri anche quale di una inclinazione o tendema al operare; lacolu son dirist, che chi è abittate a fare alcuna coas, stenta a tenersi dal farta. In questo significato, l'abitto non è che na specie di quella altività di cui per ora parlammo, che si distingue per una inquietezza e un'impazienza di operare, onde gli bisogna pur finalmente uscire in atto. Ma questa protituitoria e dil operazione e un elfetto che di spesso ususegne al l'abito, non è l'abito di secus. L'abito il facciam noi consistero in no » potere prossimo di operare, a pere i due caratteri dell'abito sono la congisione o abittità, e la faccilità di operare. Or egli potrebbe darsi che altri supesso operaro, e con fincilità, senza che tutti in fattino a facto, (frest lia l'abito odel origere, e tuttaria e priva dell'attività di ciu parliamo. Sono domque cose diverse gli abit, come noi li definiamo, da quell'attività che è desta te tendente sempre ad agire.

Vere è, questa altirità e l'abito sogliono anno nassere insiene, quali conseçuenze el elletti degli atti ripetuti ; ragione per la quale si confonde l'una cona coll'altra. Cli atti ripetuti nigemerano nell'onon l'abito di operare, cioè il sapere e la facilità di operare, e lassiano in lui nello stesso tempo l'inclinazione ad operare. Si fa dunque di queste due, una cona sola confondendo enisseme, e questa chiumasa abito.

Tuttavia la chiarezza delle idee esige che quello due cose si distinguano.

L'attività non risgnarda esclusi ramente uessun genere apeciale di atti, ella di la misara della quantitia d'azione che cade in un individuo, o in una società. All'incontro l'ablio riguarda sempre un genere ossia gruppo di atti particolari, ad caclasione d'altir: egli non indica la quantitid, ma la quantiti dell'azione, cicè il modo e non il quanto di operare d'un individuo, o di nas società.

Ciascun abito può dirsi propriamente un'arte di fare quelle date azioni, e acconciamente gli antichi definirone le arti per altrettanti abiti di operare cavati dall'espo-

rienza (1).

Tulie le potenze umane, mediante il regolato loro esercizio, si vestono, per così dire, di abiti loro propri, i quali modificano lo stato dell'animo ninano dove essi si con-

servano, come altrettante arti.

Che se ci piace ridurre le umane potenze a tre classi, cioè a potenze animali, in-

tellettuali e morali, si avrà facilmente nna semplice classificazione di 1stte le arti in queste tre categorie: 1.º arti meccaniche, 2.º arti intellettuali (tale è la Logica, ecc.), e 3.º arti morali.

Le belle arti sono miste, cioè sono meccanico-intellettuali.

Le arti morali sono gli abiti buoni o cattivi, i quali diconsi eirtù e vizi.
Non conviene stupirsi, se noi diciamo che anche i vizi sieno altrettante arti. pe-

(1) Fire l'abite e l'arte non vedrei altra differents che questa: l'arte suppose che chi la usa abbite ragione; l'abite pois surce proprio anche délie bestie. Il canarino a cui fa insegnato di masica, casta per abite initativo cici che l'amon casta per abite initativo cici che l'amon casta per abite initativo nici che l'amon casta per abite initativo nici che l'amon casta per abite initativo ni proprio anch'ella dalla ragione, ma questa ragione non trovasi in lui, ma nell'autore della nature.

Local

rocché egli è indubitato, che vi possono essere, e pur troppo vi sono, anche le arti dell'operare il male. La malizia mmana unn si manifesta solo in atti separati: abasandosi dell'intelligenza. ella si pratica con artificio, e la si riduce in iscienza ed in arle, opera degnissima del diavolo.

Gli abiti morali delle virtù differiscono dagli abiti meccanici ed intellettuali fra l'altre cose in questo, ch'essi racchiudeno in sè necessariamente un certo grado di quell'attività che di sopra abbiamo distinta dagli abiti, e che veramente nell'altre specie di abiti cicè ne meccanici intellettuali e misti rimane al lutto separata.

La ragione di ciò si è, perchè la virtù non sarebbe virtù se non fosse attiva ; nè l'nomo sarebbe virtuoso, se non facesse quello che dee fare.

Un'altra differenza grandissima passa fra gli abiti morali e gli altri tutti, quando que'primi si riferiscano al meriln (1).

Gii abiti morali passano all'atto meritorio per un decreto libero dell'onno: tutti gli altri abiti possono passare all'atto nuisamente mosti dalla spontaneità della voluntà (s), percochè la libertà vera ed assoluta non compariso nell'anno se non contenporane al merito morale; non patentosi dire con preprietà che l'homo esco dalla dera dell'azione apostane e passi all'azione libera, se non allorquando, trattori finori.

Alla canezità ed lo soggettivo, redesi a tal termine pervenolo, da dorre socciere in fra re-

il bene soggettivo, ed il bene oggettivo.

4. "Into lo svilnppo adunque da noi descritto ai nameri 1.", 2." e 3.", si pui supporre operato dag: stinti e dalla spontaneità della volonià, finn a quell'ultimo passo, nel quale l'nomo entra nella sfera delle cose morali, e la sua azione diviene del tatto libera.

Dalle quali cose vedesi, che gli svolgimenti della potenzialità mnana sono immeria ciano dell'anti anche entro il sola siera della gnotanenta, e tutti questi svolgimenti lasiciano nell'anno il loro impronti stabile e quasi indebelle, a tuti depognoo in ini qualche sense, che annenta i mnana potenza e l'umana natura, tutti vi lasenano natunento proprio, che modifica e dispose variamente l'amino dell'mono: ce tutti gii dfetti si fanno alla lor volta canse si altir elletti, che si compiscano e agiscone gli nni smi altri. e si rivoduno in idebilimanente.

Ma a malgrado di ciò, l'azione di tutte altissima e vastissima, l'azione che appartiene propriamente nila persona dell'ocuso, è quella che procede dalla liberia umana, quella che è essenzialmente morale.

to be già dissource, che in qualsivogita alto libero che fa l'essno vi ha ma pumitid a fazione maggiore, che me sia nu telli pussibili etti spontanti (3); perceché l' nonno coll'atto libero ence dal circolo di sè stesso soggetto, diventa arbitor frantito dis che è ospogettivo, e tetto il resto dell'enere panto ve o lia, il che è quanto 
dire, diventa arbitor fra il finito e l'infinito, fra sè c libo. Onde minus maravigita, se 
questo alfissimo e potentissimo principi d'azione, che si chiama liberta, si trovi anche fisienmente signore e dominatore di tutti gii altri principi d'insione spontanci che
sono nell' somo (4). Auzi pod diristi di più, che questo colo principio d'azione la libertita, formi tutta la potenza e l'attività dell' nones; percechè in esso solo, per dirio monvannete, atà il vero agire della persona (5).

Dal qual vero si trae la conseguenza importantissima, che il massimo bene soggettivo, o meglio, l'unico bene soggettivo della persona nuana trovasi nell'inso dell'umana libertà. nel territorio della moralità.

<sup>(1)</sup> Ho già mestrato che può esservi bene morale senza attual merito. In ciela niente manca del hene morale, o tuttavia i celesti non meritano, perche non hanno la libertà d'indifferenza (Vedi l'Antropologia, Lib. IV, onp. X e XI).

<sup>(2)</sup> Vedi l'Au'ropologia, Lib. III, Sez. I, c. IV, art. 11, § 10 e 11.

<sup>(3)</sup> Vedi l'Antropologia, Ivi.

<sup>(4)</sup> Vedi l'Antropologia Lib. III, Sex. II, eap. x. (5) Vedi l'Antropologia Lib. IV, cap. 1x.

Land Consoli

E di vec, noi abbian detto, che a la mistra del bese aggestivo è surpre quale di attività naturale e conveniente del suggetto, sichi la massima attività naturale e conveniente del suggetto, sichi la massima attività naturale e conveniente del suggetto, sichi la massima della mara, e l'unita dalla persona, consiste nollas odella liberta dinque il uno conveniente e naturale della libertà di il massimo bese suggettivo dell' none, e l'unico bese della persona unama. Na nell'una conveniente e naturale della libertà consiste la vivii morale: dunque nella virti morale sta il massimo bese dell'umana natura, e l'unico bese della umana propria.

Il perché farà egli maravigità, dopo di aver hen compreso tutto ciò se la viriu ricotali l'aimno dell'unon de ji piu dulci sentimenti shinulai, di picie celesti, di more, i utime e misterione compiaceme? e se gli effetti e le modificazioni date all'aimno masso da una virito coltata sieno arane e profonde si, ma luttaria hasterdimente risaltenti a farc che la coscienza ci assicuri d'avere in noi qualche cosa di più nobile e di più direven di ciù che con e di più nobile e di più direven di ciù che è passaggero, di più potente di ciù che con è Dio stesso? Lanode un alto intelletto e gregitamente serse, che « la dirittar del cuore e la purezza abiutale dell'intenzione banno tali influenze e insultamenti che si stendono assai più là 
« di mello che commenente si penane. » risultamenti che si stendono assai più là
« di mello che commenente si penane.

Ma giunti noi a questo altissimo bene del soggetto, siamo già a quel punto, dove il bene soggettivo e il bene oggettivo si toccano, e insieme s'adunano senza però con-

fundersi mai.

Che cosa è dunque il bene oggettivo?

Il bene oggettiro in generale è ogni ente concepito dall'intendimento, in quanto egli è; ma quel bene oggettiva altissimo di eui qui parliamo, che si nuisce col massimo bene soggettivo, si è l'essere in Intta l'estensione e la pruprietà del vocabolo.

L'essere in quanto egli luce alla mente è verità; in quanto è voluto senza limite nè arbitraria esclusione, è oggetto di virtu: finalmente in quanto si comunica piena-

mente all'nomo, diventa forma di sua beatitudine.

L'intendimento attigne più o meno di verità, e però parteipa più o meno di necci la colonità desiree più o meno di deserse illimitado, e però più o meno adquista di merito e di virti; ma a malgrado di queste limitazioni, se l'intelletto norò è in utila averso al vero, o acessu rece; se la volontà non è in mulla retresa all'emità, a nessona entità, l'umm è diritto di mente e di conce, possiede il vero e il bene, e gode di quella fisitità, di ottatare sua eterna e immutable, che alla revo e dal favere via rifiusa intelfabilimente nell'animo umano. Questa felicità non ha prezzo al quale si possa adeguare.

Egli è dungne certo, che nella natura dell'nomo dee esservi nna volontà naturale

e intima che abbia per oggetto o almeno per iscopo questo bene assolnto.

Il libero arbitrio potrà oppugnare questa volontà della natura umana, ma non distruggerla, perocchè la volontà è una potenza che tende al bene, e ogni bene final-

mente oggettivo e soggettivo dell'uomu si accoglie nel hene assoluto.

Sū questa vilonità naturale del bene assoluio tobe Kant a pinature la morale : ma rot grandemente, dando a questa unana volonità atornità di rigislattire, quand'ella anzi riceve, ma non fa la legge (v). Abusò dunque Kant d'una grande verità. Plato e, del l'area veduta el annunistà, riicici pore di rovecciaer i un grave errore, per la difficultà che trovava nello spiegare come i uomo, la cui natura ro/crea parei ilb-em rontale, polses poi volere il nade per elezione (3). Ma niuna scoola filosofica vide morale, polses poi volere il nade per elezione (3). Ma niuna scoola filosofica vide

<sup>(1)</sup> Vedi add. Cap. IV.

<sup>(2)</sup> Vedi l'esame del sistema di Kant, nella Storia comparativa de Sistemi Morali, Cap. V,

<sup>(3)</sup> Aristotele attribuisce in fatti a Ptatone l'errore ε di negare che l'oomo possa esser volontaε riamente malvagio. y M4 sembra che Aristotele sia in questa parte come in mott'altre ingiusto

meglio questa volonta naturale che l'nomo ha della virtà, di quella degli Stoici: ninno ne parlò più degnamente. Si può dire che gli Stoici soli nell'antichità vedessero come la virto consisteva e in ridurre la volonta dell'umana persona a pieuo accordo colla volonta dell'umana natura, > sebbene non giungessero a ridnre a questa formola filosofica la loro dottrina morale. Mi valga a provarlo l'accennar come Arriano esponga la dottrina di Epitteto, provando che solo l'nom virtuoso si può dir libero, perchè sol egli fa quel che vuole, come i liberi fanno, atteso che la volontà della natura di ogni nomo non vuole il vizio, ma la virtu; « Libero non è se non colui che vive come « vpole, colui che nou può essere nè sforzato, nè rattenuto, nè violentato, colui le ten-« denze del quale non vengono impedite, non frustrati i desidert, le avversioni non « rese vane. Ora chi vuol vivere in istato di delinquente? Nessauo. Chi vuol vivere in-« gannato, o temerario, o ingiusto, o petulante, o querulo, o vile ed abbietto? Nese sugo. Dunque nessun nomo improbo vive come vuole: di che avviene che non è lic bero. Di nuovo, chi vuol vivere dolente, temente, invidioso?--Chi vorrà patir desi-« derio, e poi non esserne soddisfatto? Chi vorrà fuggire, e incappare poi in quelle cose che fingge?. Nessono. Or vi ha egli qualche nomo improbo che sia privo di tri-« stezza e di timore? che non incappi spesso in quelle cose che fugge? i cui appetiti non riescauo a nulla? Niuno ve n'ha, Dunque niun malvagio certamente è libero » (1).

Questa argomentazione bellissima è fondata tutta sul principio, che l'uomo ha una volontà naturale la quale gli detta di esser virtuoso, benchè poi le passioni il pervertiscano e il tolgano dal soddisfare a quella sua propria preclara volontà, costringendo, per così dire, a fare quel che non vuole.

## CAPITOLO VII.

## DE' MALI CORRISPONDENTI.

Enumerati i beni reali soggettivi ed oggettivi, che diventano i materiali dell'appagamento dell'animo, diciamo alcune parole sui mali ad essi corrispondenti.

La nostra natura, i principi attivi e le potenze di lei non si sviluppano, come apparisce da ciò che abbiam detto, iu tutti i tempi della nostra esistenza egualmente.

Appena che l'uomo ebbe rioevuta l'esisteizza, egli non fa che pochi ed incerti passi; solo dopo aver fatto assai delle sperienze, acquista qualche abilità di moversi, e bel bello vanno accrescendosi queste abilità fino ch'egli gionge a saper lanciarsi negli oggetti più sommi. Ora queste abilità sono quelle che noi chiamammo gli abiti

delle potenze. Evidente cosa è, che pel nostro appagamento certi abiti hanno un valore iufiuitamente maggiore della nostra mera esisteuza, o de meri principi attivi in essa coulenu-

ti, o delle poteuze nella loro originaria potenzialità. D'altra parte la natura, i principi, le poteuze, gli abiti stessi, e fino gli alti considerati come elementi di lei, non ci danno che uu seutimento piacevole limitato; perocché finalmente ci fanno godere di un essere limitato come noi siamo, del soggetto

in una parola.

All'incontro, quando noi ci spingiamo a ragginngere oggetti diversi da noi, possono questi non solo esser vari e moliplici, ma ancora grandi senza misura.

ecursor di Platine no marrin. Direcho Platice, che l'umo no può esser violentriamente estiro, che cua dice gial altra, se non quello sono degli Siloici, cio dei Duno operando il mela, opera proprio della sono della sono della sono degli Siloici, cio dei Duno operando il mela, opera sia in la proprio biolata siloni cio della sono della sono della sono della sono della sono della sia in la proprio della sono della so

(1) Epicteti Dissertationum ab Arriano digestarum, Lib. 1v.

Thomas To Goog

Came l'inhendimento può volgresi fino all' escre infinito, el sit, appunto perelbe infinito, fermani, evvero pois per seguire degli orgetti vani, fabbitati da se, e nel perseguir questi anniare instanti sessas trovar mai posa, perebò è indefinito il numeres degli orgetti dimento conocco o reale e chimerico de fuel i su, o moltiplico el neo, o finito od infinito. Di più, il forza della volonia pone escere l'amore o l'edia eggi stassi orgetti setta termino, secondo che ella ci alliesa in cui, e ce li fa contemplare como beni o come maii. Den all'amore è conquiori di deleto, a all'acto di oblore, e il diletto el locare spirituale è maggiore più che è nobili per grande l'orgetto che ha per iscopo. Lacrado no possimo in vitti delle sublimio poteno dell'inticatamento e della volonia ammetare i nostri piaceri senza alcon confine, ed anco tormentare i nostri piaceri senza alcon confine, ed anco tormentare i nostri piaceri senza alcon confine, ed anco tormentare i nostri piaceri senza alcon confine, ed anco tormentare i da noi stessi accrescendo i nostri dolere.

Come l'origine e la misura de beni soggettivi fu da noi collocata nel grado della nostra attività naturale e conveniente, così si dee qoinci stesso ripetere l'origino de nostri mali.

Se l'attività naturale e conveniente è ia noi poca, pochi sono i godimenti nostri; s'ella è molta, anche i nostri godimenti o beni soggettivi son molti (1).

Fin qui non v'è ancora il male, ma solo una limitazione di bene.

Il male adonque consiste in ori attività anchi veso, ma in un'attività contraria a
quella nella quale consisie il bene. Come l'attività che s'accompagna ad on sentimento
graderole è quella che ci e hastrate e conveniente, con l'attività in cui consiste il made
soggettivo e che s'accompagna ad on sentimento disaggraderole, è quella ebe è contravia alla natura nostra d'alle se lengzi (2).

Il massimo de beni soggettivi consiste nella massima e suprema delle attività umane (l'attività libera), usala in modo conveniente.

Al modo stesso, il massimo de mali soggettivi eonsiste nell'attività nostra massima e suprema, ma usata da noi in modo sconveniente.

Il massimo bene soggettivo si conginingo di necessità al massimo bene oggettivo, e deriva da questo come un elletto. Alto stesso modo, il massimo male soggettivo si ratlacca e conginingo al massimo male oggettivo si ratlacca e conginingo al massimo male oggettivo.

Se la libertà si congiunge coll'essere senza limitazione, vi ha il massimo bene soggettivo e l'orgettivo insieme. Se all'incontro la libertà asclade dagli affetti suoi una parto dell'essere, e pereiò è avversa all'essere senza limitazione, vi ha nell'uomo il massimo male soggettivo, perchè vi ha inimicazia e guerra fra l'uomo da nna parte e l'essere indivo dall'altra.

Egli è troppo manifesto, che questo male ha qualche cosa d'infinite, tostochè si consideri come l'uomo abbia lo svantaggio in questa guerra, dall'istante che egli è limitato e nullo, in paraguone del suo avversario ch'egli sida a battaglia, il quale è infinito, ed è il Tutto.

Secondo questi principi noi potremo ragionare sul male massimo di cui l'oomo sia capare, allo stesso modo come abbiamo ragionato sel bene; potremo anco trovare la soluzione della questione: e sei maggiore dei mali per l'uomo sia quello dell'annulamento; » alla quale si der rispondere cosi:

Un ente privo d'intelletto e di volontà, e però inespace del sommo bene e del

(1) Il grado di attività maggiore o minore si desume 1.º dall'estensione dell'entità che abbraceia la nostra attività razionale, 2.º dall'intensione della volontà colla quale noi aderiamo alla detta entità.
—La prima di queste due misuro è la principale.

Non crelasi che questa dettinua sia contarria a quella che noi abbiamo altrove espota cierca la natura del male, laccasolo consistere in mas privazione di tiene, (Ved. 1 Saggio sulle legio condo le quali sono distribuiti i feni ed i mal temporati, inserviti negli (bjuncosi filosofici, Val. 1 (Soc. 119 seg.) La privazione, callo quale consiste il male, è inservite a degni attività contaria alla natura, comistendo casa appuno nella mosconza d'accordo fra l'attività e le leggi della natura operante. sommo malo oggettivo, non può mai tendere o appetire al proprio annientamento, si quale no mo pò avreirire senza che quell'ente passi per tutti i mali fino all'illiono, estinguedosi ogni sua attività, fino a quella prima et dementare che il fa esistere. Per questo nelle besite non si dai l'assicioli. Il socidio non han è per luogo nel selvaggio come qoegli che non poò percepire coll'intendimento, nè crearsi la pernassioce di nun male maggiore della morte. Quando al licentric giu tomini svilopatà, incivilità, pervertità, delirandi, giungeno a rappresentarsi qualche nate come maggiore della morte, callaria è des, come dior fonessare a red i eveggium dattroro delle persone che si quea riciano della propria tendimenta, molte annora, per quanto è fin cese, san per prusato l'albumado in a con esperanti per della male contra la propria della propria contra l'albumado l'albumado

Nell'ordine adonque dei beni meramente soggettivi, il maggiore di totti è la privazione dell'esistenza. Ma non così allorquando si fanno antrare nel calcolo i mali ogcettivi.

L'infinito val più del finite: perciù il sentimento di noi stesai, della nostra propria ciatiezza, dev salter meno dei sentimento dell'essers indirio, di cui pur possano rime-derci partezipi. Des apsi trovarsi un'infinita distanza fra il possesso di un cisti si della possesso di un civili sinitia. Allo sussa modo dobbiamo ricososcere, che de e maerri un male intrinacco assistato, e a vecte qualche cons d'infinito, nella contradiziono, nella pugna, nell'odi di on ente i olinito. Con queste rifinasio si piò sectivi la forza delle parole pronunciate da Cristo, quando disse di Giuda, che ε sacebbe stato meglio ε per quell'unono se non fosse nabo π (2π).

(a) Discours aur Porijaire set. P. I.—Cardena Interia In them Romeres the I caid dissipation rard, a to the same delicele practice of cold in Valatire vid 18 agondo 1765; (Per quante ingegreas into possame entere nil mentature in cold a Valatire vid 18 agondo 1765; (Per quante ingegreas into possame entere nil mentature in cold a Valatire vid 18 agondo 1765; (Per quante ingegreas into possame entere nil mentature in cold a Valatire vid 18 agondo 1765; (Per quante ingegreas in cold and in cold a Valatire video (Per quante ingegreas in co

(a) Havvi chi onerra non aver Cristo detto che sarebbe stato meglio per Gioda il non esistere, ma solancute il non cuer nato, venendo con un tal modo di partare ad esprimere quello ristoso di Giobbe: Ultimam consumptus essens, no ecubas me divieret. Paissera spass non essens, de utero translatus ad tanutism (Da. X). A noi però tembra, che le parole del Salvatore possano essere initose con vertile equalmenta secondo l'una o relatto cille due accennatio interpretazioni.

#### SE I DENI ED I MALI SI POSSANO COMMISURADE E COMPENSADE.

Se i beni e i mali non si polessero commisurare e compensare insieme, sarebbe impossibile l'appagamento dell'animo.

Conciossiache qualche male non manca mai nella presente vita; e il minimo, basterebbe a darci nn misero stato, quand'esso si rimanesse in noi privo di compenso.

D'altra parte chi considera a fondo s'accorge che non è facile l'intendere come possa aver luogo una commisurazione e compensazione fra i mali ed i beni.

I beni coesistenti distruggono forse i mali? no. E i mali coesistenti distruggono forse i beni? ne pure. Rimangono adunque nell' nomo de mali in presenza de beni che sono in lui: dunque non si compensano.

E pure se consultiamo l'esperienza, essa ci attesta il fatto della commisurazione e compensazione di cui parliamo.

A ragion d'esempio, la giornaliera sperienza ci dice

 Che gli uomini sottopongonsi talora volontariamente a de'dolori e a de'mali, per l'aspettazione de'piaceri e de beni conseguenti (1).
 Che all'opposto per evitare de'dolori e de'mali si privano de'piaceri e de be-

ni che hanno o che aver potrebbero (2).

Il primo fatto accade ogni qualvolta il desiderio di procacciarsi que'piaceri e quei

beni è maggiore che non sia il timor di que' mali e di que'dolori.

Il secondo fatto accade quando il tinior de' mali e de' dolori prevale nell' nomo al desiderio de' beni e de' piaceri che vanno con quelli a partito.

Nell uno e nell'aftro caso l'uomo raffronta nell'asimo soi bieni el i mali, i piùcri el idolori, li commissra, ne valuta le quantifa, en quasto li turo ad egnal peso e misura, reputa un nulla il male equilibrato cost dal bene e rivereras. Non è questo mo ? Tale è ionegabilmente il fatto. Ma di movro, comi è eggii possibile un lai fatto? sei il male è oposo al bene, come mail i ebai possono avere un misura comune? ce serna nan misura comune come plosono essere raffrontati, soumati insieme, annollati eli mi degli all'ir - Deco la difficir.

La qual difficolta però si vince colla distinzione da noi posta fra l'appagamento dell'animo e i mali e beni.

L'appagamento è quel terzo elemento, quella comune misura che dimostra possibile la commisurazione e compensazione de mali o de beni nell'uomo. A muella guisat che il termometro segna non meno i gradi del calore che quelli

del fraido; così l'appagamento dell'animo segna non menò la grandezza de malc che la grandezza de punt che trovanzi contemporamentente elle umon. Li beni di mali uno nono l'appagamento ma le cause dell'appagamento. L'appagamento è mo stato semino de la grandezza de vina di agrandeza de monta del mali en del mali en

Laonde a buona ragione il senso comune consente di ammettere che fra i mali

(1) Mitridate, che volce asperne di medicina, travara gente che si lasciava empiantar le carni, incidere, cauterizzare. Giudicavan dunque colore, che quegl'incomodi e dolori che sofferivano valessero meno delle ricompente, che n'aspettavano. Questo è il fatto d'opin gioron. Mancano forse mai unomini che voloniramente si seppelliscano vivi nelle miniere, o che marciscano nelle rissan pel lucro che ne sperano?

(a) Chi vuol aver sotl'occhio più fatti che confermano quaoto accennamno, e che d'altra parto è troppo noto, vegga l'opera D.ll'ingiuvia, dei danni, del soddisfacimento ecc. di M. Gioja, Parto IJ. L. I. e i ben) ponsa darsi compensatione; coma a boson ragione rinequon ciò quale inontrestabile verità i legiolateri di tutte le nazioni, i quali stabiliccoo de compenzi e dei risarcimenti da darsi a quedit che soffrono dall'altroi nequinia, ferite o percone cal altri mai; e finalmente a boson ragione i filosofi invesigno sollectimente quali sieno le basi dell'equità naturale, sulle quali debbansi determinare questi compossi e risarcimenti dalle leggi positre.

Vero è chi se noi volessimo appendendre la questione, dorremmo mostrare come la emplicità dell'appagamento intre la usa ragione ediquità e semplicità del soggetto e della coscionza di lui: dorremmo tentar poscia di conocere la natura stessa di quatata unità e semplicità soggettiva, che ci recherebbe a quell'alcunità che comera i il soggetto en le mesa alle varei dei semimenti, degli spari e de l'empi, ciò be fara non si potrebbe sonza melterci deutro alle segrete cose della Ontologia. Or preb tanto non ci basogra; ma ci convenita tataiva indiciera i tarcacia di quota lisosofia si trastiguzione.

#### CAPITOLO IX.

#### DEGLI ERRORI SOLITI A PRENDERSI INTORNO ALLA SOMMA TOTALE DE' EENI BEISTENTI IN UNA BATA SOCIETÀ.

Se fosse vero che la semplice e noda esistenza dell'nomo avesse nn valore infinito, in tal caso, per rilevare la somma de' beni esistenti in una data società, basterebbe numerare, senza pin, gli nomini che la compongono: la popolazione sarebbe la certa misura della pubblica prosperità.

L'gualmente, dal cesso della popolazione si rileverebbe con accuratezza la somma de beni umani confenuti in un corpo sociale, se il bene non potesse accumularsi in un individuo più che in altri. el est terra sociale in siccera pomo sesse un persona quale.

individno più che in altri, e l'esistenza reale di ciascun nomo avesse un prezzonguale. Ma entrambi queste basi di calcolo sono erronee, giacchè la noda esistenza non poò comparire nel computo de beni umani se non con un valor minimo, e l'esistenza

reale pnó variare indefinitamente di prezzo da on individuo all'altro. Di quest'ultima verità scatarisco la singolare conseguenza, che « in un individuo

Di quest'ultima verità scatarisco la singolare conseguenza, che « in an individuo solo poò trovarsi un maggior bene, non meno morale che eudemonologico, di quello che sia in molti, e fin anco di quello che sia in totto il genere umano. »

Come havvi un grand errore nel calcolo di quelli che a computare la somma dei bene eisstenti in ma società si limitano al dato della popolazione; coi havvi errore parimenti nel calcolo di quelli che, volendo rilevare la quantità di beni esistenti in una società, si limitano a numerare le persone agiate o aventi cerlo grado di prosperità. Non satà intuite il fare qualcho ouserrazione sopra l'una e l'altra di questo errore matros di internatione.

niere di ralcolare. Senden desta consecue sopra una cana di quoe minere di ralcolare. Senden a operate mente della periodi della

popolo.

Per dire intiavia alcune parole anco della prima, osservo che ciascun nomo pno considerarsi sotto dee punti di vista: o in se st-sso, o per rispetto alla società.

Considerandosi in se stesso, entrano nel calcolo i beni reali ch' egli individualmelo possiede e gode: considerandosi poi rispetto alla società, trattasi di rilevare il valore ch' egli ha come mezzo o istrumento utile alla conservaziono ed all'incremento della massa de' beni di tutti i cittadini.

sè siesso, non calcolaudone il valore che rispetto alla società, cioè qual mero stromento alla conservazione e all'aumento della massa de beni di tutti i cittadini; 2.º che nilla conservazione ed alla massa de' beni sociali nulla giovi meglio, che una popolazione la maggior possibile senza limite.

Il primo di questi principi errouei contiene na sofisma, col quale si da na prezzo al mezzo, perasdosi ogni prezzo al fine: sofisma sommamente inginrioso all'umana

diguità.

Calcdandosi gli monimi naicamente per quello che sono ntili allo Stato, e multa in sè teste, iscui resugona obhassita alla condirone di corse, e privati del carattere di persone: sotto un tal punto di vista, un branco di pecore poò valere di più di un beanco di uomini [Justo calcdo non può danque arre longo, che là dore è in vigore la schiavitii: onde egli è insignare il vedere, che l'errore di cui noi parliamo abbia pei suoi fantori talor di quelli, che più decisivamente si dichiarano per la sittinzioni liberali. Na noi rigettisimo una tale dottrina indegna e permiciosa! Per noi l'nomo non è solo cittalino: rigim ad iessere cittadino, egli è uomo, e questo è il sono titolo imprensiritatibie di nobalti, questo il foate di sua liberdi. La qual diguità naturale dell'uomo il rende maggiore di tatte insieme le cose materiali che compongno o' universo.

Che se poi si tratta di paragonare gli nomini fra di loro, diciamo di unovo che un nomo solo può avere un intrinseco valore morale ed endemonologico che sorpassi quello di molti e molti nomiali insieme presi, e che perciò non si dee computar lanto gli uomini a numero, quanto a peso, avendo rignardo alla loro cecellenza morale, al

grado di loro virtù, e consegnentemente a quello di loro felicità.

Di più, noi vedermo l'immoralità, e l'infélicità conseguente metter nell'nomo ni males si grande, da not tovara misora adeguata in nessua altro male a cei cieso si al-fronti. Che giorerebbe duoque il dare essirezza a molti nomini, se quelli doressero poi rimanera cioni guasti, che e li pur tutti insiene equiralessero a quell'in noto che sarebbe potto essistere in vece di que tanti? Che giorerebbe il dar la vita a un namero anche immeno di vitosia e di altesici? o il tara molti all'esistera che, atteso il toro chirobisso ed infelice stato, preferirebbero di non esistere? E chi non sa che la moltitudia della porteraglia manea soreti volte degli oggetti i più noessara! alla vita, ond' è che ne riesce facilmate imperfetto e sconcio lo sviluppo finico e morale? Questa porziono dell'immana genere non cresce ella, se pur non muor prima, in mecno a capa tristezza, ne malori, nella sordidezza, nell'avvilimento, e, ciù che più monta, ne'sozzi vizi che la degradano e l'imbreiticono? Non capi popolazione adantique de evalutaria ugualmente: uno stesso numero di persone può prescutare una, somma ben differente di beni e di mali.

Che se consideriamo la popolazione rispetto all'ntilità dello Stato, ne avremo la medesima conclusione.

A ragion d'esempio, quanto più la morfalità cresce ne funcinili, tanto meno, su egual numero d'esti, può cottute le Olsto di averen nomiri clenacti. Or la miseria avamenta d'assai il numero de'morti sotto i veni anni (1). Dunque da nuti rella classe povera lo Stato non può aspettaria in ani noto guale a quello che più aspettari di au ne gual numero di nati rella classe agiusta; è dunque la qualità della popolazione, e non il numero, chi interessa lo Stato. L'osservazione fi afta fallo tiesso Necker, e s'iy esti il numero, chi interessa lo Stato. L'osservazione fi afta fallo tiesso Necker, e s'iy esti

(1) Núlts specifio del meriarento della Popolazione di Parigi degli soni 1877 al 1881, che il sig. Villat, cape dell'illico di statisfica della Senan, ha tramesso all'Accademia della ceitare, ri-sulta, che la mieria è la cegico più influeste nella mortalità, essendo specta contantensie maggiore nel'irondutale prorrie de mericolit, a naligrado che il neutro de destrinoni e delle nazarole sia in quelli misore. Quandi vedeni, che rebbere la difficultà di masciereri figlicoli metta un qualche ri-tegno a mattirati, puttivi questo rispinguo ne de battevia e accumenti il momor del matrimoni per mode in propositi della care della care

c de, il numero de'nati trapassare il numero de'morti, e si può star trangmilli sollo « stato della popolazione del regno; ma non bisogna perdere di veduta, che questa e popolazione, secondo che è differentemente composta, ha una diversa influenza sulla e prosperità e sulla forza dello stato. In un paese, dove il numero maggiore degli abi-« tanti godono appena dello stretto necessario, tratti forse dal piacere de sensi, gene-« rerango lo stesso numero di fanciulli che se vivessero nell'agiatezza: nia dono aver e fatto alcuno sforzo per allevarli, essendo essi troppo poveri per dar loro un suffi-« ciente alimento e de soccorsi nelle malattie, il maggior numero di tale generazione « non verrà più su dei tre ai quattr'anni, e troverassi in un tal paese essere costantee mente il numero de hambini in una grande sproporzione al numero degli adulti, o « degli nomini fatti. Allora un milione d'individui non porgerebbe la stessa forza, nè a la stessa capacità di travaglio, che un simil numero in un regno nel quale il popolo \* fosse meno miserabile. » In Francia si calcolava, ehe la gente sopra i vent'anui fosso un nove ventesimi de nati. Uno scrittore inglese osservò ehe in Inghilterra non può esservi che un sette ventesimi di quelli che abbiano passati i vent'anni: ond'è che in dieci milioni di nati la Francia potrebbe contare un milione di persone aventi oltre vent'anni, più che l'Inghilterra. Certo, de bambini che muoiono, e che non banno campo di perfezionare la propria natura, nè l'umanità, nè la società (a cui non son che d'aggravio) può tanto rallegrarsi, quanto di nomini pervennti, non dirò all'eta virile, ma a fornirsi delle virtu, ed a goderne i premi.

Egli è duoque certo, che la prosperità dello stato non cresce in ragione della popolazione senza più ; ma cho più tosto essa dipende da tanta e tale popolazione, che stia in proporzione co mezzi di sussistenza e di educazione, o che riesca fornita de' beni mo-

rali ed endemonologici.

## CAPITOLO X.

#### CONTINUAZIONE.

Ma passiamo ad esaminare la seconda delle due maniere accennato di valutar la somma totale de beni esistenti in nna società.

Essendosi conosciuto che i politici del secolo XVIII errarono togliendo a misorare la prosperità o ben essere d'un paese unicamente e indistintamente dalla sua popolazione, si credette di correggere quell'errore dicendosi, che non dalla popolazione in genere, ma « dal numero delle persone agiate conviene rilevare la somma de beni contenuti nella civile società. »

Ma noi sosteniamo che anche questo dato è insufficiente: il numero de sozt agiati è certo un elemento da computarsi nella somma de beni possedoti dai membri di nua società, ma egli non può esser l'unico, nè il principale.

Non basta sapere che il tal nomero di ahitatori in un dato paeso ha del bene, per rilevare la gnantità del beoe posseduto da tutti insieme : conviene di più sapere la quantità del bene che gode ciascono, per poter unire insieme queste quantità particolari e così rilevare la goantità totalo.

Di più, non conviene ommettere nel calcolo ninna della specie de beni reali che influir possono nell'umano appagamento, da noi più sopra distinte; e molto meno convien restringersi a compotare la sola specie de beni matoriali, o dar a questi più prezzo di quello che s'abbiano nelle diverse circostanze in relazione coll'appagamento, che è l'effetto ch' essi debbono produrre nell'uomo, acciocchè beni si possan chiamare.

Or non è egli chiaro, che se in un individno le varie maniere di beni reali possono accumularsi più e più indefinitamente, trascurandosi di computare quanto di beni ciascuno individno possegga, il conto pnò rinscire erroneo di un errore immenso?

Ciò poi che noi diciamo de beni, è uopo che l'applichiamo altresi ai mali.

Manifesto è, che per rilevare la quantità di besi che evisto negl'indiridui compenii una data sociala, dopo aves nomanta tutti i besi i, debonai noso nomare tutti i mali, e sottarre la somma de mali dalla somma de beni, acciocche ci rimanga la quantità del bene netto che trovari sella sociale di ciu partiamo. Nai abbiamo relato, che fra i mali ed i beni si di realmente vera commistrazione e compensazione, attena l'unità dell'amine e del son appagamento (1).

Le quali rillessioni dimostrano quauto sia falso, che per gindicare della felicità comparativa di diversi popoli, basti raffrontare il numero proporzionale degl'individui che godono in que diversi popoli, sottraedo da esso il numero proporzionale degl' in-

dividui che soffrono.

Questa mauiera di calcolare la pubblica felicità, tratta in mezzo specialmente da Bentham, e comune presentemente a radicali di tutte le nazioni, ha un cotale aspetto di benevolenza o d'umanità iu quanto che sembra esser sollecita del ben essere del maggior numero.

Ma chi esamina con profondità coerente nelle conseguenze che derivano da' principl, trova (uiun meui le maraviglie di ciò che diciamo), che quella maniera di computare la prosperità pubblica cooduce alla iunmanità ed alla tirauuia, sacrificando gl'individui e le minorità al ben essere delle maggioranze.

E lo provismo Se i principi da noi esposti sill'accumulamento de beni e der mali vari indivisio non inegabili, s' egil è certo de vidente che mi midividuo del l' umana specie può differire infinitamente da un altro individuo della stessa specie, rimpetto alla quantità de' beni e de' mali da lui posseduti; egil è parimente certo, che le romeguenne della troria che noi combattiano debbouo esseres sovente barbare e i-

Diasi, che con certe forme e con certi modi di governare nn paese, si possa ottenere un numero maggiore di agiati e contenti cittadini, che ottenere non si potrebbe con certe altre forme e con certi altri modi; ma che nello stesso tempo gli altri cittadini che rimangono, siego rovesciati nel più cupo fondo della miseria e della infelicità. All'incontro diasi, che con altre forme e modi di amministrare quel paese, il numero de cittadiui agiati e contenti riesca alquauto minore, ma che tutti gli altri che rimangono sieno in pari tempo ben loutani dal gemere in quell' orribile squallor di miseria, dove sono gittati e tenuti colla prima maniera di governare. La teoria che noi combattiamo, e che non si propone se uou il maggior numero di cittadini contenti e il minore di infelici, volendo essere a sè stessa coerente, dee anteporre la prima di queste due amministrazioni, e giustificarla di tutte le inesprimibili calamità a cui ella sottopone un certo numero d'individui, colle quali calamità ella però ottiene il beu essere di un certo numero di individui il maggior possibile. Così i pochi sono sacrificati ai molti : l'agiatezza degli uni costa lagrique e sangue agli altri; vi ha in una parte della società libertà, e nell'altra spietata oppressione e servitu. All'incontro noi opiniamo, che ciascuno de membri della società vada trattato cou rispetto, e che ne pure un solo possa esser sacrificato al bene di tutti gli altri, quando i patimenti di quell'nuo, bilanciati co' godimenti di tutti, dessero il risultamento o di una quantità di male maggiore, o di bene minore, di quella che si potrebbe ottenere con altri mezzi governativi (2).

<sup>(</sup>s) Cap. IX.
(a) Lo suppongo sempre che il Governo uti de' merzi per se sterei legiti, ma da' quali avvengano

la somma ella è l'umanità stessa che dee esser l'oggetto delle sollecitudini di nn governo sapiente e benefico, sia poi ella l'umanità in molti od in pochi individui. Se l'umanità softre in un individuo solo più che non sofferirebbe in molti; egli è assai meglio che le sofferenze sieuo divise fra molti, quando tutle insieme queste sofferenze divise, come dicevo, non ammontano alle angosce di quell'uno. Questa è cosa evidentemente vera. Dee dunque, per la stessa ragione, esser vero un simigliante discorso rispetto ai beni. Se noi abbiamo per oggetto della nostra benevolenza l'umanita (nel che propriamente consiste la filantropia ), sussista poi ella in molti o in pochi individui; se noi vogliamo far del bene all'umanità il più che noi possiamo; converrà che, nell'alternativa, auteponiamo il godere anco di pochi, anco d' un solo; quando uniti così i beni. l'umana natura verrebbe effettivamente a goder di più, partecirerebbe d'una quantità di beni maggiore di quello che fosse, se que godimenti e que beni, invece di essere accumulati, venisser divisi e minuzzati fra molti.

Ed è questo anche il gran principio, che giustifica la Provvidenza nel governo del mondo; perocchè nella permissione di certi muli e nell'accumulamento di certi beni in determinati individui, ella segue questo priocipio: « il maximum di bene netto dai mali è lo scopo che si propone di continno il Creatore nel governo dell' nmanità, »

Ecco l' idea suprema, l' archetipo vero di ogni governo.

l'ottavia quanto facilmente s'intende la ventà di questa dottrina applicata ai mali,

altrettanto si pena a persuadersi della dottrina medesima applicata ai beni.

Egli sembra che sia non meno contro l'equità che contro l'umanità, l'accumularsi de beui in poche persone, lasciandone poi prive molte altre. Ma questa maniera di ragionare non riguarda che un solo lato della teoria, e perciò ella è incompleta e falsa. Noi dobbiamo distinguere ciò che spetta alla virtin dell'umanità, da ciò che spetta alla giustizia. Parliamo dinque prima di quello che richiede da noi la virtu dell'umanità, e poseta disenteremo la cosa stessa sotto l'aspetto della giustizia e dell'equità.

In quanto al conoscere ciò che sia più conforme alla virti dell'umanità, si dee ben riflettere, che gli stessi ragionamenti che valgono a stabilire in misura de'mali,

provano per la misura de' beni.

Si badi attentamente : non si esclude già il numero delle persone a cui si alleggeriscano i mali o a cui si accrescano i beni. Egli è certo, che quant'è maggiore il numero di felici che noi possiamo formare, tanto è maggiore la somma dei beni, dato il grado di felicità nguale in ciascuno, e dato che i mezzi impiegati alla produzione di que'beni, non accrescano i mali di altri individui. Ma du noi dicesi solamente, che si dee volgere intie le cure ad ottenere in massima quantità totale di bene netto. Ora se egli è possibile ottenere questa quantità massima di bene, e nello stesso tempo far sì, che ella sia distribuita in molti individui piuttosto che iu pochi, nun ripugna all'umamita che così si faccia, ed è conforme all'equita. Anzi se questa massima quantità di bene netto si potesse dividere in proporzioni nguali fra tutti gli nomini, certamente che ciò sarebbe desiderabile : l'umanità, è vero, non ne guadagnerebbe nulla, ma la distribuzione sarebbe più equa. Ma se all'incontro questa distribuzione non è possibile ad ottenersi senza che quella quantità massima di bene nello godnto dall'umanità diminuisca, in tal caso il pretendere quella distribuzione non sarebbe che un pretendere che la natura umana perdesse una parte de'beni suoi ; il che offenderebbe manifestamente contro alla virtu dell'umanità. Di qui apparisce, che il discorso applicato ai mali dee aver luogo ugualmente applicato ai beni,

I due casi estremi che presenta questa teoria, e che sembrano ripnguanti considerati superficialmente, sono i seguenti: 1.º Dato che il massimo di bene netto esistente

iodirettamente le conseguenze che ragioniamo. Egli è chiaro da sè, ove non si voglia distruggero il diritto naturale , che oè gl'indiridui, ne i Governi possono recare direttamente un male, per piccolo che sia, a persona innocente.

in un corpo sociale non si possa oltenere se non a condicione che latlo questo bene esila accumulato in a node idividioso, non restando per tutti gil altri che dei mali, secondo i principi della virtú dell'omanità, si dec considerare un tale stato come soddisfacente. 2. "Se il massimo bene netto non si posse oltrarere so non a condicione che in un solo individioso venissero ad accamalaries tutti imali, e che tutti gil altri individui godessero più o meno de beni, ancora questo stato, secondo gli stessi principi di umanità, dovrebbe comisierarsi come sodisfancinet.

Fra 'uno e l'altro di questi due estremi, nell'an dei quali an solo individao gode, e afl'altro an solo indis i luo soffere, si tronano isumerevoli casi intermedi; che formano due serie, contenente la prima i casi nei quali tute le minorità possibili sono felici e contente, la seconda i casi aci quali tute le minorità possibili sono infecie exonette. Ora tatti questi casi costituiscono altrettanti stati sociali pienamente soddisfacenti, recondo i principi di manaità, ore sempre in ciaccani d'assi a terifichi che « si è conseguito la massima sonna di been ratelo ; e quando dico di been netto, i admonstrata sociali.

Ciò che vieta che principi certi come son questi, riescano chiari alla ragione popolare, si è che il popolo noa giunge a comprender mai, che i mezzi idoaei a produrre il ben pubblico, i quali si trovano a disposizione del governo, sieno così limitati nella loro efficacia, da non poter arrecare la massima somma di bene senza le indicate dure limitazioni: il popolo e gli autori delle dottrine popolari credono che coi mezzi del governo si possa ottenere qualsiasi quantità di bene : di guisa che tutti, niago escluso, n' abbia di avanzo. All'incontro l'uomo d'esperienza, e quello che ha profondamente meditato sopra i limiti inerenti a tutti i beni amani, ed a tutti i mezzi di produrli, pienameate si persnade, che non v'ha ne può avervi governo ne costituzione alcuaa, atta a produrre dei beni senza limiti, e a distruggere tutti i mali: onde medesimamente coachiude, che la sapienza di qualsiasi Goverao non può declinare dal risolvere prima di operare il problema cho fu da noi proposto sulla quantità del bene pubblico netto dal male: e che non può ragionevolmente risolverlo secoado i principi di umaaità da cui egli dee essere diretto, se non a quel modo che abbiamo detto. In consegnenza di che, il savio governo « deve necessariamente intendere colle sue disposizioni, prima alla produzione del s beac netto massimo, e poscia la secondo lnogo alla distribuzione di questo nel mag-« gior numero possibile d'individui. »

Ma or consideriamo questa teoria anco da parte dell'equita.

Non sembra egli che l'equità la ripruovi? è che questa esiga, che tutti gli nomini abbiano la lor porzione di bene, come pure che tutti partecipino alla porzione di quel male che è inevitabile? —

Ecco la riflessione che paò tratteaere alcuni dall'aderire alla dottriaa sopra indicata. Ma non si dee tosto lasciarsi vincere dall'apparenza di una difficollà: si dee esaminare se ella è solida; e facendo noi così della nostra, ci svanisce in mano tosto che noi chiariamo alquanto le idee.

Primieramente s' intenda bene quello che abbiamo detto, che, posto il caso che noi avessimo una quantità costante di bene e di male, o, per anire il bene e il male insieme, nas quantità costante di bene netto da distribuire a acotte grado in molli methori di una società o da accumulare in pochi ; seuza alcun dubbio noi vorremuno datribuirlo ia parti e guali a ciascan membro di quella società.

Ma fa com must di aspetto, se la quantità di bese netto non è costante, cicò se ella ci sfagge dalle nani in latto o in parte quando no voglamo fare di quella quantità di bene la distriburione eguale. In lat caso solo noi dicamo esser più tosto da conservarsi la maggior quantità possibile di bene accamilandola, che non sia, compartendola, predersi una parte di quel bene di cui potrebbe pur godere l'umana natura. L'equita in questo usico caso dece efectre il campo al l'umantità.

m 1 Gno

In secondo lnogo, merita di esser alquanto discusso il preteso principio di equita col quale si vuole stabilire che « ciascun nomo abbia la sua nguale porzione di bene netto. »

Questo principio è specioso fino a tanto che si considera in universale ed in astratto ; ed ha l'origine appunto dal considerarsi negl'individui amani la natura umana in astratto, e non nin. La goal natura astrattamente considerata è nguale in tutti : è quella che già prima abbiamo chiamato la nuda e semplice esistenza umana. Ora certo è, che fin a tanto che non si considera negli nomini niun' altra cosa se non la nuda e semplice esistenza, non si scorge veruna ragione del mondo, per la quale l'uno debha esser prescrito all'altro : e sembra arbitrario, parziale e contro ragione, il concedere all' un d'essi de' vantaggi sopra gli altri. Ma queste perpetne astrazioni sono pur quelle che rovesciano sempre ne' dannosi errori i filosofi ed i politici. L'astratto non è la cosa reale, ma una parte di essa; di che il ragionar sull'astratto della cosa non è ragionar sulla cosa ; onde de ragionamenti retti intorno a quello, sono oltremodo erronei riportati a questa. Nel caso nostro, nel quale, per sapere che cosa a ciascuno individuo umano convenga, si parte dal considerare la sola nuda e semplice esistenza a tutti gl'individui compne, non solo si trascura di calculare una parte dell' umano individuo, ma la parte più importante di tutte, come appar troppo chiaro dopo che abbiam mostrato che i beni che l'individuo acquista co'snoi abiti buoni, pussono avere un prezzo infinitamente maggiure di quelli che ricere dalla natura nell'atto che questa gli da l'esistenza.

Se dinque invece di considerar gli somini in astratta, si considerano quali esia non nella realia; si trova del lato abritario e falso il principio soprapolo, che e l'equilis eiga un compertimento di beni in porzioni ugualia a tutti gli indiridoi componenti una data socicià. 3 năn cii trovereno in mano bello e formato il principio contrario, cioc che e l' equità e la giustina distributiva vieta che si comparisca il bene netto in porzioni eguali a tutti gli indiridiai associati, e ci comangala in quella vece de lo si ac-

cumuli più o meno in certi individni determinati. »

Quado la giustizia dimanda che si puniscano gl'individio vitiosi, e che si primo i rittosi; e de coa cessa mai preservire con ciò, se non che in quegl'individio nel quali vi sono i mali morali si accumulino degli altri mali, gli esdennonologici, e che in quegli ridividio nel quali vi sono i lesi morali si accumulno degli altri hali, ciò impedimanento i beni cudemonologici ? Il mule dumque chiama talora, secondo giunti sia, qua noltro male ; el Bene chiama, secondo giuntia; na altro bene; che è pur la gran sentenza espressa nel Vangelo, dove si legge che « a quelli che banno sarà dato, a quelli che con hamo sara tibo anco ciò che embranoa avere » (1).

Non basta: i beni eudemonologici, i quali talora non sono che una conseguenza della virtù, o un premio del merito, sono di loro natura fecondi di altri beni, di maniera che da sè stessi quasi direi si moltiplicano in mano degl' individui, solo che il Go-

verno non metta loro impedimento.

Un Governo adonquie che fosse materialmente radicale, o livellatore, e che vedeo accumulati questi beti nelle mani di aleuni individati, si credosse in dritto da anche in obbligo di rapiril loro per distribuiril in porzioni uganli a tutti i cittadini, sarebbe somigliantissimo ad un liramo pazzo, il quale pretendesse che tutti gli nomini dotresero ossere della medesima sattare, per questa sua preiesa legge di equidi, facesse mozzar quelli che eccedessero in lungivezza la sattara da lui preissa, e facesse sitrare alla lunghezza debita le membra di quelli che non giungeseros alla statura medesima.

E qui egli è anco necessario osservare, che sono del tutto false le idee intorno all'equità, alla giustizia, al diritto, introdotte da quegli scrittori politici che ne' moderni

tempi furono allevati nella filosofia sensista.

Pretendono questi, che i diritti dell'uomo scaturiscano dalla semplice tendenza

(1) Lue, VIII.

ch egi ha a piscere. Ora da questo lor principio partendo, argumentano prerà a poco coti : a Tutti gli nomini hanno quala tendensa al piacere : danque tutti hanno grand i tendensa al piacere : danque tutti hanno grand i diritti a li bene : danque cogi qualvolta na nomo possegga maggior copis di beni d' am allan, egi d' a verpato ci che bespata a daltri uotumi suoi egasiali. Il Governo non dece danque permettere che si accumilino i heni in nesson individuo, ma dee occuparsi a livelarit, accorde inuno i abbia mai pin di un altri.

Veggasi qui il fondo netto delle dottrine radicali e livellatorie di cni parliamo; egli è impossibile che qualsiasi nomo di buon senso non riconosca esser quelle un com-

plesso di assurdi.

Tottavia se vera fosse l'ipotesi che mette per unico fonte de diritti umani la tendenza al piacere, in tal caso non portebbeis negare a quelle dottine di procedere conseguenti e di esser semplici. Ma la tendenza al piacere non dà fondamento a diritto alcuno, altrauneta cano gli esseri triazzionali arvebber diritto; si l'ecoce che ha una tendenza fortissima al sapor dolce del sangue umano, esercierebbe na suo vero diritto stranando gli umini. Diritto non si da se non a conditione che si dia dovere di rispettare l'altrui tendenza al bene. Ora il dovere unorale, che impone di rispettare l'altrui tendenza altrui (1).

Che se il concetto del diritto si fonda nel dovere di rispettare l'altrui tendenza al bene eudemonologico limitando la propria, chiaro è che prima di secondare la propria tendenza al detto bene si dee consultare il dovere stesso, che è il regolatore delle tendenze al bene che hanno tutti. Or, concedutori questo (che non ci si può negare), è già introdotta una regola superiore al supposto diritto di uguaglianza materiale, è introdotta la moralità, e introdotta questa suprema regola, cade al tutto il sistema dei livellatori. Poiche dal momento che viene ammessa l'esistenza d'una obbligazione morale qualsiasi, è anco ammessa necessariamente nella società nna disuguaglianza morale, che altera di forza tutto l'aereo sistema d'adeguazione. È egli possibile mettere sopra una stessa linea colni che mantiene fedelmente le proprie obbligazioni e colui che non le mantiene ? colui che rispetta le altrui tendenze al bene e colui che non fe rispetta? È possibile non riconoscere che quest'ultimo antore del proprio male morale si sottomette da sè stesso alla forza colla quale gli altri raffrenano e limitano le sne perverse intenzioni, e perció, se fa bisogno, lo spogliano anco della sua liberta, per difendere se stessi, o l'atterriscono col timor delle pene, e in pna parola l'abbassano ad una condizione inferiore a quella di tutti gli altri nomini, togliendogli non pochi beni endemonologici, e infliggendogli de mali? Il diritto adunque a partecipare d'una nguale porzione di bene audemonologico o non esiste, o non va inteso così materialmente siccome l'intendono quelli che ad esso solo riducono ogni umano diritto, dichiarandolo inalienabile, imperscrittibile, inalterabile, appunto perchè non v' ha, secondo essi, altro diritto al quale esso soggiaccia, o dal quale debba esser limitato e regolato.

Un' altra assurda cousegnenza della stessa teoria sarebbe, che nessun nomo potrebbe più rinunziare alla sua porzione di bene, quando la tendenza al piacere costi-

tuisse l'unico titolo de diritti.

Se non havvi alcun altro diritto fuor di quello di soddisfare alla propria tendenza al piacere ; è cosa ovidente, che chi rinunziasse a questo diritto mnico esistente, sarebbe almeno almeno pazzo.

Che se si volesse che la stessa fonte della tendenza al piacere sgorgasse col dirito anche il dovere, come pur si volle; in la caso, nn nomo rinunzante in tutto o in parte a quella tendenza, renderebbesi colperole contro il primo e universale dovere. In questo frivolo sistema riman dunque distrutta ogni generosità di beneficenza, colla quale

(1) Chi vuol veder più ampiamente dimostrata l'impossibilità di dedurre it dovere, ed it diritto conpeguente, dalla tendeuza al piacere, consulti (a Storia Comparativa de Sistemi Morati Cap. IV e V. l'omo pospone si stesso agti altri, ogni affesione disinteressata, colla quale l'acmo non cerca che il bene altruci o la sacrificio del proprio. Che se l'estingiere nel cuore unano i settimenti generosi, e l'opere magnanime tor del mondo, è non solo cons amorda, na palesemente inimica dila unana nutura; d'unque lascia linialmente da parte il sistema de benisti è degli coloniti, e cotilunui a permettere alle anime virtuose il sistema de benisti è degli coloniti, e cotilunui a permettere alle anime virtuose firmi attori delle cociali dispraggliames de benis de duni fir agli tumini ; e sappissi che non ogni disnoguaglianza è odissa odi ingista, come si vuol far credere, se non fore agli ciclui degli risginite di quelli che non hanon amore.

Conchindari esser lalsa e rea la dottrina dell' adeguazione de' beni materialmente presa, ed esser parimente falso che la sapienza governativa debba tendere a questa

adeguazione, come a suo fine.

Finalmente, quando il Governo volgre doresse le sue cure a questo fine, come si pretende, gli si darche l'inacario miente meno dei comprimere di ritutzare tutti i naturali germi del bene, acciocche l'uno nel suo wiltoppo non sorpassasse l'altro, ma jui celeri a rolgreni doressero sapattere i più tardi. Couvine convincessi, che i beni non si producono che per via di wiltoppo di centi semi insertii negli nomini e uel mono dall'autore delle core. Come avvinere adunque nella vegatazione, che vi abbinn semi diventi, e diversamente fecondi e precoti, onde germinano com diversa prontezza fe oras, ed ni virgilo mette il suo fore al primo raggio di primavera, quandi on altro si movre appena scottato dal sole di maggio; e questo rigoglisco promette assai, quello shocia con oma di rigoglio e di vita; con piarmente accede desteni del bene nascosti con varia virti de efficacia nelle potessue e nella innata costituzione di ciascun nomo, e variamente favorii dalle circostanze.

El or come direbbesi pazzo quell' agricoltore il quale pretendesse impedire alla piante più belle il produre più freiti delle mecchine; coi mo ameno dorrebbe diris farison, pazzo se non si vosì scellerato, quel governante, che si proponesse di tecre indictro, di cattigne e di reprimere i piu fierata simi del bene, che nella maste, negli
affetti e nella vita di alcuni nomini meglio che in altiri si svolgono, e ciò alfine che in
uniono s'accumuli li bene che que semi produono in piu copsi in altri, depresa inimico
fonemanto d'ogni progresso, che avvebbe pure in mano il potere di mandar a male i
migliori fettut, e gustatare i germi i biu rigororio, non arrebbe poi quelo di infonder
vigore e forta ne germi più deboli. Ni potrebbe poi prevedere qual de germi fosse per
mediesi rico di svolgoriu nieglio degli altri, e pred orrebbe egli masticene sopra toti
ginutene il fogli di quelli. de cossere produnte più ampio e più interporgio di di migliori aspetto. A la di estremi contro natura e ingegnati non meso alla ragione
che al senso comune, non meso scenpi che crudeli, pervisee dirittamente la teoria libenele e radicale de noi combaltima.

Gli autori di essa come abbiamo osservato, si contentano di considerar tutto in astrutto: il che toglie loro di vedere le mostrouse ed assurde conseguenze che rendono, nella pratica, degna più tosto di riso che di seria confutazione la loro dottrina.

In fatti questa loro dottriua di nuovo si risolve in nulla, se noi passiamo a considerare la natura de' mezzi che dovrebbe usare il Governo seguace di essa per procu-

rare la pubblica prosperità.

Se fosse vero che a ciasenno nono spellasse di diritto nan agnale porzione di bene, sichè di ri ha una maggiore la teisese sempe riginatamente; in il a sosi l'unpremo, l'unico dovere del Coverno sarebbe quello di continnamente prendere là dove ve in la troppo, e mettre là dove e ri ha meso. Il Coverno col far questo non eserciterebbe che la giustizia, e totte le azioni e i mezzi governativi sarebbero azioni e mezzi di stretta giustica.

Non basta: tutti i mezzi di qualsiasi specie in mano al Governo sarebbero ngual-Rosman V. I. 32 mente onesti e giusti, purché gli servissero all'opera di questo continuo adeguamento, posto che questo adeguamento sia divenuto l'unico diritto e l'unico dovere sociale. In questo sistema dunque la bontà del fine santificherebbe l'iniquità de'mezzi. Nou è difficile accorgersi, che un Governo che operasse secondo questi principi, non solo avrebbe una condotta opposta a tutte le idee che il mondo fin qui si formò del giusto e dell'onesto, ma si renderebbe intollerabile qual non fu mai Governo alcuno, ne può essere.

Quanto vi ha di più reo nell'ordine della morale, quanto vi ha di più inumano nell'ordine dell'eudemonologia, sta tutto racchiuso in quella massima, di cui si fece

un uso si grande ne'tempi moderni, che « il fine santifica i mezzi. »

Ala volendo anco prescindere da una conseguenza si infansta e si obbrobriosa al genere umano, che pur discende inevitabilmente dalla teoria politica della perequazioue de beni : riman ancora l'altra conseguenza da noi qui nltimamente accennata, cioè che « tutte le azioni e tutti i mezzi del Governo sarebbero azioni e mezzi di stretta ginstizia, ed egli non avrebbe più in mano alcun mezzo di semplice beneficenza e di prudenza. 3 Sia pure, che alcune di quelle azioni che presentemente si chiamano dagli nomini benefiche, rimanessero; ma queste vestirebbero sempre il carattere di azioni di stretta giustizia (1). Ora il confondere ciò che spetta alla beneficenza con ciò che spetta alla giustizia; il rivestire l'obbligo de' benelizi del rigore e della durezza di ciò che è debito; l'adeguare il precetto di fare il bene al precetto di non rubare; quest'abolizione di confini fra due virtu distintissime in tutti i tempi, conduce necessariamente la società alla sua distruzione, purche non si torni indietro all'aspetto delle terribili conseguenze.

Per intendere come ciò sia, basta considerare, che il diritto perfetto trae necessariamente seco l'uso della forza: sicchè ciascuno che l'ha, può violentemente ripellere, dove ciò sia necessario alla difesa, chi gliel tenta violare. Se dunque il diritto di ciascun nomo ad una stessa porzione di beni è perfetto ed assoluto, la conseguenza è manifesta, che ogni qualvolta manchi il Governo di adeguare i beni, tutti quelli che si veggon rimasti con beni minori possano forzare violentemente il Governo ad esegnire la detta adeguazione: il che è niente meno che metter in aperta ed incessante guerra la maggioranza de' membri sociati coi Governo; giacche quelli che men beni posseggono, formano sempre la maggioranza.

Altra conseguenza: ciascuno che abbia meno beni, e a cui il Governo non faccia la pretesa giustizia, potrà spogliar da sè stesso colla forza gli altri membri della società, prendendosene tanti che bastino a far le porzioni giuste: onde l'aperta ed incessante guerra di ciascuno contro ciascuno.

Terza conseguenza; uen solo chi si trova avere nna minor parte di beni avrebbe la detta ragione di ripetere il sno colla forza si dal Governo che da' singoli sozt; ma ben anco chi credesse in buona fede, che la porzione de suoi beni sia minore della po seduta dagli altri. Perocche se l'uguaglianza de beni è rimasto l'unico diritto e

(1) Lo spirito, se non la chiara intelligenza di tali dottrine, ha invaso i popoli de' tempi moderni. Indi è, che questi b-n sovente soglion prelendere da Governi l'impossibile; né potendolo ottenere, credonsi in divilto di dar maco alla forza; onde que movimeoti, che cooducono le oazioni, senza vo-lerdo quegli s'essi che in promuovoco, all'anarchia. — Potrebbe chiedersi se fra i divitti imperfeiti. cangiati in diritti perfetti ne'tempi moderni si debba annoverare la massima abbracciata dalla Legislazione in Inghillerra, che sogni inglese abbia un diritto perfetto a quanto è necessario alla propria aossistenza; a massima che produsse la tansa de' poveri. — Se il principio non fosse limitato agl' Inglesi, ma si estendesse a tutti gli nomini, certo egli sarebbe più coereote a sé stesso: perocche pare assai difficile l'arregnare una buona ragione del diritto di sossistere che ha l'Inglese, se non la si trova questa buona ragione nel diritta di sussistere che ha l'uomo. La questiona trattata in diritto naturale andrebbe forse a riportarsi alla causa della povertà : perocche se queste cause fossero del tutto viziose, egli par probabile che si dovesse mantener fermo il principio, che e il mero vizio non può esser causa di alenn diritto: 3 laonde io diritto naturale pare che colui che si rende povero per propria colpa, possa esser l'oggetto della carità, che non ha limiti, ma non della rigoresa giustizia, almeno durante il suo essere di malvagio.

l' unico dovere, di necessità ciascono è il giudice in causa propria; giacchè titimo più riconescere un altro giudice, nou riconescendo altro dirilto naturale in altrui, e però nè pur quello di giudicare : nouvo alimento all'irreparable guerra universale.

Duarta conseguenza: se questi gindat riascissero ingiusti, non ei rimarreble tuttari altro apolto, che nouvamente alta forza; e ingiusti arrebreo tali gindizi pronunciati in causa propria dei malvagi. Dunque i malvagi più prepotenti sarchber quelli che rapirebbero i beni a se, è entrebre la loggi: silata herra non esisterabe più che il regno della forza bruta, e di una forza quasi uccessariamente cadata in mano dei il regno della forza bruta, e di una forza quasi uccessariamente cadata il mano dei malvagi i più tenerare dei artiti, e di maggior ununero; se por ri cluon vi potrebbe oggimai essere che malvagim non fosse con la diritto, o che malvagio unu essendo, si encrelesse in delito di rispettare l'altriu, quando esiando che rispettare il volsea, vicederbbe par d'ogni parte assalto il suo, e la atessa preiesa huse dell'i ngangiinaza dai violenti preturbata i siedeb tola ri segui riveriprovita, gli sembereobbe annoullato quasto falso ed ogni altro vero diritto, e sciotto cisacuno dall'obbligo di non violare l'altriui proprietà.

Laonde tali dottrine sono manifestamente anarchiche.

Covien douque tornare indicto: niformare i principi che menano a oxai rovinose conseguenze; ristallire la distinizione fra i dirittà perfetta gi grimperfetti, fra i doveri che riguardano il risquetto debito al mio e al tro, ed il dovere di giovare alla umanità: covient di più confessare che la tendenza al piacere ce da lavea, non basta a far si che l'omono abbia nu diritto al piacere ed al bene a oni tendo, e che perciò non apparticose ai dirittà dell'omo non a gengalizanza intesse coi antievitalmente, la qual nel falto si ridurrebbe ad uma serie interminabile d'ingiustizie, di violenze e di esormi di-suguaziinaze.

Distrutta l'illusione di queste teorie chimeriche, ci convien considerare come si classifichino le aziuni ed i mezzi, di cui un Guverno puù far uso per accrescere al mas

simo la somma de' beni nella società civile ch'egli amministra.

Non v ha dabbio, che colle une disposizioni può il Gorenno bedere i diritti dai cont altrettanto quanto può fario un indivisho qualisasi; e che perciò il più elementare de dovert del Gorenna i o il rispetto alla proprista el ai diritti perfetti che i governati posseggeno: ne todo il rispetto, ma la disea altresi di tali diritti, della qual difessa il Gorenno i annonicolo. Se il Gorenno non operasse così, llungi il accessore la mussa dei beni, renderebbesi autore del male morale ch' egli commetterebbe, e del male en-demonologico di quelli di uni violentibe i diritti.

Il Governo adempie a questo sun primo dovere con una legislazione positiva sapiente in tutte le sun parti, la quade determin con estata giustias a chiarezza i divitti di ciuscun cittadino, e conteuga le loro guarentigie: e con de tribunali, da quali le leggi sisno applicate sené ombre di arbitro ni casa particulari. La prima classe adunque delle atuni e dei mezi governatiri si è quella riguarda la giustizia; con tali

mezzi il Governo mantiene il suo a tutti i cittadini.

Ma co questa classe d'asioni e di mezi il Gorenno esegnince più toto il dovree di non far male, o d'impedire il mane, che il dovree di fare il hene. La nostra quasione poi, che dinandara : in qual maniera dee il Gerenni milinire nella produzione e mell'accrezionento della massa de benja, suppose gich de seso Gorenno adempisca fedelamente quel tou dovree quasi preliminara, e rigastali le nazioni e mezi governatiri posteriora a quell'i che i contegergono ella prima classe indicata.

Rispettati adunque e tutelati i diritti di tutti i sozt, dimandiam di unovo, che ri-

mane a fare al Governo affin di promunvere il bene de suoi governati?

Le aziuni e i mezzi governativi che si riferiscono a questo scopo, spettano alla prudenza ed all' afficio di umanitizi che il Governo è incaricato di esercitare verso i sozì. Appartiene dunque a questa seconda elasse di usinni e mezzi prudenziali la questione: « Se il dovere del Governo, acciocche questo possa dirzi umanissimo, sia quello di rivolgere le une disposizioni ad ottenere la maggior somma possibile di bene netto nella società, o pure quello di sacrificare ona parte di questo bene che l'omanità goderebbe, acciocchè il bene che rimana sin distributio fin i sost con oggodipanza maggiore 7 » Secondo la sentezza nostra, ogni Governo che voglia professare in sommo grado i Tellico dell'omanità de prima di tutto processare che non vada a nule nessuna menoma parte de beni ottenibili, benche a tal fine sia necessario che il bene s'accumulti in certi individi. La rangone citi cis si, che il bene e hen one siste anora, non è di proprietà di ninto: il Coverno dunque non lede il divitto di niuno, se coi mezzi prudenziali egia tatende a fin si, che i beni crescano il pic che sia possibili.

Tanto è lungi che operando a questa maniera il Governo osi parzialità a certi individoi a scapito di altri, ehe anzi solamente con ona tale condotta veogono tatti considerati con perfetta uguaglianza, e senza nessuna affezione maggiore per nno che per

nn allro.

In Starbitro del Governo anteposese, puesti a quegli individui, si poterbla riputargiulo a peccato contro alla guissita distributira; una se dipende della sole circostanze esterne, dalla natura delle cose, e sovente altreal dal diverso merito degli cavididistisesi, il trovaria esi collocati nelle società in modo da dover partepare più largamento del beni, che il Governo promonore con totte le sue forza senza alcunipisto o pecdisione ad individui particolari, mai e pio mai si potrà dire che vi abbia nel Governo ingiunizia ed necettazion di persono. Segnitando la regola de abbiano midistata del maggior bene, quantuque il Governo vegar a rigetare l'asserto principio, che eiascum como abbia un diritto perfetto sepra con a nguale porzione del bene che ancora non esiste (percechè si intata del mazza piu percepi per farba caistere); lutque beni; egli non ammette, è vero, alem diritto de' con in reno, per così dire, an qua beni; egli non ammette, è vero, alem diritto de' con in reno, per così dire, an ammette un diritto aguale ad reno, sespre poste le medegine crossitane, an

In on somigliante contegno del Governo splende l'equità e la sapienza, d'ogni

parte ch'egli si esamini.

Propoendosi di favorire colle disposizioni sne la massima produzione del bene nelto; egli divine il Gorenno del vero prograzze, si costitissica di discepolo della natura, il ministro della Provvidenza; s'impegna a favorire tutti i germi del bene otco-chessia apontino e si manifestino, non mostrandosi ostile a nessun d'esti, non comprimendoli con man di ferro, come dovrebbe pur fan en el sistema della perequazione.

Questo Governo illuminato, valutando debitamente il bene morale pel massimo de beni, niente ommetterà acciocche esso bene morale domini e quidi il bene eudemo-

nologico come richiedoco i più elevati principi della giustizia.

Finalmente, salva la quantità massima di beoc netto da far nascere nella società, nico ommetterà a poter ottenere altresi che il maggior numero possibile d'individui partecipioo di quel bene: e le disposizioni che a questo fine condocano, formano appunto la terza classe di azioni e di mezzi governativi.

Laonde riassumendo noi le azioci e i mezzi governativi, troviamo che essi sono di tre specie, come tre sono gli scopi del Governo, l'uno subordinato all'altro e da ot-

tenersi l'on dopo l'altro.

Il primo scopo si è quello di difendere i diritti perfetti di tatti i singoli membri della società; e la prima specie di azioci e di mezzi di eni usa il savio Governo sono quelli che a questo intendimento si volgono.

Il secoodo scopo si è quello di fare che nella società esista la massima quantità possibile di bene netto, valutandone coo saviezza il valore; e la seconda specie di azio-

ni e di mezzi sono quelli che tendono a questo ottenere.

Il terzo scopo si è quello di fare che il maggior numero possibile d'individni partecipino di quella quantità massima di bene; e la terza specie di azioni e di mezzi son quelli che si ordinano dal Governo a questo effetto.

Non conviene che il Governo pensi di promuovere la produzione de' beni se non a condizione che rimangano inviolati i diritti di tutti, nè conviene che il Governo pensi a far si che i beni si dividano in molti se non a condizione che non iscapiti la quantità di essi beni.

Ora un Governo che professa questi principi,

1.º E quello che più favorisce la vera uquaqlianza degli nomini.

Perocchè in questo Governo tutti gl'individui sono uguali in faccia alla legge, sia che la legge miri a proteggere i diritti e i beni da essi già possednti, sia che miri a favorire l'ottenimento della massima quantità di beni sociali. La legge in questo caso opera colla imparzialità di quel tribunale che ignorasse i nomi de'litigatori. Ella chiama ugualmente alla concorrenza (1) de'sociali beni tutti : tocca poi ad essi il mettersi in posizione da partecipar di que beni. Questa posizione favorevole degl'individui è l'opera parte della fortuna, cioè del complesso delle circostanze non dipendenti dall'nomo; parte della virtu e dell'industria degli stessi individni. Non può esser mai l'opera del Governo, che non discende a singolari individui; appunto per cagione della sua imparzialità; ma li considera tutti iusieme, e così in massa tutti li chiama; in tutti considera nna cosa sola : l'nmanità.

2.º È il più favorevole di tutti alla pera libertà.

Perocché lungi dal voler prender egli le redini di mano alla natura e volgerla prosontnosamente secondo sue mire (il che pretendon di fare gli nltra-radicali di cui parlammo), cosa d'altro lato impossibile; seconda anzi tutti i buoni avviamenti di essa natura, e si contenta di levare gl'impedimenti agli sviluppi de suoi germi, con un'azione anco più negativa che positiva, non mettendo ostacolo ad alcuna buona impresa, ma tutte grandemente, quanto il più può, incoraggiandole.

." É più favorevole al vero progresso, per la ragione medesima.

4.º É il più umano di tutti i Governi, perocchè esso ha di mira non l'individuo,

ma la specie umana.

5. È il più giusto ed equo, perocchè ad ogni beneficenza antepone la difesa

della proprietà di ciascano.

6. É finalmente il Governo eminentemente morale; perciocche sebbene in esso sia aperta la concorrenza de beni a tutti indistintamente, tuttavia gli nomini virtuosi vengono naturalmente ad avere la maggiore aspettazione e probabilità nell'acquisto de beni endemonologici.

#### CAPITOLO XI.

SE I BENI REALI PRODUCANO NECESSARIAMENTE L'EFFETTO DELL'APPAGAMENTO DELL'ANIMO, - DISTINZIONE FRA I BENI ASSOLUTI E I RELATIVI-

Dopo di aver noi schierata dinanzi gli occhi del lettore la serie de beni e de mali reali, e dopo avere accennata la maniera di valutarli; di aver anco rifintati gli errori più nuovi, diffusi ne'tempi moderni, circa la loro valutazione; espostene le assurde ed infauste conseguenze, e stabiliti i principi giusta i quali un savio Governo dee influire nella loro produzione; dobbiam ora considerare l'efficacia de beni ennmerati in prodorre l'appagamento dell'animo, fine necessario della società.

I beni reali, che, come dicemmo, sono idonci a produrre l'amano appagamento (ond'è dover del Governo il procacciarli), ottengono essi sempre e infallibilmente questo loro effetto? e se non sempre, per quali cagioni talora non l'ottengono?-

(1) Non poco fu abusato anche di questa bella parola di concorrenza. La libera concorrenza ai beni è un diritto degli uomini : ma la uguale concorrenza non si verifica so non a condizione, che gl' iadi vidui si trovino posti nelle medesime circostanze.

Per rispondere a queste questioni, da prima è nopo ricorrere alla distinzione fra i beni assoluti e i beni relativi.

I primi dicevamo essere i beni morali, la virtà e il merito, e le loro appendici eudemonologiche.

I secondi, tutti gli altri, sieno beni fisici, o intellettuali, o di opinione,

Or a i besi assofati son possono fallire mai di produrre il loro effetto favorerole sullo asto dell'aminori: la vera completa viriti sono pos monacresi di dar all'amon non solo delle gioie segrete, ma un verace e stabile contentamento; e l'anima viritona gode oltracciò di e lesso di escono come son segretio e corteggio il seu belle el ce-clea azioni, i suoi nobili pensieri, le suo pore intenzioni. Questo effetto, dierro, non può verni meno, ono solo per la piena e certa ellicicacio dei li bese assolto ha in si-bi mo tecessaria ad ammetatere in si refertto dell'appagamento. Concessiache il el a le virità stessa in fine quella che dissone l'animo ad esser pago e felice, nel tempo stesso che di si l'appagaga lori falcitica.

Non cosi i beni relativi. Questi possono contribuire all'appagamento dell'animo mano, se essi lo trovazo ben disposio e condizionalo a ricevere in sè il loro buon effetto dell'appagamento; ma nulla possono rispetto a questo appagamento, se l'animo di

colui che li possiede non ha in sè le disposizioni a ciò pecessarie.

Couvien dunque che la Filosofia della politica insegni all'oom di Governo volgere le meditazioni sone a queste percedenti disposizioni che l'amino mano de avere accioche i beni relativi ponsano contribuire al suo appagamento: perocchi da quelle disponde il valore politico di quel beni i' 10bbligo che hanoni Governi di findi crascere nelle società, fondasi tutto sulla supposizione ch'essi giorino realmente ad appagare gli uomini. È dinque officio della governativa supiessa non preri la proverdere di tali bina le società governate, ma molto più di procasciare che gli anima neconciamente si dispongatio a riceverne il benedio elletto. Laonde è mestieri che di tali disposizioni ora noi alquanto regioniamo (1).

(1) Intorno al valore de boni e piaceri esterni la storia dell'antica filosofia ci presenta tro siste-

mi, secondo lo diverso viste partiali collo quali vennero i detti beni considerati.
Il primo sistema, che volgarmente prende il nome da Epicaro, non distingue aggiustatamento

fra l'appagomente, che non può ener tati al più che l'effeth del besi eterni, ci i bero istesi; in mar lale dottina i besi, è pascri che i traggono dal lore uso, non tutte i tali che il hamo donque nel concetto di questi filosofi un gran valore. Velendosi dare a simigliante sistema la migliore interpretarione possibile, coorrie dire, che i filosofi che l'hamo formato popore ozdetiaremente la lore situazione.

a que'casi ne' quali l' uso di tali beni appaga l'animo umano.

Il necondo nintenna è contarrico direttamente di prime, è quello di Crate, o dell' altro litosofo che gilli in mare in riccitare devendo, farigo cou, no, margera e node. I besi entreri agil coccià di creato sono sono beni, como eracci il redge, na mai. Questo intenna si donto pure sopra un'o norrevale della prime para monte non noto all'abasso del beni entrivisi nel capatono nil rappaneno della passacio discrediente, in prime tenna con consistente della comita della passacio di accessiva, della prime para della passacio di secondo della conta seguita la comitario della passacio di accessiva, della contario della passacio di accessiva, della contario della contario della passacio di accessiva, della contario della contario approvisio videno della contario approvisio contario della contario della contario della contario approvisio della contario della conta

Fra questi due sistemi esterni stetite il terzo, il quale mendo le due maniere di fatti osservati den gli altri, conchiume cho a i beni o piacrei esterni talura apportano l'appagnemento, se di essi bene si usi: faono poi l'effette contrario, alugazadono, 2 lodi una filosofia, cle tutta s'occupi nell'insegnare Pano dei besi esterni accioccide producesserse nell'aumo unano il primo effetto e no nel secondo.

Or poi nell'insegnare quest'uso de beni l'antica filosofia prese varie strade, onde si dee trarre

#### CAPITOLO XII.

# DELLA CAPACITA DELL'UMANO DESIDERIO.

Queste disposizioni dell'animo ad essere o nou essere appagato dipende dalla capacità maggiore e minore dell'umano desiderio. Egli è necessario che aoi dichiariamo che cosa vogliam intendere con questa parola espacità.

Le poleuze, da prima indistinte nell'asima e in istato di quiescenza, vengoao poscia a trovarsi (mercè degli atti ne quali escoso) in attuazione; quest'attuazione è maggiore o mimore secondo lo svitappo maggiore o minore della potenza, e costituisco il quanto dell'attività: umunu effettiva.

Tali principi si applicano coavenevolmente anco alla facoltà del desiderio.

Il d'esiderio nell'acono à infinito; ma al cominciamento si trova in istato di menoporazza persò accò al l'unon alcuno simulo moletto: cai crediano bened hel'animo trovis fino dai primi istanti in una cotal tessione, ma questa compressa, per così dire, immobilimento di tutte parti: non ha un'accis aperta, mancanologli la cognizione degli oggetti: il desiderio taso ma compresso costituneo la tranquillità dei primi sistanti della viaz, quela tensione è uno sato naturale dell'attività tumana, o ninso dolegli anturali è molesto. Ila aggi simulo riseriori, alle percenioni dell'intelligenza, il desiderio ria sinse degli oggetti determinati, i quali continuono la sua sfera, determinano la quantità della sua attività alfettiva, che o chainno caparte dell'attività tumo.

La capacità dell'animo amano è dasque la faroltà del desiderio ia quanto essa è passata dallo stato di mera potenzialità allo stato di effettiva attività. In questo stato il desiderio non tace, ma coatinoamente sollecita e fruga l'acono per esserce soditisfatto; e acoa soddistatto, gli reca pena e molestia. Nel linguaggio comune, solo quando produce tali effitia sell'animo, ggli soole acquistare il asone di desideri il allo mito, ggli sono di produce tali effiti sell'animo, ggli soole acquistare il asone di desideri al sono di desiderio.

Distinguasi ancora la capacita dell'animo, dal mero istinto sensuale.

Il primo statio dello avilappamento unano si ferna alle operazioni animali; qui opera l'istilio resunule, non ancora il desiderio; vi la piacere e dotro; ma del corpo, non dell'animo; havvi anco tendena, irritazione, bisogui; ma tuto ciò senza ceredere la sferra dell'animalità. Queste affezioni e modificazioni de suo direntano più landi oggetti, e materiali dell'unano desiderio; na non contitutenco però una cua stessi il desiderio. Il desiderio è na attività i valontaria; la velontà suppone certo avilappo d'incligiora; l'omo no una parado dee conocere, acciocite possa desiderare volere (1).

Nè pir tutti gli atti della volonti entrano a formare la capaccità di cui parliamo; altri sono condizionati, full'a ssolul. Se ad primi la condizione si rundo o i conosce impossible, essi ricevosa accosciamente il acono di redichti; all'incontro si chiammo rolizioni gli atti, co' quali la volontà a pingo evro un bene cuele dei tentibile. Laoride non tutti gli oggetti conceptii dall'intelletto quai beni, sono voloti dalla volontà per tut modo, che ne masca all'onomo uno di que desideri abituali che costituimono par lia tutto.

un'altre dassificatione subordistat di sistemi filosofici inturno al brase ed al mate, tatis però concordi conclus antenna, che el s'aster de brase i cestrai nos di anjorni in cui sistemi, ma nel tere usa; si quale uso poi, aggiungiam moi, dipondera dalle varie dispositioni dell'azimo. Nos si potrobte esprirever englio il principio generale di quotto terzo genere di sistemi, di quello che faccase Orazio in quella sentenza bellissima:

Non passificates multa revererrie

Recte beatum: rectius occupat
Nomen beati qui derrum
Mimeribus zesissica mis,
Duramque callet pouperiem poti,
sesis que zeno signification estimate (L. IV., od. IX.).

(1) Ved. add. c. It,

The last for last

capacità, umana. Se due oggetti, giudinati honni dall'intelletto, si reggano incompatibili que modo, che l'acquisto dell'uno celcula l'acquisto dell'altre; le naturale che al volonia proferica quello che ell'anna di pin, e abbandoni l'altro; veno di quello ella forma no atto assoulotto, una piena volticoe; veno di questo non ha che noa velletà, on atto condizionato ad ona condizione impossibile a verificarsi, cicè alla condizione di non volere ciò che trattiamente giudica sessere il miestiore.

La capacità è dunque formata da volizioni assolute, le quali tendono in quegli

oggetti che prevalgono oel giudizio pratico fra gl' incompatibili.

Prevalga nell' nomo la scositività corporea : gli oggetti di questa saranno da lui desiderati, ed enteranuo a formar parte della sua expactià. Venga a coniuner in liu un principio più forte d'intelligenza : il piacer de' sensi ancorchè ugualmente appetito cone dinanzi dall' sistuto fisto, ono cotra tutativa à formar pia parte della sua expacità, esgo i qualvolta trovasi in contraddizione con un boco spirituale. Allora questo piacere, quantunqo l'intelligenza lo stimi ancora un bene, tutativa non è più desiderato, perchè ha cessato di essere scopo all' atto prevalente della volozià, all' atto personale : la persona dell'onomo on vuolo più (1). Di che non è marsivigia, se un oggetto sessos sia degro dell' odio e dell' sunore degli uomini, del loro timore e della foro sperzona. La morte tenotà dai labrata a segro di vernomenti incutaria sentendose oli partira; et il I fasto di Laculto non sarebbe stato tolterabile agli cochi di un Catone.

#### CAPITOLO XIII.

## DELLA CAPACITÀ SODDISPATTA E NON SODDISPATTA.

Quando, mediante lo svolgimento delle potenze, s'apre più o meno la capacità, allora l'animo umano si fa suscettibile di ouovi stati o piaceroli o penosi.

Se la capacità non è soddisfatta dagli oggetti a cui ella si riferisce, lo stato dell'animo diventa iuquieto, angustioso, bisognoso.

Se la capacida riesce a soddisfarsi coll'acquisto e col godimento de bramati oggetti, l'umano desiderio s'acquieta, e vi ha quello state dell'animo, che coi diciamo d'appagamento.

#### CAPITOLO XIV

#### ERRORI DE'SENSISTI NEL DISCONOSCERE LE DIVERSE MISURE DELLA CAPACITÀ E DELL'APPAGAMENTO.

Melchiorre Gioia, nel suo Prospetto delle scienze economiche (2), pigliando a difendere il vaolaggio che recano i consumi di lusso a render l'uomo felice, stabilisco per principio della sua dimostrazione, che e il bisogno di sentire si possa riguardare come una quantità costante, y oude deduce, che questo bisogno di sentire viene attuito e sodisiatto uiu o meno in regione dell' goo che sia fa do inactio uiu o meno in regione dell' goo che sia fa do inactiva.

to e soldisfatto più o meno in ragione dell'oso che si fa de piaceri. Quonno seote quanto una tale proposizione sia contraria alla giornaliera sperienza; la quale porge costioni esempti di uonini, in cui la cupidigia de' piaceri si irrita coll'uso di essi, e smisuratamente ingrandisce in ragione appunto che più vi s'abbandonno.

E quand'anco parlassimo della sola sensitività fisica, ci sarebbe facile il dimostrare, che ella va soggetta a sue proprie maluttie, pro lotte dull'abuso de' piaceri, i

<sup>(1)</sup> Vedi add. c. m.

<sup>(</sup>a) Ved. il cap. I del L. Il, Sui Consumi.

quali la rendono sovente ingorda, vorace, insaziabile. Non vi ba un solo seuso nell'animale, cominciando da quello del eido, he non travità segno da condurra L'animale alla morte, reemedo ingunanto dalla vivezza e dalla precipitazione con coi opera. l'isiatio, che da quel seuso è figlialo. I selvaggi d'America, non cessanti dal here lignori farti fino che l'intemperatua no nogli abbane etimit, sono un solo degl'insumerevoli esa; giornaleri che provano l'incontendabilità di qualsivoglia diramazione della sessitività finica divinuali incontinuele (1).

Ma quello che non possouo cogliere nè intendere i sensisti, si è la distinzione fra la sensitività, fisica, e la capacità umana.

Ridorendo essi sistematicamente al solo senso corporeo tutte le numene potenze, è inpossibile che si formino il giusto concetto dell'umano desiderio, il quale non nasco dal senso, ma dall'intendimento; là dove essi nol considerano che come un ramo dell'istinto sensuale.

Di ciò avviene pure, che loro sia impossibile il conoscere l'immersa estensione della quale è sascettiva la capacità umana.

L'isinito sensuele per quantunque possa irritarsi e rendersi famelico sino al furore, non abbraccia nè pur la millesima parte della estensione ele prende l'umana capacità.

La capacità mana, dicemuno, estendoi a tutti quegli oggetti o veri chimerici. del l'intendimento poò corcepire pre beni. Ora questi besi non infiniti. I unana capacità diaque poò aumentaria all'infinitis; persiò le diverse ampiezze di essa capacità discontante del consistenti del la consistenti del la consistenti del la consistenti del la collectioni del la collectioni

Filosofi di così corte vedute e di così inesatte osservazioni forniti, non possono

farsi nn giusto concetto dell'appagamento.

Come non cisiste per es i la capacitai dell'umano desiderio, ma solo il bisopon delle fische a massioni; cesì non non atti a conceptir quello stato di conellezza, che mase nella capacità soldisfatta: ai loro occhi non si danno che piaceri fisci attali, i quali portro di necesisti la roddisfasione del bisogno di sestire. All'incentro quand' naco il bisogno del sentiri tià fisca fasse del tutto soddisfatto, l'omen potrebre per sentire della regione della resistante della regione della resistante con di discontinente dei dotti il mezi necessari a soddisfare ogni loro fisica voglia dichiararono sè stessi miseri, e s'accisera collo proprie mani!

Si dee dunque conchindere:

1.º Che le misure dell' umana capacità sono infinite, potendosi essa capacità estendere più o meno nell'animo si da parte del numero degli oggetti bramati e voluti che pussono errecere indefinitamente, e si da parte della qualità e natura di essi oggetti che possono avere un valore or finito, ora infinito.

a. Une ad ogui misura di capacilà cor risponde un dicerso appagamento. Quando tatta la capacilà, air ella di piccola o di grande ampierza, è appagata, havri nell' uomo il completo appagamento. Nan pin ella è usata la capacilà, pin unche èricco di toterno diletto il suo appagamento. Sono dumpue infiniti di numero gli appagamenti l'unano desiderio ha trorato sua quiete, benchè differirano nell'abbondanza de beni che l'inceperano nell'omon.

(s) Del tralignare dell'istinio fisico ragionammo a lungo nell' datropologia L. II, Sex. II, c. x. e. L. III, Sex. II, c. x. i. n. II, Sex. III, c. x. i. n. II, c. x. i. n. II, Sex. III, c. x. i. n. II, s. i. n. II, Sex. III, c. x. i. n. II, s. i. n. II, s.

ROSMINI V. I.

 La capacità priva al tutto di soddisfazione costituisce nell'nomo lo state d'infelicità, e questi stati d'infelicità sono tanti, quante le capacità stesse, cioè pure infiniti.

cial, e questi stati e representa sono siant, yaune se capacina streuc, cue pur unimut.

A. Finalizacine kavari degli stati di mezzo fre lo stato di infelierita e quello di approgomento: questi sono quegli stati ne quali l'animo ha una capacità ne del tutto soddisfatine, et soddisfatine, et stato che varia secondo la ragione che passa fra quella parte di capacità che è soddisfatine quello parte che rimane a soddisfatire; eggli e misto di piacre i ci diodri, giarchi in quella parte nella quale l'unana exparcità e pirna, l'nomo gode, e in quella parte aella quale l'unana capacità e pirna, l'nomo gode, e in quella parte aella quale casa rimane tuttavia vuota. I unomo sofferisce.

## CAPITOLO XV.

### DE' DUE SISTEMI POLITICI DELLA RESISTENZA E DEL MOFIMENTO.

L'animo che ebbe consegnito l'appagamento della capacità sna, è quieto-

principio adunque da noi stabilito, ehe ε la sapienza governativa dee intendere
a si che l'animo de governati si trovi appagato, » trae dietro a se la natural consequenza di uno stato pacifico e riposto della civile società.

Ma qui tantosto si rappresenta un' obbiezione molto speciosa, e benche non solida, come vedremo in appresso, tultavia degna di esser esaminata dal filosofo politico con tutta la diligenza sotto tutti gli aspetti. Solo un tale esame pnò ginstificare e completare la dottrina dell'appagamento, quale scopo della governativa sapienza.

J. obbiezione di che parliamo ci vien fatta da persone rispettabili, come sono quelle che si mostrano ardenti favoreggiatrici del progresso dell'immanità: le intenzioni di fati persone si considerano da noi come veramente manne e benefiche.

Sogliono adunque gli amatori del progresso ragionare in questo modo. el l progresso no a s'otte se son mediante il movimento. Ma in quella maniera di amministrazione politica, nella quale totti gli animi riuscissero a pieno appagati, non vi potrebble essere più movimento: domque en uno progresso aleuno. » Di dele concisiono, esser tanto lontano che un savio governo debba propossi quale scopo delle sue disposizioni il papagare gli animi dei citatini, che ani regil dee fare appunto il contrario, cio è gittar negli animi di tutti l'inquietudine, che è la madre dell'attività, e perciò dell'avanzamento.

Il ragionamento a molti altri non meno rispettabili de' primi per la loro disposizione benevola verso l'umanità sembra assurdissimo.

Dimandano questi « se nn bene sia progresso, il quale mantenga gli animi costantemente scontenti ed inquieti. Se l'uom non ottien mai il compimento de' suoi desideri, non è egli costantemente infelice? Non havvi qui un manifesto abuso della parola progresso? Piace questa parola agli orecchi , non considerandosi che dalla parte del bene; ma nel fatto dell' nmanità, non havvi egli un progresso del bene, e un progresso del male? Non havvi, simigliantemente a ciò che accade nella natura, nn'incessante corruzione a canto d'nna incessante generazione? Non vergonsi delle nazioni ratte avanzarsi al loro corrompimento ed alla loro dissoluzione, e delle altre sorgenti a lato di quelle avvigorirsi e abbellirsi delle loro rovine, come pianta che verzicante esce da carname che inputridisee? Le nue e le altre han certo un movimento; perocchè niente sta fermo a questo mondo. È il movimento delle prime verso la loro rovina, sarà forse men celere del movimento delle seconde verso la loro esaltazione ? Anzi la storia insegna, ehe le nazioni negli ultimi loro periodi non pur si muovono, ma soglion correre, precipitarsi nell'ahisso che le inghiotte; quando le nascenti ascendono forse a passo di lumaca la piramide di nna lor gloria lungamente duratura. Altro è dunque movimento, ed altro progresso, presa la parola in buon senso. Noi, conchindono essi, siam nemici del movimento disordinato: ma vogliamo il progresso nel bene: e questo progresso che cosa può esser altro, non volendo noi illuderei, se non nu andar innanzi nell'appagamento e nella quiete dell'acimo? In questo solo sta il bene. Dall'altra porte, questo stato di animo appagato, non è mai nella società conseguito interamento: percio harvi sempre luogo ad no progresso verso di esso. 3

Noi veggiam duoque degli uomini ugualmente bramosi del hene dell'umanità incamminarsi per due strade opposte, e combattere irrecoociliabilmente per due sistemi politici direttamente contrart.

Il sistema de' primi fu chiamato del movimento: il sistema de' secondi fu chiamato della resistenza.

Il lettore s'avrede, che trascurando ooi le minote differenze, ei atteniamo al pensiero fondameotale di questo dne classi di persone, e presentiamo i due sistemi dal lato loro più favorevole.

Pooiam duoque mano ad esaminarli, ed a vedere quale rapporto abbia l'uno e

l'altro colla nostra teoria.

#### CAPITOLO XVI.

#### ERRORI NE' QUALI INCAPPANO PIÙ DI PREQUENTE I FAUTORI DELL'UNO E DELL'ALTRO SISTEMA.

Se si dà uno sgnardo imparziale alla classe di quelli che si collocano dalla parte del sistema della resisteoza, generalmente si può dire che essi non dieno al progresso

nel bece tutta quella importanza che egli si merita.

Questa classe s'ingrossa annor più se vi s'aggiongano tutti gli comini pacifici, i quali, stranieri alle teorie politiche, nient' altro bramsno che di non venire sturbati nel genere di vita da cesi intrapreso, e nelle loro domestiche abitudini. Il timore de' mali assai soreole pnò più io costoro, della speranza de' beni : timore reso prevalente da infausti sperimenti.

La classe de politici del movimento si compone di teorizzatori e di scrittori. Gli

errori di questa classe sono più formulati, e se si vuol così, sono errori scicolifici. L'origine prossima di questi nitmi errori consiste in un continuo abuso di astrazioni: essi trascurano ne' loro calcoli molti dali reali che si trovano nel fatto, e si con-

tentano di comporre una dottrioa di pore generalità.

Di qui nasce, che in loogo del progresso nel bene, il che è ona cona reale, mel tano un progresso in genere, che è un mero astratto. Aggiungcado astrazioni ad astrazioni, confondoso di piò l'idea di progresso con l'idea di movimento; e dal vedere che in ogni progresso vi bi morimento, essi ecochiudoso che duoque ogni movimento è progresso. Gon queste osfosma fabbricano la loro teoria del movimento sociale.

La qual venuta a questo passo, io cui la parola generalissima movimento prese loggo dalla parola progresso, perdendosi di vista la differenza dell'andare avanti e mon indietro, la qual separa il progresso dal movimento; ella si sarebbe riconosciuta da totti per manifestamente assurda, se non si avesse avuto cura di sosteocria coo

qualche altra ingegnosa ioveozione.

E l'invenzione colla quale si pretese di sostenere il priccipio del morimento sociale, fu ori altra teoria piu clevata, appartenente alla storia umanitaria: coo essa si credelte potero siabilire che « l'amanità di oatura sua va sempre avanti e oon mai indictro, e che perciò ogni morimento impresso al corpo sociale oon può altro che esser ottle, poiche oon può che servire a accacialo avasti, e maia fanto retroecdere. »

Or nna sentenza così lusinghevole alla vanità umana, è ella conforme al vero?

veggiamolo.



## CONTINUATIONE, - SECONDO QUAL LEGGE L'UMAN GENERE PROGREDISCA.

Se dicendosi che l'uman genere va sempre a vanti, s'intende semplicemente di alfermare che la calena delle cause e degli ciffetti non viene mai interrotts, noi non abbiamo da aggiungere se non l'avvertenza, che sebbene continui senza interruzione la calena delle cause e degli effetti, tuttavia nelle rose dell'umanisia e canto di quella catena comparise na causa sempre nova», qual è quella della libettà manna.

Per quantunque sia limitata l'azione di questa causa nelle stesse cose umane (1), egli non è tuttavia meno vero, che ogni qualvolta si mette in azione, dà principio ad una serie unova di cause e di effetti, che anch'essa come tutte l'altre si perpetua senza interrazione.

Lasciando poi anche tutto ciò, la catena delle canse e degli effetti non prova ancone vi debba essere necessariamente un progresso mannitario: perocche a provar questo, converrebbe di più dimostrarsi che gli effetti che sartono dalle eause che si snecedono, sono sempre migliori de precedenti.

Si dies benis, che il movimento continuo di azinni e di effetti suppone un increnta ezintopo nelle coso della natura, non meno che in quelle dell'unamità. Ma di morro, l'idea di sviluppo ne por essa inchindo per sè nu continoo passaggio di una stata men buona du non miglicor. Vochodo stare all'analoga di ciò che interviene nella natura, se n'avrebbe piu tosto il contrario, ciò la logge di ma vivenda perpetua di stati bonni ci stati cuttivi; giacobe co qui cosa pervenua alla sua mantirià piega alla corrazione, e pervori gli stadi di questa, clla muore, e rinasce dal germe on perito, na nel mezzo della stessa corrazione conservate de Geordato. Scichi poò dirisi con qualche ragione, che la nature si volge nelle sue perpetue matanoi in erecolo; quando i nostri illosolo sostengono che l'unamità vada sempre inanza in linea retta.

Non può ne anon provarsi a priori il progresso necessario nel bene ricorrendo al superiore governo di nua divina provvidenza.

Periocché innant traito, concretible aver dimostrato che il detto progresso sia cich esi posa aver di più nodirone alla somna sapienza cel alla somna sapienza cel alla somna sapienza cel alla somna sapienza cel alla somna sapiente di controli a Provisionza guida tutti gli avvenimenti. Ma benebè pienamente da noi s'accordi, che il tut'imiseme degli eventi debba essere la reali zuazione di un diegno somna to l'affernare che il supposto progresso continno nel bene sia apponto il molio miglio- dei realizzare quel sublime diegno. Più tosto sorgesi in un laci asserire, i contexza del vedere dell'inomo, che non abbraccia tutto ciò che avviene se nun per parti succeduti el mone il estiler, e non mi tutto nilitanto e omipio. Onde non sa tinnegianzi

(1) Vecl. interes alla limitatione della libertà umana l'Astropologio L. III, Ser. II, c. x. (2) Il diaggo della Pervisione, relotto fernata che etrore, unla socce alla verità della libertà umana. Cetta, cha mo fe coa agende l'inicatione cono la predestinatione depli versiti e la libertà umana. Cetta, cha mo fe coa agende l'inicatione cono la predestinatione depli versiti e la libertà con conscien in che conomità a libertà, i a che consista i latertà, i a che consista i latertà, i a che consista la directa, i che consista la directa, i che consista la directa, i conserva i che consista la directa, i che consista la directa, i conserva di che diversità di lordi della consista la directa di consista la directa di consista la directa di consista la directa di la consista consista consista di consist

miglior cosa, che quella di dover vedere gli anelli della catena delle cose che gli passano dinanzi agli occhi, resi più belli e più perfetti per quel breve tempo ch'egli li vede. Tutt'altro l'Essere supremo; il quale avendo per iscopo non già gli stati pussaggeri delle cose, ma uno stato finale ottimo, opera e governa le cose in moto, che quegli stati passaggeri debbano finalmente addurre per risultamento poo stato ultimo delle cose non più perituro di perfetta bellezza e perfezione; e però la sapienza sna non è legata al puerile sistema del progresso, che riduce ogni bene al crescere in perfezione di quegli stati transitori delle cose, che pur non hanno un vero prezzo in se, ma solo relativamente all'ultimo, al quale servono come mezzi.

Non può danque provarsi a priori il preteso progresso necessario; e quand'anco provar si potesse, non ci darebbe luttavia una regola di sana politica; perocchè dove si supponga avervi un progresso fatale e indeclinabile, rimarrebbe inntile l'opera del-

l'nomo e del Governo.

Le quali osservazioni nulladimeno non son volte a negare la perfettibilità dell'nomo e della società.

Che l'uomo sia continuamente perfettibile fin che dimora nella presente vita, egli è un vero prezioso, è un dogma del Cristianesimo (1). Ciò che noi qui del tutto negliamo si è, che il suo perfezionamento sia necessario e fatale, sogno vagleggiato

dalle persone del movimento.

Coloro che tolsero a sostenere questo progresso in linea retta, per declinare l'antorità di tutte le storie, che manifestamente sta contro di essi, furon costretti di dare agli avvenimenti le più strane interpretazioni, e ciò che è il peggio di tutto, di prescindere, come fece Condorcet, dalle più certe norme della morale, dando sovente nome di bene alle più infande brutture (2).

- Ma se l'umanità continuamente si muove, se si sviluppa, quale è donque la linea che esprime, secondo voi, questo sno andamento? -

In prima si distingua il movimento dell'inmanità dal movimento delle singolari s ocietà.

Quanto al movimento dell'umanità interna, quand'anco fosse ben provato che ella andasse sempre avanti in linea retta, ninna regola se ne potrebbe cavare pel buon governo delle particolari società. Il Governo d'uno stato dee dirigere le sue cure a spingere innanzi nel bene lo stato governato: e se il lasciasse perire o audare iudietro, non gli varrebbe a scusa il dimostrare esserne ridondato vantaggio al genere nmano: l'amministrazione sua rimarrebbe ngualmente pessima.

Come dunque progrediscono le singolari società, come il corpo intero dell'amanità? Quanto alle società particolari, fluttuan esse continuamente, l'ho già detto a principio, fra i due loro limiti della distruzione e della perfezione (3): l'arte poi del buon governo para tutta ad allontanarle dal primo ed avvicinarle al secondo.

Quanto all'amanità in genere, la linea che descrive nel suo movimento fa determinata in tre modi.

1.º Condorcet la fa andare innanzi in linea retta, e l'abbiam confutato.

2.º Vico pretende mnoversi in circolo di maniera, che v'abbia un regresso periodico o un ritorno sui propri passi (4). 3.º Fichte, più sottile degli altri e a lor posteriore, avvisò che l'umanità muovasi

(3) Ved. le parole d'introduzione premesso a quest'opera.
(4) Il Vico parla delle nazioni, ma le considera nella loro generalità.

<sup>(1)</sup> Perfettibilità viene a dire idoneità a perfezionarsi: perfezionamento è il reale conseguinio di sempre nuovi gradi di perfezione. (a) Egli è troppo noto come Condorcet pretendeva di prevedera in futuro (atteso il progresso nelle idee morali da lui sopposto), come gli nomioi avrebbero trovalo esser cosa assai todevote il non pri-

varsi de piaceri de sensi, evilando in pari tempo il molesto carico di troppo numerosa figliuolanza!!

a spirale, non ritornando ella al tutto sui passi propri, ma rientrando colle sue volute negli spazi prima percorsi, non però identici, ma separati da'primi per certe diversità.

Lascialo il primo sistema interamente gratuito, e parlando degli altri due, converrebbe pria dimandare se trattasi di un muoversi dell'inmanità nella sfera del bene

morale ed eudemonologico, o d'un movimento meramente intellettivo. Se trattasi di bene morale ed endemonologico, la cosa è si fattamente arcana e moltiplice, che l'oomo non potrebbe assicurarsi che le sue conghietture s'approssimas-

seco nè pure alla probabilità.

Restriagenciosi dunque al movimento dell'amanità entro la sfera dello svilappo intellettivo, e alle corrispondenti forme esterne della società; il sistema del Vico fondasi sopra una osservazione troppo limitata, perche ristretta all'andamento delle naziona natiche: quel filosofo ignorio, per l'esclusivo studio posto da lni ne classici latini, l'ompiopenza sociole del Cristianessimo.

La sentenza di Fichte è certameute ingregnosa; perocechè nel tempo stesso che lascin lango al celebre dello, nil auto sole nevum, riconosce pure l'altro principio non moso soleno, che e le cose non si riprolucono mai perfettamente le metesime. » l'attavia il principio del filosolo telesco rimane ancor troppo poco determinato: conriem dillimite di che sprincip de quale direzione la società armasa in cessa si muore.

La mis opinione adnoque si è, che l'unana società sostenta dal Cristianssimo si mora, quando qui si vilippi indellettiri e agli ordini sociali, e per nan spirale, le cui rivoltazioni sempre più s'allaughino, di maniera che il soo movimento cominci vicion a derivo, e si continui in sipire del continuo maggiori, seruza poterai assegnare al toro ampliamento alcami limite necessario. 2 don qual legge pi le sipire vengano così amplificandosi, ecco una grande questione per la storia dell'umanità, ma al presente nostro scopo non necessaria.

### CAPITQLO XVIII.

## CONTINUAZIONE. -- ALTRO ERRORE DE POLITICI DEL MOVIMENTO.

Da assurde teorie i politici del movimento non possono trarre che conseguenze pratiche ancora più assurde e ad un tempo infaustissime alla società.

Perciocche dull'istante che confondono il buono ed ordinato progresso col movimento qualsiasi, necessariamente debbono inferirne, tutti i mezzi esser buoni, quando

valgano a rimuovere ed agitare la società.

On, no or is a dobbió, che i mali el 1 biogni non soddifialti eccitano lalora il movimento e l'agiarione nell'animo e nelle opere degli nomini. Ma qual cosa più stensa e più contradditoria che il riputare un'otima regola di governo quella che manime i cittadini in condimi biogni non soddifialti, accioche i abbia nella sociala un moto continuo! Non è ella ngualmente assurda questa dottrina ia politica, quanto sarebbe i mudicina quella, che dell'osterare che la vita consiste in un incessante movimento, ovvero sia che un continuo monoreri accompagna la vita, voloses indurra qual ottima di medicina quella; Piare, ni mosi si sirpica, i a politici netti mo si infraggno da la tili conseguenze essi insegnano aperdo itulo cia in continuo di continuo

« 1 mezzi primari, egli dice, per accrescere la civilizzazione di un paese, consi-« stono nell'accrescere l'intensità e il numero de bisogni, e la cognizione degli oggetti « che li soddisanno. Siconene la somma de desidert è sempre maggiore della somma e degli oggetti acquistati, quindi, accrescendo i primi, si tiene l'nomo in uno stato e costante di carestia, stato che diviene cansa di moto perpetno 2 (1).

Vedesi in questo passo, come il moto perpetuo viene consideralo pressochè sinonimo d'incivilimento. Cercasi dunque di prumuuvere il moto perpetuo, eredendosi di aver con cio ottenuto tutto, senza pigliarsi il minimo pensiero di definire la qualità e quantità del moto che si vuol promuovere.

Vedesi ancora, come in un tale sistema l'appagamento dell'animo è contato per nulla, e ciò che solo vi si apprezza sono le sensazioni transitorie: il che è conseguente a tutti i sistemi sensisti; posche ne'sensi corporei, a' quali viene ridotto tutto l'uomo, non vi è l'animo, e pereio non si pnò trovare quello stato desiderabile dell'animo che noi determinamme colla parola appagamento.

Ora cotale dottrina s'oppone direttamente al buon senso, e al senso comune; giacchè il boon senso, e il senso comune ha giudicato sempre l'nouo esser più infelice, più ch' egit ha desidert non soddisfatti.

Elle coquiene ancora tutto ciò che vi poò essere di più abbietto e di più immorale. Pochè coma la vitit è quella che tras seco i quite dell'ammor a la moderazione de disidert; cost all'opposto il vizio vi mette l'inquietezza ed i desideri smoderale; la viriti apprezza un bene stabile; l'abitante contenteza del proprio stato; cel il vizio sono cerca che delle momentane, vive, e sepso tumultouse essenzioni, che lasziona dopo di sò l'animo pieno di nanerzare e di voglie cieche, continnamente rinnacemi a dispetto della stessa volonia dell' nomo.

Dunque la politica del morimento formuntata nel principio accennato, che « il Coverso debta tendere ad ammentare i bisogni non soddisfatti, acciocchi non manchi mai il pungolo dino astato pensos, il qual ecviti gli nomini al perpetto moto, » procede in tul'accordo col vizio, ed ecciode la virtiz cone insulie, anzi dannosa allo stato perchè madere di trangulial quiete.

Finalmette quella dottrina è oltre ogni misura disumana e erudele, tormenfando gli uomini pel uiscro piacere di velerli a mosversi: di giusa dele i politici che la prossano assa acconsiamente si possono nessonigliare a que l'antivillà di cuor duro, che trovano un grande sollazzo nel pangere, ferire e lacerare qualche hestinola, bramosi di osservare lutti i mavimenti convutti chella fa soto i loro coloj e la loro traflutre, e come ella dopo lunga serie di strasi protratti al più possibile longamente, soggiaccia alla morte.

#### CAPITOLO XIX.

CONTINUAZIONE. — TERZO SISTEMA, OLTRE QUELLO DELLA RESISTENZA E DEL MOVIMENTO.

Il sistema della resistenza e il sistema del movimento furono messi in pratica, o l'esperienza gli ha gindicati.

Qual fu l'effetto del sistema della resistenza?

Quello di preparare la via al sistema del movimento. Questo sembra pna contraddizione, e pure è verità di fatto.

Volete vui che gli nomini si sfreminu ad una libertà senza misura? teneteli troppo stretti. Volete che essi si unovano fino amovimenti i più pazzi e convusii obbligateli ad una perfetta quiete. Se gli stringerete, e li terrete quieti colla forza, l'effetto dello slegarsi dalle vostre ritorte contro natura, e del muovreris, sarà più violento, più di-

(1) M. Gioja, Prospetto delle Scienze Economiche.—Il principio qui posto da Gioja è in contraddizione coll'altro principio da lui parimente stabilito, che e la semisività inica si possa considerare come una quantità costante, y quando si consideri che nel sistema semistico del Giuja tatti i bisogni appartengono alla semisività linica.

sordinalo, più cieco; non si potranno domare se non dopo essersi lungamente slogata quella immensa voglia di agitarsi sentita da Intit: intanto quest'agitazione sembrerà la più bella e la più buona cosa che sia mus istata al mondo: ella si erigerà apponto in nn sistema colitico, nel sistema del movimento.

Il qual sistema appartiene al secolo scorso: a' precedenti quello della resistenza.

Ma se il sistema della resistenza produce naturalmente il sistema del movimento,

qual poi è l'effetto di quest'ultimo sistema? L'effetto del sistema del movimento ridotto alla pratica si è quello di un terzo sistema politico nemico dichiarato di ogni incivilimento e della società, voglio dire del

sistema di Roussean. Dono che è entrato in tutte le menti il principio che l'incivilimento consiste nel moto rerpetuo ; dopo che si è pervennto a credere, esser sufficiente che tatti si mnovano, acciocche la società si perfezioni, senza darsi cura di osservare se gli uomini si mnovano per innanzi o per indietro, per diritto o per traverso, in danza ordinata o cozzando l'nn nell'altro colle teste fino a spaccarsi le cervella; dopo che tutto ciò è passato dalle menti nella realtà, e niuno oggimai può più tenersi fermo al suo posto senza correre a spostare il suo vicino per mettervisi in sno luogo, e tutta intera la società sollevata in piedi s'agita e si sconfonde, e si rabbattuffola per gli vivi stimoli delle ardenti e implacabili passioni; dopo che tutto questo si vide, quali possono essere le riflessioni che a far rimangono allo stanco attore e spettatore? non sarà egli naturale, che egli si renda nemico della perfettibilità nmana, dell'incivilimento e del progresso sociale, dall'istante che s'è sentito dire le tante volte, ciò che è già in tutte le menti, che perfezione, civiltà, progresso è appunto il tafferuglio di quel moto perpetuo ch'egli vide, e onde anch'egli prese delle scosse e degli prti villani che con gli garbaron troppo, restituendone il più che pote? Qual maraviglia dunque se Rousseau, l'nomo del secolo XVIII, nel quale il sistema del movimento avea prodotto i suoi effetti negli animi, in mezzo ad una società dissoluta e vana di appellare raffinamento di civiltà quell'intima sua morale corruzione, « si trovasse forzato a convenire che questa facoltà distintiva « e quasi illimitata della perfettibilità fosse la sorgente di tutti i malori dell'uomo? » Egli non avea e non potea aver della perfettibilità umana che l'idea confusa del suo secolo, e però non sapea definirla, se non « quella facoltà la quale, facendo sbocciare « col proceder de secoli i lumi dell'uomo ed i suoi errori, i suoi vizi e le sue virin, ne « lo rende alla lunga il tiranno di se stesso e della natura » (1). Chi non vede la perfettibilità essersi confusa insieme colla deteriorabilità? e Rousseau definire più tosto il moto e lo sviluppo in genere dell'uomo e della società, che non sia il moto e lo svi-Inppo che perfeziona? Di nuovo adnuque, qual maraviglia, che l'uom rattristato e inst zzito da tutto ciò che si chiamava incivilimento, ed era corruttela, si lamentasse della facoltà all'nom conceduta di perfezionarsi così malamente dal sno secolo intesa, come

(1) Discours our l'inégalité ec. - Fu fatta una gran colpa a Rousseau d'aver detto « L' uomo

c Pressed of manage tone mont trees

name Bouse à la societ à le corroge ». Certe che questa renirana, presa alla lettera, centiene des engerassies cit un sanianta imprej mono cell sau origine, cell that deprine rivopo la società, non risonaversabi ni rasa ji pièrre di performan i "sono, ma néo quello di questa dell'attenti positione della salandore di liverati e mattera filosolica dei ni rispero dei revo. Nose gill deprinere la società i "estatta" i sono della salanti; ma tonto appresso, dismolicito o non certelo co di celles, ricossoci l'orstatta i "sono della salanti; ma tonto appresso, dismolicito o non certelo co di celles, ricossoci l'orquenta, son matera d'esigente anno la certerizioni instati della specia mattera. Citi sottoli sono generali della sociali della sociali della specia mattera. Citi sottoli sono per certerizioni della solica di sociali della specia mattera. Citi sottoli sono per chievo perginei si se secreto arabito la restenza di suere della 1. In un attro logo, ci l'imma della C. l'artici più di serse i nostri modi e imperato alle prasicia instruta all'esita di ci certali indici cattoli i a si secreto arabito la restenza di suere della", le a liferezza di procedimenti inferiera a pisco aspitto quella di firataleri: a si secreta, ceve sa revono asa socia risono arabito sono in persono, paramenta della mattera di certali con mattera di certali con persono persono della solica di certali con matti di certali con quella di firataleri i a si secreta, ceve sa revono asa socia risono cari ma di sono in trattamen più il persono, persona trattamenta di certali certali con persono di certali con matti di citi.

di quella che « avea tratto l'uomo dalla nativa stopidezza ed ignoranza, da quella ori« ginaria condizione, nella quale non sarebb'egli stato diverso dalle bestie, e simile
« ad esse avrebbe almeno menato per le foreste giorni trapoulli ed inpocenti » (1).

« ad esse avrebbe almeno menato per le foreste giorni tranquilli ed innocenti » (1).
Apparisce ora qual sia l'incatenamento de tre sistemi esclusivi di cui parliamo,

dominante ciascuno alla sua volta.

Gli nomisi sono da principio sallecti di conservare ciò che hanno: i possessori debrai del polere e trovelbero arrattare il tempo, lottono maie piedi cola liper sono abbandonergli ciò che egli pure trascina seco: indi il sistema della resistema, che unde a conservare; ma pecca per eccessiva roglia di conservar lutto l'antico, e per gli mezi che adopera a questo line, i quali si fanno ognor più striguesti, più arbitrari, e per conseguente più vidente o costi il antarale e legitimo progresso delle coss unanes, fino a tanto che l'umanità molestamente inceppata spezza i ceppi come bebra furiosa, e admissili.

Allart appar toto il sistema del morimento, che pecca andi egli di eccesso, perchi figinolo dell'ir spi toto che della ragioce: il ce la nocietà corre, ma senza aleno neopo mortie. Pure allar credono facilmente gli nomini eser fatta ogni cosa, poncia le ritore di che erano avvisi sono spezzata: consetti did mezzo che è il morimento, de fine che è il bene, non curano: monvendosi, pensano avveri l'viaggi formito. Ma le sparatza e a he rieccoto que lono senza diversione rea lono tutt al più una politeza superficiale e apparente: l'unomo interiore si è prodondamente corrolto, la società intera stott dilizate e morbite stoffe delle quali va rivestita come femmina

ambiziosa, nasconde delle piaghe sanguinanti, incancrenite.

Ouste piaghe sono leggrerzas, orgogio, fisità, dissoluzione calculate a fronlata. Nulladirmos la societa alton trora mile valqueggia che decantano i suo vezzi e si piacciono de'usol indi costumi. Se non che poi finalmente talmo, e forse di gnelli che eran rento li più alla dimestica con eso lei bizaziondo, annaisto e lasso di sue smorfiose apparenze, pubblica a suon di tromba le occulte magagne di quella che fio an donna, e fin se "vel finisiani de le avvelgeno e facciono il corpo, nidoca le macchie del sangue corrotto e purzolente di sue cancrene, e chiama il mondo a avoline il puzza. Il quale, si chiami egli Cimignicopo e con altro none qualsiasi, alborrente dalle cità, come da fetori sepoleri, si volge per dispetto alle antiche bocagdie: e da and dispotito reu mi sinema publico spis terno si, non pire o degli altri des, pretendedo doversi distrogger dei tutto quella cività hastarda che il astema del movimento ha prodotto.

I tre sistemi annonziati si possono adanque chiamare il primo della conservazione eccessiva, il secondo della cecessira produzione, il term della distruzione. Non è necessario che i fermiamo sopra i fullumo, più toto ni elegia che no sistema. Torniamo danque a' due primi, continuande a considerarii in relaziono all'appagamonto dell'animo.

#### CAPITOLO XX.

CONTINUAZIONE. — SE L'ACCRESCERE I BISOGNI SOPRA I MEZZI DI SODDISPARLI, RECRI SEMPRE E RECESSARIAMENTE L'EFFETTO CHE PRETENDONO I POLITICI DEL MO-VIMENTO.

Sebbene le osservazioni da noi fatte mostrino ad evidenza l'imperfezione della policien del movimento, tuttavia troviamo necessario continuarci nell'esame di essa, che pur suole oggidi trassi dietro gran numero di persone.

Il vizio radicale del sistema del movimento è quello, come notammo, di non dare

(1) Ivi. Rosmini V. I.

34



alcun valore all'appagamento dell'animo. un solo ai beni esterni e alle voluttà passaggere, quantunque sia evidente che ogni qualvolta gli esterni beni non appagano l'nomo, non sono beni : cosa veduta anco dalla pagana antichità (1).

Ma lasciando questo da parte, e supposto anco che ciò che si dee cercare non siano che i beni materiali, supposto che da questi, unicamente da questi, dipenda l'incivilimento de popoli, sarà tuttavia una huona regola quella che ci vien suggerita, di fare in modo cue si accrescano ne popoli i bi ogni e non in egnal porzione i mezzi di soddisfarli, acciocchè eccitati dal pungolo di questi bisogni non soddisfatti, essi sviluppino meglio la loro attività ed aumentino la loro industria? Otterrà egli questo mezzo sempre e necessariamente l'effetto che si desidera? La civiltà de popoli crescerà

in ragione che cresce la somma de bisogni non soddisfatti? La regola ci viene presentata in tutta la sua semplicità e generalità. Che s'ella ammettesse delle eccezioni, sarebbe convenuto accennarle, acciocchè, adoperandola incautamente, non s'avesse poi per risultamento in alcuni casi il contrario di quello che si preteude. Veggiamo dunque se una tal regola si verifichi costantemente nel fatto, come si suppone in teoria da fantori del movimento.

Posciachè l'effetto che ci si promette dall' nso di quella tal regola si è l'incivilimento, veggiamo com ella risponda primieramente applicata a que popoli che si tro-

vano ancora nell'infimo stato rispetto alla civiltà. Co'selvaggi delle Indie occidentali la regola indicata fn messa in uso dalle colo-

nie inglesi dell'America setteutrionale. I bisogni di que popoli cacciatori erano pochi e facilmente accontentabili; se ne fecero adunque nascer loro molti ed intensi, non crescendo loro in egual proporzione i mezzi accomodati a soddisfarli. Quali furono gli effetti che in quelle tribà produsse na tale anmento di bisogni? forse l'incivilimento? No, come tutti sanno. - Che cosa dunque? - il loro irreparabile sterminio.

Uno scrittore che ebbe sott occhio quelle popolazioni e le considerò attentamen-te (2), descrive questo avvenimento nel modo che segue:

« Tutte le tribu indiane che altre volte abitavano il territorio della Nuova Inghil-« terra, i Narragonsetti, i Mohikani, i Pecoti non vivono più che nella rimembranza « degli nomini: i Lenapi che avanti centocinquant' anni accolsero Penn sulle rive della e Delawara, oggidi sono spariti. lo mi sono scontrato cogli ultimi degl' Irochesi: di-« mandavano l'elemosina. Tutte le accennate nazioni già egli è tempo si stendevano « fino alla riva del mare : di presente è nopo percorrere più di cento leghe nell'inter-« no del continente per trovare un Indiano. Questi selvaggi non si sono già solaimente « ritirati, si sono distrutti (3). »

Veduto il fatto, veggiamone le cagioni: « Quando gl'indiani abitavano soli i de-« serti da' quali oggidì vengono banditi, i loro bisogni erano pochi: da se stessi si fabe bricavano le armi, l'unica loro bevanda era l'acqua de finmi, e non avevano per e vestimenta, che le pelli degli animali la carne de' quali li nutricava. »

« Gli Europei introdussero fra gl'indigeni dell'America del Nord le armi da fuo-

(1) Cicerone riconosce che i beni materiali non sono beni quando non appagano l'animo dell'uomo. « É chi intendiam noi che sia ricco? o questa qualità di ricco in qual nomo la poniamo? In quele lo, io eredo, la eni possessiono è tanta cho il fa agevolmente convento di un vivere fiberale, in 4 quello ehe non cerca più nulla, nulla appetisco, nulla più desidera. Egli è mestieri che lo stesso e 100 Ammo li giudielii ricco, non il parlare degli comini ; che l'animo slimi non mancargli più niente e e che altro non cerchi. Se'la sazio e contento del danaro che hai? e beno, il concedo, lu se'ricco. « Ma se all'opposto per avidità di daparo non reputi turpe niun guadagno, -- se ogni di lu fraudi, ine ganni, chiedi, patleggi, togli, rapisci,—questi sono eglino segni d'un uomo che abbonda, o d'un e bisognoso? Eli che l'animo dell'nomo deo appellarsi ricco, non il forziere : quantunque questo trac bocclui, fin a tanto ene io vedró te vnoto, non ti ripatero mai ricco 3 ( Parad. VI ). Simi glianti luoghi bellissimi son frequenti ne più nobili scrittori dell'antichità; la Stoa fn quella che chbe il merito di aver meglio formolata o ridolta all'evidenza la verità d'una si nobile dottrina.

(3) e Nei 13 Stati originari dell'Unione presentemente non vi hanno più di 6273 Indiani >

e co, il ferro e l'acquavite: hanno loro insegnato a surrogare i nostri tessuti a vesti-

Gli Europei adunque eccitarono iu essi de bisogni nuovi come preserive la politica del movimento. Gli oggetti poi da soddisfare questi nuovi bisogni, come pure impone la atessa politica, non crebbero inella ragione medesima de bisogni. Divennero più civili? Eccolo.

« In contraendo de gasti mori, gl'Indiani non appresero l'arte di soddisfari, è convenue lovo ricorrere all'industria de l'Bianchi. A correspettivo di questi beni, che e ssi nos saperano crearai, non potera il selvaggio offerire se non le ricche pellicce c che i sosi boschi aneora gli nomministravano. Da questo momento la caccia non d'oras solo provedere a sono bisogni, ma beu anco alle frivole passioni d'Europa. « Non inseguivano più le belve delle foreste per solo nutrirenee, ma aneora per procerure a si selsti i soli oggetti di cembio cie potessero dare a noi. »

« Per tal modo di mano in mano che s'accrescevano i loro bisogni non ristavano « dal diminuirsi i loro mezzi. »

Bisogni adunque accresciuti non vuol dire sempre industria di soddisfarli accresciuta, come suppone il sistema politico che esaminiamo. Laonde egli è un falso supposto, che l'nomo sia sempre dal pungolo degli accresciuti bisogni stimolato all'industria ; questo pungolo in certe circostauze non produce che l'impoverimento e la miseria anco estrema delle popolazioni, le quali uon potendo più resistere all'urgenza dei bisogni, per soddisfarli alienano fino le cose più necessarie alla loro esistenza. Ora la diminuzione delle cose necessario alla esistenza equivale a diminuzione di popolazione : e perciò i bisogni accresciuti nelle indicate circostanze sono opportuni per distruggere le popolazioni già povere e barbare, anzichè per incivilirle ed arricchirle. Gl'Indiani d'America per soddisfare a bisogni nuovi eccitati in essi dalla vicinanza degli Europei, sono costretti di dar loro delle pellicce: per dare le pellicce deblono distruggere le belve, e le belve parte distrutte e parte fuggenti davanti a questo accrescimento di guerra che loro si fa lasciano de' territori, che diventano inutili agl' Indiani che vivono di caccia. Finalmente non bastando le pellicce a soddisfare a bisogni in essi eccitati, gl'Indiani vendono i loro terreni a vil prezzo, e perdono fino il snolo in cni erravano. Continuiamo ad adire la descrizione degli effetti della dottrina politica che or forma l'oggetto della nostra attenzione praticata cogl'Indiani, non a dir vero per incivilirli, ma per ispogliarli di ciò che solo possedevano al mondo, le loro boscaglie e i fertili loro deserti.

« Lo spossessamento degl'Indiani si fa spesso a'nostri giorni in una maniera re-« golare e per così dire legale. »

« Quando la popolazione europea comincia ad avvicinarsi al deserto occupato da « nna nazione selvaggia, il Governo degli Stati-Uniti invia comnuemente ad essa nna « ambasciata solenne: i Biauchi radunano gl'Indiani in nua gran pianura, e dopo « aver mangiato e bevuto con essi, dicono loro: « Che fate voi nel paese de vostri pa-« dri? ben presto vi couverrà dissotterrare le loro ossa per vivere. In che mai la con-« trada da voi abitata val meglio d'un'altra? vi hanno forse solamente qui , dove voi « state, de boschi, delle paludi e de prati? forse che non potreste voi vivere altro che « sotto il vostro sole? al di là di queste montagne che voi vedete all'orizzonte, al di « là di questo luogo che termina all'ovest il vostro territorio, s'aprono delle contrade « dove stanno an ora bestie selvagge in gran copia: vendeteci le vestre terre, e voi « andatevi in que' luoghi là a vivere una vita felice. » Dopo essersi tenuto questo di-« scorso, si sciorinano tosto innanzi agli occhi degl'Indiani armi da fuoco, vestimenta « di lava, barili d'acquavite, collane di vetro, braccialetti, orecchini e specchi. Se alla « veduta di tutte queste ricchezze, esitano tuttavia, viene loro insinuato ch' essi non « potranno poi rifigtare il consenso che loro si chiede, e che fra poco il Governo stes-« so sarà incapace di garantir loro il godimento de loro diritti. Che fare? Mezzo con« vinti, mezzo costretti, gl'Indiani s'allontanano: vanno ad abitare de nuovi deserti « ne'quali i Bianchi non li lasceranno ecrto dieci anni in pace. Egli è cost, che gli « Americani acquistano a vil prezzo delle provincie intere di tal valore, che i più ricchi

« sovrani d'Enropa nun potrebber pagare (1). »

E qui mi permetta il lettore che io rechi ancora nn brano del rapporto che i signori Clark e Lewis Cass facevano al Congresso il 4 febbraio 1829, documento che mi viene somministrato dall'autore di cui ho fin qui recate le parole. Nella descrizione del modo onde gli Americani riducono gl'Indiani a vender loro i terreni, apparisce troppo distintamente in qual maniera i bisogni accresciuti aecechino le popolazioni specialmente semplici, e le travolgano alla propria rovina mediante le passioni che eccitano in esse, più tosto che loro aprano l'ingegno, e le incamminino per la via d'una lodevole industria, come si suppone.

« Quando gl' Indiani, narrasi in quel Rapporto nfficiale, vengono al lnogo dove « dee farsi il trattato, sono poveri e presso che nudi. La essi veggono e considerano e un gran numero di oggetti preziosi per essi, che i merendanti americani hanno cura « di recarvi. Allora le donne e i fanciulli che desiderano elle si provvegga a loro biso-« gni, comineiano a tormentare gli nomini con mille domande importune, ed impiegano tutta la loro influenza su di questi per ottenere che abbia luogo la vendita delle « terre, L'imprevisione degl'Indiani è abituale ed invincibile. Provvedere a' suoi bi-« sogni immediati, e accontentare gl'instanti snoi desideri è la passione irresistibile del « selvaggio: l'aspettazione di futuri vantaggi nol tocca che debolmente: agevolmente egli « dimentica il passato, e non s'occupa dell'avvenire. In vano si chiederebbe agl'Indiani « la cessione d'una parte del loro territorio, se non si fosse in caso di soddisfare sul punto « stesso a' suoi bisogni » (2).

Questi sono fatti che danno a conoscere la natura umana, e provano che l'astratta teoria di dover anmentare i bisogni nelle popolazioni, affine di aumentarvi l'industria e la civiltà, è indeterminata e troppo generale, e per conseguente molte volte funestis-

sima in pratica. · I fatti ehe presenta la natura nmana com' essa è in realtà, e che vengono trascu-

rati e non calcolati nella detta teoria, sono i seguenti:

1.º Non si calcola, che i bisogni non soddisfatti generano delle passioni in quelli ne' quali sono eccitati, le quali passioni, lungi dall'illuminare l'intelletto, l'offuscano e il confondono. All'incontro l'industria esige che si accresca l'intelligenza, anziche ella si dintinuisca o falsifichi. Dunque ogni qualvolta i bisogni nuovi si rendono cause di forti e impetuose passioni negli nomini, in lnogo di eccitarli all'industria, li spingono c travolgono a de passi falsi e funesti.

2. Non si caleola, che i bisogni eccitati possono venire soddisfatti ngualmente in diverse maniere; cioè o in una maniera che non ha dopo di sè altre conseguenze, o in nna maniera che trae dietro a sè delle conseguenze buone, o finalmente in una maniera ehe trae seco delle conseguenze dannose. A ragion d'esempio, io potrò soddisfare ai miei bisogni eoll'industria, ovvero eolla rapina. Nel primo caso, nel tempo stesso che provvedo al mio bisogno, io ritraggo anco il vantaggio, che aumento la mia industria

« Nel 1818 i Quapawsi cedettero 29,000,000 d'acri per 4000 dollari.

ε Il 30 maggio 1830 il sign. Ed. Everett affermava nella camera de' rappresentanti che gli
 ε Americani avevano acquistato già, per trattato, all'est e all'ovest del Mississipi s30,000,000 d'acri. 2 e Net 1808 gli Osagi cedettero 48,000,000 d'acri per una rendita di 1000 dollari. »

Affine di appropriarci le terre deserte, così diceva ai 14 febbraio 1830 il signor Bell riferente c del comitato degli affari indiani al congresso, noi abbiam preso l'uso di pagare alle tribù indiane c quanto vale il loro paese di coccia dopo che il selvatico è fuggito, o è stato distrutto. 3 — Cio che intendono di pagare gli Americani a "estraggi non e il valore del terreno, ma il distritto di occupazione, qual è in mano di chi non sa trarre alcun profitto dal medesimo fuor quello solo di camminarvi e dormirvi sopra.

<sup>(2)</sup> Documene l'gislatife du Congres, doc. 117.

e colgo tatti i beni d'una vita laboriosa. Nel secondo caso, provvedo bensi al mio bisogno, ma io deterioro la mia condizione morale, e mi procaccio tutti i mali provenienti dalla immoralità. Avendovi adunque più modi di soddisfare a' miei bisogni, altri buoni nelle loro conseguenze, altri cattivi; i bisogni ch'io provo non pessono essermi cagione di bene, se io non mi trovo in una tale condizione, nella quale io sappia, possa e voqlia soddisare a' miei bisogni con modi onesti ed ntili. L'Indiano, a ragion d'esempio, mancando di previsione, non sa per anco eleggere il mezzo dell'industria a sopperire a suoi bisogni, e si appiglia a quello ruvinoso di vendere le sue terre. L'Indiano medesimo mancando di sufficiente dominio sopra se stesso per differire alquanto la soddisfazione de suri desidert, come richiederebbe il mezzo dell'industria, e perciò riuscendogli insopportabile ogni dilazione, non può eleggere il mezzo migliore, e scegliere il pessimo, quello di vendere l'unica ricchezza ch'egli possiede, il suolo che lo sostiene sopra la terri. Finalmente gli nomini viziosi scelgono de' mezzi immorali a soddisfare a' loro bisogn accresciuti, trovando che tali mezzi sono e più pronti, e più comodi, e soprattutto nu conformi al maligno luro genio. Questi non iscelgono i mezzi buoni perchè non voltiono. Posti dunque questi fatti innegabili, accrescinmo i bisogni fattizt in popolazioni mprovvide. - L effetto sarà di rovinarle. - Accresciamo i bisogui fattizi in popolazoni che hanno degl'istinti subiti e fanciulleschi, come necessariamente sono le popolizioni ancor barbare. - Lo stesso cifetto. - Accresciamo i bisogni in popolazioni crrotte. - L'effetto sarà di accelerare la loro rovina materiale, in pari tempo che si aumenta e trabocca a gran passi la loro immoralità.

Or convien noare, che non vi ha nessana nazione, per civile e colta che ella sia, la quale non contenza nel suo seno 1. "un numero di persone prive al tutto o in parte di previsione, 2." un numero di persone che o per età o per carattere banno de' gnsti impetnosi e del tutte fancielleschi, 3." un numero di persone immorali.

Cio posto, egliè evidente, che l'anmento de'bisogni operato dal governo in una nazione qualsivoglia, produrrà un effetto funestissimo sulle tre classi di persone indi-

cate, cioè nn anmesto di miseria e d'immoralità.

La savia politica des tener conto di questo effetto inovitabile, che produce in una nazione qualsivogli: l'aumento de desidert e de bisogni ceciata artificialmente nel popolo. Egli è pure manifesto, che questo danno che si produce nello stato coll'ammentare i bisogni e i desider del popolo, è tanto maggiore, quanto le tre indicate classi di persono sono più numerose.

E tale effetto funedo, che ogni aumento artificiale di bisogni produce nel popolo, come cargine di en fatto palmare che i osaera costanimente en elle nazioni più colte, e specialmente nelle capitali d'Europa, Nelle nostre magnifiche capitali, di cui insuperibamo, vedesi accopitala la mieria più restrema alla più recedente riccherza, e la più mostronos immoralià alle viriu sociali. Il qual fatto cessa d'essere misterioso quando si considera, he lee grandi città e nazioni i bisogni artificiali, e ona esti i desideri viri, sono aumentat assai più che in ogni altro losgo. L'aumento eccesairo di tali bisogni e di tali desideri produce necessariamente somma mierate a somma immoralità in quella porzione iri numerosissima di abitatori che appartiene all'una o all'altra delle tre classi da noi di sirgar indicate.

Fale che i figlioid id famiglia non conoscano bisogni artificiali, e sicco privi del coliciel vi vi che nassono da questi. Essi sono hanno elanue acgione di non esser sottomessi e affecionati, come lor detta la natura, ai loro genitori, e di non vivrer transulli melle proprie famiglie. E-Eccitate nella gioventi fulti bisogni, e con essi i desideri di soddisfarri. Non avendo alle mani, durante l'educazione loro, i mezzi legitimi di ridori, ricorrono al farto domestico, al gioco, e ad aller modi illegitimi per giungere al luro intento. —Crescere danque il numero de'bisogni fattizi nella gioventi è il medicano che gatare in eas l'inquietdone e il mal morre, storda dall'oraste ad uble educazione, alla quale vurrebbero applicarla i parenti, e metterla in sulla via dell'immorabilia edella corruzione.

Elac che il porero impotente di lavroure non cononca i bisogni fattiri. Egli vivo della pora elementa ne hroreve diala cortà del mosi imili, tranquillo el innoccao. —
Mettengli is voglia di vivere meno male. Non bastandogli più a limosina constanente riceruta, ricorre al futto, alla positiuzione, a rifalinariamo, e al alti messi indami di lucca, servendo così ai vizi dogli uomini.—Crescere dampei il sumero de bisogni ista in esporeri e il medismo che i. 7. erescere il murero di qualiti el provinti il medismo che i. 7. erescere il more del budi, e per come grante inti nel poveri e il medismo che i. 7. erescere il more di dunili più minimi in a vitti me della dissolutaza; 3. erescere il nomero di qualiti che i remono ministi a vitti altiri, e rendere con chi il vizio più agevole a tutti; 4. mettee nan separazione e una gerra intestina fra le diverse chesi dei tutti dispiciabi la cisso povera roresciata nulla immoralità e ressai infance, non solo è direntita incapare di risogrere dal sonomies va tato, ma el la fatta vile aggi che di della dire chesia, infesta y nimisca alla società, e degna che si distrugga, ami che si soccerar: casa odia, ed è odira. L'estimicas della compassione verso i poveri, che nacce in tall modo per necessaria conseguenza ammontandosi la dreezza del conce da tutte e dne le parti, è un danno nilinito che si fa allo stato morele e pecclifio della società.

Passiamo ad altre classi. Pino a tanto che il contadino e l'atigiano non conosce che que bisogui che egli pnò appagare agevolmente col travaglio della terra e col gnadagno giornaliero, l'uno e l'altro vive contento in seno della famglinola, e vi gode la domestica felicità. Se i bisogni crescono di un solo grado, in manera che con accrescere alguanto la fatica e la sollecitudine ne'lavori possa ancora soddisfarvi, facendo noi l'ipotesi migliore possibile, non seguirà alcuno sconcerto, perciè egli può giungere con maggior travaglio a soddisfare a bisogni. Questa ipotesi per atro si avvera solo in individui che hanno ben radicata l'abitudiue al lavoro, giacchè i regligenti non sentono lo stimolo di cni parliamo, o per dir meglio non giova loro se nonad accrescere le loro malizie e le loro ribalderie. I contadini adnugac, gli artigiani e nannfatturieri che già prima lavoravano, venendo nuovi bisogni, lavorano di più. E bere! Farà questo anmeuto di lavoro un bene o nn male?-Egli è chiaro, che se le faniglie de'contadini e de giornalieri vengono obbligate ad nna fatica soverchia per suppire a propri bisogni, essi soggiacciono ad nn peso maggiore, e ad nna maggiore povertà. Se il travaglio necessario per sopperire a lor bisogni è eccessivo, esso diventa finilmente grave e importano alla natura umana; ne conseguita na disamore al medesino travaglio; le forze corporali, in vece di conservarsi, si frangono; e ad ogni accidente di malattia in un individuo della famiglia, o di mancanza di lavorio, la diminuzione del guadagno è più importuna o anco del tutto fatale: insomma la classe di cui parliamo, più affaticata com'ella è, trovasi anco più tentata di abbandonare il lavoro stesso, in cerca di gnalche mezzo che più speditamente le somministri i mezzi da soddisfarsi, senza riceverne tanta oppressione.

Ma qui i bisogni artificiali non son crescinti che di nn grade: facciamoli dunque crescere d'un altro grado: quale effetto n'avremo noi? —Prima di tutto la divisione e

la discordia domestica.

Obsto s'intenderà subito da quelli che hanno fatto qualche osservazione un avvenimenti che si rimonano oggi giorno. La fauglia è composta dana parte debole, che sono le donne ed i fanciali, e d'una parte forte, che sono i pada cel i figlinoli adulti. Se' vi sono molti bisogni da sodisfaire, cei piroducono necesariamente il trammia domestica, o sia l'oppressione che carrotta la parte forte sulla parte debole. I capit di cassi mentione del megetti bisogni distitti. I sattata larguriare nola miersi la mogli et i continuo con la disperimenta del proposito del proposita i significante del parte del proposita di solitezza, dove trovano da appagarer i venencii loro appetiti. I signinii adulti di fami gli fanno risas color puditi: Tache parti forti suacer la gurra; c'i siloi sono i figliuoli che la vinono: sia perchè l'amore paterno aggilardisce bene spesso ne padri la feccio, sia perche i signito più nousi per git moi hervasto glici avanozat del padre che travaglia e guadagan meno di essi, e che non hu mai loro inspirato rispetto, attros la sun disordinata condotta. Vizt e discordia negli nomini adulti, inedia, stento e affizzione nelle donne, chucazione abbandonata, famiglia senza governo e senza gioie: tale è danque il certo effetto dei hisogui fatizzi eccitati oltre a un certo grado nella classe agricola e mandattire.

Ora conioni una tale política ad operare: i hisogni fatidi crescano intevia in amero ed in negmena. Allora in iniana maisres i proventi della professione basteramo na codidalervi; nè con intio ciò quelli che sono punti da de desidert e da passioni tanto na codidalervi; nè con intio ciò quelli che sono punti da del desidert e da passioni tanto delle due, o di bottavi a mezzi illegittimi per acquistare il modo di soddidarsi, o d'abandonare quella prefessione che non da lora dalbastara, cercandone una più lucresa. Questo è ciò cha a revine continuamen bindo menti produce delle continuamen bindo menti delle di professione, si dividono nelle predette dore claus: alla ri danno di nala fare, altri cercano d'avanzare di condizione. Esaminismo se lo spignere gli comini all'uno o all'altro di questi puriti, possa essere cutile alla sociale.

Chanto al primo, che coas mai sono i ludir, gli assassini, i frodatori, i biscazziori, gli azcoco-gatulgi, e finalmende gli rignamatori di tutte le guio, se sono sempre nomini simolali fortemente da bisegni fattut, che, non trovando in che altro modo soldiarri, si volgono a spegliare gli altri colla forza o coll attuta delle loro proprieti il Danque nel numero eccessivo de bisogni artificiali, nell' urgenza de' desidert e delle pussioni che si probocono, o da cui so prodotti, si dee intraveder chiana la eggiono di tutti principali mali della società, la cagiono che spinge gli uomini d'ascire dalle chasinoste in cui si trovano, per gitture si perdersi inelle classi de' delinquenti. Sarà ella

dunque ntile e savia una si fatta politica?

Ne men difficile vuol essere il sostenere con solide ragioni, che alla società rechino vantaggio quelle persone che i appigliano al secondo de due nominati partiti, cioè che abbandonano la propria condizione in cui sono, per trovarne una più lucrosa e più stimata agli occhi degli nomini, nella quale possano meglio accontentare i bisogni che si

sono sollevati nel loro cuore.

Somigliato costore à primi pall'abbandonar che fanoo la professione propris, sebbeno non prenduno come i primi and nérieniore rac. Ve se il contatino o l'artigiano abbandonasse la propria professione perché il namero de contadira o quello degli artigiani soverchisses à l'hosqui della sociati, ninn mal ei sarrebie in questo abbandono. Ma la ragione onde la persone di cni parlismo staccansi dalla propria professione non è questa, non è una ragion sociale, sun una ragione del tutto ognosita. Sociono de lesogni che not conocerano, perché il governo s'è dato cara di fari nascere in esti sogni che not conocerano, perché il governo s'è dato cara di fari nascere in esti non piace adunque più qual d'arc, che von nos nominatire come sodifiare a' anovi desideri. Convien rillettere, che il governo che sommono dei dender fattita de montale qual tali de dan la prima ma monta pris perche bort della nas teoris, che in generale proserive l'accressimento indefinito de' bisogni in nan ragion maggiore dei mezzi di sodidirato.

d'anque negli agricollori e negli artigiani si eccitano bisogni eccedenti la possibilità d'appagniti on protesti del proprio stato, dissonori della propria prefessione, l'albundonno; ciò che non può esser che molto damono tatte la volte che vaggono in questo mod-a addraria le hancia all'agricoltare a ella ril. La mano d'opera per dimittorione degli opera i incarisce, onde risulta nu danno economico all'industria ed alla statonie in generale. La naziono nella quale vien meno la voglia di lavorare nel giornalieri e si fa eccelenti il prezzo del lavore, ha nni impedimento grandissimo chi e rende difficie de nazi impossibile il anda avanti nella ria dell'industria, del commercio, e in una parola dell'arricchimento, rimanendosi l'ultima nella concorrenza che desovenere colle eller nazioni.

And the second second

Oltracció riflettasi, che quelli che abbandonano la propria professione per impararne una più lucrosa, cominciano dall'esporsi a delle perdite certe, le quali sono anco attrettante perdite di ricchezza nazionale, e debbono vincere delle difficoltà cho fanno loro ben sovente fallire l'esito da essi sperato.

In gnanto alle perdite: 1.º Passa un certo tempo fra il sentirsi sollecitato da bisogni straordinari a can-

giar professione, e l'effettiva risoluzione di cangiarla.

In tutto questo tempo di mezzo l'nomo, vacillante in un dubbio e in un malcontento crescente, va perdendo ogni di più l'amore al genere di travaglio, a cui si applica con una negligenza sempre maggiore, perchè presente di doverlo abbandonare, Questo stato incerto ed inquieto non e solamente rovinoso all'economia della famiglia, ma anco alla moralità. S'abbandona l'uomo facilmente a' divertimenti, o passa il tempo in ozio per ogni minima occasione che gliene sopravvenga; giacchè la solita fatica gli si è già resa immensamente noiosa. I giovani che dopo aver posto mano ad nna professione l'abbandonano, banno quasi sempre un rinscimento infelice.

2.º L'nomo abbandonando l'arte propria, quella in cui, per così dire, è nato, per pigliarsene un'altra, lascia il mestiere che fa per apprendere un mestiere che non sa. Ci ha dunque nua perdita di tempo in questo passaggio, ed una perdita di abilità; perocche egli è difficile, parlando ordinariamente, che altri si renda più abile in un arte novella, che non sia in quella che apprese da'suoi genitori e che succhio qua-

si col latte. E quante difficoltà non ha egli, oltr'a questo, da vincerel Dee pagare le spese di magistero, dee lottare cogli emuli, colle circostanze avverse, colla novità d'una condizione nella quale non sa ancora contenersi prudentemente, inesperto com'egli si trova essere de pericoli che l'accompagnano, e in mezzo ad nna compagnia di colle-

ghi già esperti.

----

Ma vinca totte difficoltà, Rimarrà ancora da proporsi ai nostri politici no gran problema. Com'essi destando nelle classi agricole e industriali delle grandi voglie e degli smisurati bisogni, spingono queste classi all'insu, cioè ad invadere il posto dello classi superiori; così pure la stessa politica del movimento pressa e suppove dal loro posto anco le altre classi superiori della società col solito mezzo di seminare in tutti i cittadini de'nnovi bisogni. Or ecco il gran problema: « Sara egli ntile alla società umana che niuna persona voglia più mantenere il sno posto, ma che tutte vogliano ascendere, tutte spingersi ai gradi più elevati? « Mi si dica, dove anderanno tutte queste persone in moto? lo veggo che se la piramide sociale è larga alla base, ella è poi ristretta alla cima, per quanto spuntata e mozza la si concepisca : voglio dire, io veggo che se gli uffici bassi possono occupare in ragguardevole numero di persone, i posti all'incontro più elevati sono necessariamente pochi, e nn numero assai limitato di persone basta a far che sieno tutti occupati. Che avverrà dunque se una moltitudine immensa si precipiti, quasi al conquisto d'un bottino, verso quel piccolo numero di posti e di uffici più alti? Chi non vede che questo movimento caccia tutta la gente in un logo si angusto, nel quale le persone si debbono schiacciare l'una coll'altra? non n'avrem noi dunque per ultimo elfetto una guerra la più accanita di tutti con tutti, nella quale però la maggior parte rimane perdente, per questo appunto che i luoghi che voglion tatti occupare non possono ammettere per la loro natura stessa se non poche persone? Questa ambizione incontentabile, questa sete morbosa d'onore, di potere, di lucro, diventa nniversale bisogno, mercè la politica di eni parliamo, e questa politica non può tuttavia anmentare a sna voglia il numero delle persone costituenti le classi più elevate: la conseguenza, l'effetto di essa non è dunque se non questo, che i posti più elevati della società non sieno mai pacificamente posseduti da niuno, sieno sempre invasi da pin violenti o da più astuti, da quelli in nna parola che sono più esagitati dal hisogno di sedere in tant' altezza, non da migliori e che quegli stessi vi giong ano staochi, ferifi nel combattimento, dopo di aver rovesciato ed abbattuto nu gran numero di emali, incerti di mantevorci nel posto invidato anche sol pochi itanti. Certo i governi de nostri kempi, quantunque abbiano cresciuto immensamente il numero degli mipiegdi, tuttavia her a scorognosi di non aver posti basteroli da contentare la simbochevole turba di pottulanti, e le Università continuam pure a vomitare nella socicità centinasi di giovani che sentono un bisopro inmense oli indire nelle cose pubbliche, e che pur rimangono lunghi anni senza carica e senza pane in seno a delle famigiei smunte dalle spose incontrate per lor manteniempo nel corro degli studi.

Ouclli che discudouo la teoria politica che prescrive di anmentare i bisogni fattizi de popoli, se fussero consegueuti a sè stessi, dovrebbero bramare nn'ampissima gerarchia sociale, e non mai pui de governi a buon mercato, acciocche dalla base alla punta vi avesse un lungo spazio da percorrere, e le diverse classi si potessero muovere all'insù senza giungere tosto tosto al termine del loro moto, o senza venime fra luro in breve alle mani, buscando intanto ad ogni scaglione della piramide nu tozzo bastevole da rosicare. Ella è dunque una manifesta inconseguenza quella de politici nostri, i quali, con una teoria che solo ne governi monarchici sarebbe meno perniciosa, e potrebbe camminar qualche tempo senza rovinarvi al tutto la società, pretendon poi di esser popolari e fautori della materiale nguaglianza fra oittadini. Non è egli vero, che se questa materiale uguaglianza potesse aver luogo, ogni movimento sociale sarebbe finito? nou è egli evidente, che in nno stato in cui tutti i beni e tutte le persone fossero pareggiate, e perciò non formassero che nna classe sola, qualsivoglia movimento che facessero le persone stimolate da' bisogni, non avrebbe altro effetto che quello di far uscire le persone che si muovono dalla linea comune, e distruggere la stabilita e predicata eguaglianza? La dottrina dunque che prescrive d'eccitare i bisogni fattizi nel populo, all'uguaglianza è nemicissima, come quella che colla nguaglianza de cittadini non potrebbe giammai conciliarsi: tanto più ch' egli è impossibile che i bisogni che il governo del movimento va seminando, crescano in tutte le persone nello stesso grado e nello stesso modo; onde dee rimaner disugnale anco lo sforzo che i cittadini fanno per soddisfarvi, e il conquisto de beni verso de quali con varia lena si slanciano.

Dove all'incontro fra l'infima classe e la suprema una gran distanza vi fosse come è nelle monarchie, s'intende la possibilità di maggior moto : s'intende altresì, come questo moto possa venir accostando lo stato de cittadini al pareggiamento delle fortune e del potere, purche però si supponga che i bisogni s'accrescano nelle classi basse e non nelle più clevate. Chi ben considera, s'avvedrà che questa nostra osservazione è la chiave che spiega la vera origine del sistema politico del movimento, che prese prevalenza nelle menti e nel sentimento de popoli da tre secoli a questa parte: che ne fa intender lo spirito, e in parte il giustifica ne suoi istiuti, mentre il condanna nelle sue formole. Noi combattiamo le formole di questo sistema come inadeguate al suo spirito; noi dimostriamo queste formole vaghe, indeterminate, e perciò funeste all'umana società. E veramente che di più funesto, anzi che di più reo di quella politica che prescrive di doversi aumentare i bisogni fattizi de membri della società senza indicare nè la qualità, nè il limite di questi bisogni, nè le classi nelle quali giova che i bisogui fattizi si aumeutiuo, ne le circostanze sociali che reudono desiderabile nn tale aumento? Se i bisogni fattizi debbousi aumentare in tutte le classi; dunque anco nelle superiori, fin anco nella suprema. Ma non è questa la certa via di gittare nel seuo dei maggiorenti e de principi delle immani ambizioni , delle voracità insaturabili , la crudelta, la mollezza, tutte le passioni spinte al furore? non è questa la certa via di far nascere delle fortissime teutazioni di abusare del potere in tutti quelli che l'hanno in mano, qualunque possa essere la forma di governo?

E pure con prescrivono, per dirio di nuovo, le formole prese alla lettera : con operarono moli, cioè tutti quelli che seguono sol delle formole, senza che la lor condotta sia guidata dal senso intimo dei tempi; ne sarebbe difficile indicare le livide tracllosvini V. I.

35

ce clie l'azione di questi rigorosi sensisti lasciò e lascia continaamente aelle moderne

Ma se osserviamo quanto gl'istinti politici delle moderne nazioni vanno operando in Europa da treceat' anni, noa ci sarà paato difficile accorgerci che tali istinti, anzi che ben espressi, sono in coatraddizione colle formole astratte che noi rifintiamo . non riconoscendole per fedeli espressioni di quelli, quali pur le spacciano i loro aatori. E in vero tutto l'andar delle cose pubbliche da trecent'anni mira a rialzare le classi inferiori, ed a svegliare in queste sole desidert e speranze per readerle attive. Non ha dangae per principio l'accrescere i bisogni in geaerale. Egli è anco improprio il dire che tende a crescere i bisogni del popolo; questi bisogni sono pur troppo una consegaenza niente affatto utile; noa mai il fiae della politica pratica de moderni secoli ben intesa, iatesa nel sao vero spirito, nella parte miglior del suo spirito. Ciò che ella voole veramente accrescere nel basso popolo si è la cognizione de propri interessi e la risoluzione di applicarsi ad essi con previsione ed attività; il che è lodevole; quanto poi a bizogni, essi non formano che la mala giunta, come si saol dire, della buona derrata; conciossiache non vi ha nelle cose amane miglioramento di qualsiasi genere, che seco non avvolga qualche nnovo male, per una legge profonda, ontologica, indeclinabile e sfuggente allo sguardo de'snperficiali perfettisti. Ma i filosofi nostri mal provvedatamente s'appigliano a'bisogni quasi alla cosa priacipale, e formolano su questi la assarda teoria. Di più ; il bei desiderio delle colte nazioni di vedere la moltitudine meno ignorante ed inerte nacque principalmente in quegli stati monarchici, nei quali la plebe cominciava ad émettere dal suo seno persone svilappate, ricche, colte, cioè a dire influenti coll'industria, col sapere, col merito nel corpo sociale. Queste persone direnute medie fra il basso popolo onde uscivano, e l'aristocrazia a cui si avvicinavano, erano ia caso di por mente qual grave giogo d'ignoranza e d'inettitudine pesasse sulla grande maggiorità delle nazioni, e come a cagioa di questa inscienza e quasi stupidezza rimanessero i suoi diritti senza difesa, ed aperta la via alle oppressioni di quelli che eraa più potenti, più scaltri e più associati insieme per la ricevuta edu-cazione. Vennero donque costoro in gran voglia d'avvicinar la piebe alle sommità sociali, e lo sperarono mettendosi essi stessi a guidarla, ammaestrarla, incoraggiarla (1), Ma fra questi, mossi in origine da un sentimeato di nmanità, di equità, di giustizia. v'ebbero degl'impazienti, dei violenti e de malvagi: alcuni vollero veder sabilo il riuscimeato del lor disegno a dispetto della forza delle cose, e scelsero que mezzi che credettero i più proati per venime a capo, trascuraado di osservare se fosser prudeati, se giusti, se egni, se onesti : altri s'irritarono a cagione delle resistenze, e l'ira pose loro in mano le armi, onde quell'opera che era esseazialmente pacifica , divenne saaguinaria, micidiale : altri finalmente privi di morale non meno che di religione, s'unirono ai primi per fiai secondari, per interessi proprt, confusero tatte le idee che determinavano la aatara dell'impresa, e per trarre avanti con celerità l'opera imbastardita e deformata nelle loro menti corrolle, niente risparmiarono di ciò che vi avea di più sacro e di più santo sopra la terra, rendeado abbominabile quel movimento nmanitario che avea par presi i saoi avviamenti da na principio di giustizia e da an sentimeato di fratchazza universale infuso dal cristianesimo nel cuore degli uomini e in essi profondamente occultato quasi perchè dovesse poi germogliare nella stessa società alla propizia stagione.

Questi impazienti, questi violenti e malvagi sono appanto quelli che fusero le lor passioni ia teorie politiche le più strane: una delle quali a noi pare quella che prescrive ai goverali ia generale « di dorer aamentare nella società i bisogni sempro più soora i mezzi di soddisfarli. »

<sup>(1)</sup> Cho la politica di cui parliamo avesse questo fine lo conferma l'osservazione, che i politici appartenenti sinceramento al sistena della resistenza appartengono quasi senza eccezione alle clasti più clerato della società, e ai lero addetti.

Vero è, che gli nomini del movimento non sono tatti inconsiderati a tal segno. Alcuni ci spiegano più moderatamente il loro pensiero, dicendo, che ciù che essi vogliono non è che tutti i cittadini salgano realmente dalla loru classe ad una più elevata, ma solamente che sia libera a tutti la concorrenza alle condizioni ed a' posti migliori.

Ninno certo più di noi amico della libera concorrenza a tutti i beni, purche non si fraintenda questo vocabolo, a dir vero indeterminato ed equivoco, di concorrenza. Non siamo mica noi amici di quella concorrenza che si erige ad nnico fonte e principio di giustizia : siamo amici solamente di quella, che in vece di esser causa della giustizia, non è che nu effetto di essa, l'effetto di una giustizia cho precede al diritto di concorrenza, e precedendo lo determina. Ora ommettendosi questa distinzione importante, la parola concorrenza riesce incerta, e schiude il campo a molti noiosi sofismi.

In secondo luogo, la libera concorrenza si apre forse a tutti coll'aumentare i bisogni di tutti? Quando molti s'accalcano per entrare in un luogo angusto, non si impediscono essi gli uni gli altri, e non è ella più leuta e più difficile l'entrata di que pochi che il luogo capisce? Oltre a che, altro è che a tutti sieno aperte egualmente le vie, altro il pretendere che abbiano tutti il bisogno di percorrerie anche quando mancano loro le forze. Che non mi sia chiuso l'adito alla vetta deliziosa di un monte, egli è sempre per me un vantaggio, fino che m'è libero d'ascenderio o di non ascenderio; ma che io sia costretto di ascendere per quelle strade acoscese e risicose, anche quando mi trovo inferme le ginocchia, o rotte le gambe; che io n'abbia un bisogno anco quando non ne ho le forze, questo non è per me un vantaggio, ma nn aggravio insopportabile, una necessità che mi fa arrischiar la vita, senza che possa giungere all'altezza a cui tendo, venendo io meno in sulla via.

E nella detta concorrenza effettiva di molti all'acquisto delle fortune chi è che

scapila, se non il più bisognoso?

Abbiamo veduto gl'Indiani dell'America perire, perchè que'popoli poveri, divenuti bisognosi per gli desideri cresciuti, non possono sostenere la concorrenza con dei popoli ricchi. I bisogni artificiali che i ricchi soddisfanno col superfino, i poveri non li possono soddisfare se non che col necessario. Gli Europei adunque cangiano quello che loro soprahbonda, con ciò che è indispensabile alla sussistenza degl' Indiani. A questi dunque, dopo soddisfatti i bisogni fattizt, non resta più nulla ne manco da vivere.

Ne si creda che questo avvenimento abbia luogo solo quando de popoli che sono ancora nell'infimo grado della civiltà, si trovano a fronte di popoli civili. Anzi egli è un falto universale, che si riassume in poche parole : « chi ha più gambe corre di più

e gionge il primo a rapire il premio della concorrenza, »

Alcune populazioni indiane del sud dell'America, come quelle dei Chcrokéesi o dei Krecksi (1), si sono messe sulla via dell'incivilimento, ed hanno fatti non pochi passi per essa.

- Ma e intanto che questi selvaggi si affaticavano a incivilirsi, gli Europei contia nnavano ad invilupparli da tutte parti, e premerli più e più: Oggidi le due razze si « sono finalmente scuntrate : elle si toccano. L'Indiano s'è già reso superiore del sel-
- « vaggio suo padre, ma egli è ancora troppo inferiore al biauco suo vicino. Gli Euroe pei, aiutati da loro mezzi e da loro lumi non banno punto tardato ad appropriarsi la
- « maggior parte de vantaggi che la possessione del terreno poteva fornire agl'indigeni: « si sono stabiliti nel mezzo di questi, impadroniti delle loro terre, od acquistatele a
- « prezzo vile, e li banno rovinati per una concorrenza che gnesti non potevano soste-« nere. Isolati nel proprio lor pacse, gl' Indiani non formano più che una piccola co-
- c lonia d'incomodi stranieri nel mezzo d'nn popolo numeroso e dominatore. » Lo stesso è l'effetto della concorrenza sempre funesta al più povero, anco quando

o(1) Queste populazioni si trorano negli stati di Georgia, di Tennessea, d'Alabama, e del Mis-

si tratta di gente che ha fatto un terzo passo nella civiltà, un passo più su de Cherokeesi e de Krecksi. Nell'America ne troviamo di nuovo l'esempio. Alla città di Vincennes sul Wabasch, fondata in mezzo al deserto da de Francesi alla metà dello scorso secolo, non mancava nulla, prima che ci venissero de'fuorusciti americani. Questi più ricchi di quelli, che avean preso non so che del selvaggio, li rovinarono colla concorrenza: ebbero le loro terre a vil prezzo: e la popolazione francese, già ridotta a picciol numero, dovette ramingare altrove a cercar sussistenza.

Ecco somiglianti effetti prodotti dalla concorrenza ne'popoli in tre diversi gradi d'incivilimento, cioè nel primo, quando sono ancora selvaggi, nel secondo, quando sono appena avviati sul cammino della civiltà, e nel terzo, quando sono nomini inciviliti si, ma alguanto scaduti. In concorrenza con nazioni pienamente civili, i primi si distruggono, i secondi perdono i mezzi e la voglia di progredire nella via dell'incivi-

limento, gli ultimi impoveriscono e si dissociano.

E si consideri in tutti questi fatti, che la concorrenza di popolazioni men colte colle più colte, non trarrebbe tuttavia seco delle conseguenze così funeste, se in quelle

non fossero nati i bisogni fattizi.

Perchè vendono i loro descrui le tribu cacciatrici? perchè vendono gli stromenti da coltivare i campi quelle che banno già cominciata la vita agricola? e finalmente perchè vendono le loro terre già ben coltivate quelle che sono vicine alla vita civile? Sempre e poi sempre pel bisogno di bere dei liquori forti, pel bisogno di vestire delle morbide stoffe, per la vanità entrata loro degli ornamenti del corpo, e per tali altre necessità e cupidigie svegliate in esse quando non sono in grado di soddisfarle se non sacrificando le lor cose più necessarie. E qual dubbio, che se tali bisogni del tutto artefatti non si fosser fatti sentire, mai quelle genti non sarebber vennte consumando, per secondarli momentaneamente, quanto formava l'unico fonte di loro sussistenza? Chi ba più bisogni, più consuma; chi più consuma, riman più povero. Il vantaggio è di colni che produce e vende la merce prodotta a chi n'è bisognoso. Dunque i bisogni non valgono mai ad arricchire coloro che gli banno, ma quelli che non gli banno a spese di quelli che gli banno e li vogliono soddisfare (1). Levati i bisogni superfini, la concerrenza rovinosa fra gl'inegnali di cui parliamo non è pin possibile.

Quello poi che abbiam detto della concorrenza fra nazioni che trovansi in diversi stadt d'incivilimento, si dee dire ugualmente delle diverse classi di persone che com-

pongono nna nazione qualsiasi.

Supponendo eguali i bisogni eccitati in diverse classi di persone, essi esigerebbero una eguale spesa per soddisfarsi. Or nna necessità nguale di spendere in più persone che non hanno mezzi eguali, non è mica un peso eguale; ma è nn peso ed nn danno maggiore per quelle persone che banno minori mezzi, che non sia per quelle che hanno mezzi maggiori. Alla ristretta famiglia dell'artigiano e del contadido la spesa di dieci lire sprecate alla festa nella bettola, pnò esser più rovinosa d'assai che quella di mille ad nua famiglia opulenta sprecate in un desinare. La concorrenza non è danque sempre la miglior cosa buona pel popolo, come si suppone, ma il più sovente è solamente di profitto alle aristocrazie di ogni genere, e specialmente all'aristocrazia della riccbezza industriale.

Dalle quali riflessioni si può finalmente cavare un principio importantissimo per istabilire qual sia quella misura di bisogni, che non pregindica al ben essere delle famiglie e dello stato; e dove cominci l'eccesso pregindicevole di questi bisogni; il qual principio si è il seguente:

a I bisogni fattizi (2) non debbono mai eccedere quella quantità di mezzi, che il



<sup>(1)</sup> Delle altre riflessioni che provano il medesimo furono da me esposte nel Saggio sulla Definizione della Ricchezza, inserito negli Opuscoli Filosofici Volume II, facc. 307 e seg. (2) Si suppone parlare di bisogni fattiti per se enesti.

reddito nelto della sostanza posseduta o dell'industria somministra; e se trapassano questa misura, essi occasionano un consumo superiore alle forze della famiglia a la rovinano » (1).

Lande la misera del biaggià innocai son è agnala per tutte le classi e le fissinicia de cittadini, ma varia secondo il redelcto netto che somministra i merzi di soddisfarri. Oltr'a questia mistra, i detti biaggia sono passioni de arrectano e traggiano a consamare il necessario in soperfisila. Li conoci, la cui mente è anna ed il coore incorretto, non crederia mai di aver biasgono di ciò che non pois avere serza deterirare la sua condizione: il nascimento adunque del biasguì eccessiri è sempre unito negli summi alla corruzione morale ed all'occarramento dell'inteligienza,

Determinata poi la misura entro la quale i bisogni nelle diterse classi e condizioni di persone rimangono innocui al ben essere materiale delle famiglie, potremo anco ri-spondere alla domanda: « con qual progressione questi bisogni possono crescere, sen-

za rendersi nocevoli? »

Le risposta è una conseguenza di quella che abbiamo data al quesito precedente. Se i baogni non debbooo eccedere il redditto, egii è manifesto che que binogni non diventeramo positivamente nocivi, fin che e crescoramo colla stessa progressione, colla quale cresce il reddito destinato a soddinfarti, ovvero meno, ma nun mai più »

Questo reddito cresce e diminnisce nelle diverse nazioni secondo leggi certe, che

l'Economista dee definire mediante i dati raccolti in accurate statistiche.

Egli è eridente, che in quella nazione dore in generale il reddito de cittadini, per circostanas speciali, andasse diminente la sarienza del Governo dorrebbe scrimente occapara à diministre i bisogni fattat e consumatori: e gli spelienti adoprarià ad ottenere na tila fine sarebbero un constratabilmente più indersici, che no sono le prolitizioni che si fanno delle merci forestiere affine di dar tempo al progresso dell'industria interna.

Il reddito poi disponibile pe'bisogni artificiali parte risulta da'frutti delle sostanze

che si posseggono, parte dalle produzioni industriali.

Quanto a quest ditino fosta, l'industria, le artí, e in generale le maniere d'amentare la ricchesa, non a ispredenos dai popir reast in na situate; convirie dare un tempo necessario alla luvo cilocazione. Or in questo tratto di tempo che di necessità spendono nell'imparrea, il contatto lore cor popio ristini soni sueste fattate: i prodotti dell'industria di questi sono necessariamente imgiliori e men cari di quelli che prodono nesi colla lori industria incipiente e or trans strumenti di cai sono contestità asservingi: indi una concorreata ai disagnale mette a certo periocio, quell'industria bambian, nessano anando d'affactar mollos, e di milar accopième. In circostanza el dore, na cassa con ancie d'affactar mollos, e di milar accopième, in circostanza el dore, tin ricchi e potenti? Lo spediente sarebbevi, ma chi personalegisho? Chi personte no di limitare i o desident a ciò che produce i puese? Quanta intilliguna, quanto dominio di sè non supporrebbe un tal sacrificio i La sola morale sostenta dalla reli-gione potrebbe fine a un ecre te spero voirre a capor.

Non adunque l'accrescere i bisogni sopra i mezzi di soddisfarli è la via che conduce i popoli alla civiltà, ma bensi l'accrescere la cognizione e la praina delle virtu morali e religione.

S'applichi di continuo il ragionamento nostro a'cittadini della stessa nazione, ma di classi diverse.

l fatti più costanti provano la verità di queste dottrine, che si posson riassumer

(1) Egli è però manifesto che se tutto il reddito disponibile si consuma, la ricchezza della fa miglia rinaua staronaria; la quat cresce all'incontro in ragione diretta della quantità del reddi to e ragione indiretta de biogni.



1.º In quelle classi, e ancor più precisamente in quelle famiglie dove l'industria e l'attività trovasi in un movimeo lo crescente, possono crescere ancora i bisogoi arti-ficiali, senza che essi producano loro un notabile e manifesto danno economico.

2.º In quelle classi e famiglie nelle quali l'indostria e attività è stazionaria, i detti bisogni debbooo rimaoersi uguali, perocchè crescendo si renderebbero ad esse rovioosi. In quelle classi e famiglie nelle quali l'industria e l'attività dimiouisce, si dee manifestare un decadimento ecocomico, se con si diminuiscoco in pari tempo i bi-

sogui.

4.º Fioalmente se in diverse classi e famiglie l'industria e i prodotti crescono con progressione diversa, cioè in alcune più celeremente, in altre meno; e se i bisogni crescono in totte ngualmeote colla progressione massima; la classe in cui l'industria avrà il massimo movimento acquisterà una superiorità su totte le altre, le quali a gran passo decaderaono.

Ecco le vedute di un savio governo: secondo queste, egli dee calcolare i piò lon-

tani effetti delle sue disposizioni. Non si mancherà inttavia di opporre, che togliendo noi così molti bisogni artifi-

ciali, togliamo il pungolo dell'umana attività. Ma quelli che così parlano o non intendoco, o non vogliono intendere il discorso nostro. I bisogni fattizi abbiamo detto, sono nocevoli eccedendo ona certa misura, ed abbiamo determioato quale: ciò non è on levare il pungolo dell'umaoa attività, ma solo impedire che questo pungolo pungendo ed estrando di troppo non ci penetri i visceri, e ci rechi la morte.

l bisogoi fattizi, abbiamo aggiooto, danno benissimo ampio campo all'industria ed al commercio; ma a vantaggio di quelli che non hanno i detti bisogni, ed a scapito

di quelli che gli banno. Che se la parola bisogno prender si voglia in un senso generalissimo, si potrebbero distinguere tutti i bisogoi fattizi in doe classi, alla prima delle quali apparterrebbero i bisogni di godere, e alla seconda i bisogni di arricchire. Con tale distinzione, il ragiooare da noi fatto si dovrebbe applicare solamente alla prima classe, che comprende i bisogni che generano i consomi; quando all'opposto i bisogni d'arricchire muovoco gli comini ai risparmt ed alla produzione. Questi bisogni soco propriamente stimoli dell'iodustria, e noo i primi. Ma ooa tale distinzione non è ricevuta da politici del movimento, ne dal linguaggio comuoe, che suol denominare bisogni fattizi sol quelli che si riducono a consomi di lusso, e non mai quelli del nadre di famiglia che brama e studia di avere il necessario per alimeotare moglie e figlicoli, o per lasciar loro un discreto retaggio, o quelli dell'avaro insensibile ad ogni bisogno, fuor solo dell'ammassare. Lacode Melchiorre Gioia dà della massima che abbiamo fin qui combattuta questa ragione: « La speranza di giungere on giorno in situazione di procu-« rarsi i piaceri del lusso, è pungolo potentissimo pel basso popolo: a misura che « si sponta questo pungolo, la massa popolare s'avvicina allo stato d'inerzia, d'ozio « e torpore, e quindi emergono i noti vizi che l'accompagnano. » Nelle quali parole si disconosce inginstamente lo stimolo che pone all'inerzia dell'nomo l'amore della ricchezza e della infloenza sociale, e l'affetto alla propria famiglia; e sopra tutto si disconosce il pungolo morale santissimo del proprio dovere, che più ntilmente d'ogni altro antivede e provvede alle necessità avvenire della società domestica e civile.

#### CAPITOLO XXI.

#### EFFETTI DEL SISTEMA DEL MOVIMENTO APPLICATO ALLE SOCIETÀ CRISTIANE.

Noi ci proponiamo di parlare più sotto del sociale progresso, additando le riu legilitue e sucre pe le quali edi debba metteria, falle de inon insarriri ci perderia settza perrenire al suo scopo. Colà il sistema della resistenza cadrà da sè stesso davanti alle nostre osservazioni. Na difendere i progresso e assicurare il buon esito, non possisam osi acroca, senza che sieno prima tratte in palese tutte le sciaggrate conseguenze che seco adduce il sistema del movimento, dal quale viene al progresso il maggior suo pericolo.

Seguitiam dunque a vedere il danno che a popoli deriva dal concitato e sregolato movimento, al quale gli eccitano gl'imprudenti, onde quelli corrono per vie tortione.

## « E per troppo affrettar la fnga è tarda. »

Nel capitolo precedente abbiamo indicati i danni materiali ed economici; ora vogliam considerare il danno che ne riceve la moralità.

Il solo nome di bisogui fattiri accusa qualche cosa d'immorale. La parola bisogui prota una necessità: perciò quegli che la ti bisogno non naturale, ma rificciale, soggiaze ad una specie di schistivia, ne resta a lui più il tempo e la trasquillità necessaras per calcolare gli clietti delle sue azioni. Qual maraviglia so nella stessa ragiouei no un'erscenzo i bisogni immagniari, diminisca nell'omo la vivita della prudenza lanto necessaria a procacciare a sè stesso e d'a'suoi uno stato di soddisfacente
resistenza?

Ma consideriamo le conseguenze morali più ampiamente. Vedemmo la maniera, mode finirano le maniera manieri innanzi a Civici lo aprizio di nesu prestane al lospitita d'intelligenza (1) e l'estinguera: la civillà s'estinguera pure in mo coi lumi dell'intendimento. Issai r'avea desto, che le massioni perirebbero nelle tendre; na arca preconizzato nucera l'estiro sorgente iu mezzo alla notte universale; a talla loce di quest fastro, aggiunes, le gendi el i loro capi arrebber ripreso il loro commino, e sarebbero andate innanzia: (2). La conditione delle nazioni critaine in fatti è tota speciale: na torrente di une si riversa di continuo dal Civitamenimo nelle sociale, de l'anggi di questa luee riversa di continuo dal Civitamenimo nelle sociale, de l'anggi di questa luee riversa ori riversori più riverbero fin naco le nazioni più lontane ancer fuori del Civitanesimo. Dile soni qui che la corrumo nessuale, per crescere che lella faccia oggidi, no pue destinguer la loce intellettiva, rimosvandosi quella luce del continuo, versata in sulla terra da un tonte tinamenso che no può speceprari ce o di na dude s'orti dell'anone, assai men di

(a) Quia ecce tenebrae operient terram, et caligo populos: super te autem orietur Dominus. et gloria e jus in te videbitur. Et ambulabunt Gentes in lumine tuo, et reges in eplendore ortus tui. LX.

<sup>(</sup>i) he pareda sprinte set inguificate in cui sui qui a alteren la unione, è proprie delle lingue restatal. Elle è pareda prison in littoria, e cri son appre situitivo or alle. Il ri abren della pareda abrito a distulini è modi di trevo di quello della parada prime. Il abito non è che van potenta, ribidi con della manchi a distulini e modi di trevo di quello della parada prime. Il abito non è che van potenta, ribidi ma capitale di seria di manchi a di trevolta di considera di consid

quello che possa estinguersi il sole e le stelle dal pagno di polvere che getta loro contro il fanciullo nell'aria.

Na tuttaria riski Imman malinia: anni scopiata campo più vato, dòre gignuleggiare esamendo risti tutte sue forze, quelle forze che esassie incressamennelle si rimnorano, e che seuza posa motramente consuma. Nelle nazioni antiche era posto un linite alla maliria manaa dalla stessa natura; il mo nitimo effetto era di far si che la lore intellettiva si rendesse insulte agli comini, come ee più non fosse; di più ella non potes. Ma como il on maliria ravea di mano in mano distrutto sè stessa insieme coll'inmo, percechè l'nome rimasto privo quasi di ogni uso d'intelligenza non è più suscettivo di una grande immoribiti.

Non così nel mondo fatto cristiano: quella quantità di luce attiva che l'amma maltira di continuo reiu logranulo, di continuo altresi i ristaccice da norra luce sopravveniente e luce d'un'indole sommanente attiva. Quanto v'ha dunque di malvagità nel cuore umano travatica gli antichi soni confini, gib è concedotto non spassio del tatto illimitato; come d'altra parte è pur conceduto uno spassio illimitato alla virtiu ed al merito.

Solo queste considerazioni posson render ragione di quella lotta terribile, incessanle, veramente gigantesa, che ferre pel mondo cristiano fra il principio delle tenebre e quello della luce: il primo, cossi singolare I trae il nutrimento che lo mantinea con stantemente in vita dal secondo, ond'egli par che rinasca dopto estintosi por negli sforzi del combattimento.

Queste medesime considerazioni rendono anche ragione di tutti i progressi dell'industria e del commercio de' tempi moderni; pe' quai progressi or i popoli imbaldanziscono senza timore, quando le nazioni antiche vivcano in gran sospetto di tali in-crementi ed i loro nomini di stato più perspicaci li deploravano. Il sentimento di coraggio proprio delle moderne nazioni ( esclusa la baldanza ), è ugnalmente ragionevole come il sentimento di timore proprio delle pazioni antiche: quelle si senton forti e capaci di lottare contro la materiale corruzione, senza morirne; le pagane erano troppo consapevoli, che la loro esistenza non potea durare, quando stata fosse assalita dalla mollezza che seco adduce il lusso. Nè perciò si creda, che nelle moderne nazioni il lusso non apporti i danni stessi, e la slessa corruzione non adduca che adducea nelle antiche: la differenza si è, che i danni del lusso nelle nazioni moderne son del continuo risarciti dall'azione saluberrima del Cristianesimo; onde la malattia già disperata trova nelle credenze cristiane un farmaco prodigioso, che le impedisce d'arrecar la murte, operando all'insaputa delle nazioni stesse. Le industrie dunque ed i commerci, e le delizie de lussi ora feriscono parzialmente le pazioni, hanno anco virtii di scompigliarle e d'agitarle, ma non più di levar loro la vita. Quindi s'è reso possibile un continno progresso in cotali cose : si son resi possibili tutti i vantaggi materiali, che da tali avanzamenti ritrae la società nmana. Verissimo: le nazioni se n'ingalinzzano: mettonsi al di sopra delle nazioni antiche, già stimate rozze, povere, dispregevoli, e l'orgoglio de secoli che si succedono va crescendo: il nostro, da vero, che sembra al tutto uscirsi de' gangheri pel tripudio del sentirsi da' suoi figliuoli denominato il secolo del vapore e delle strade di ferro; ma finalmente i vani invaniscano, e i buoni godano di

tutta il bene, ondechessia egli loro prorenga.

A noi giovi intatoi investigar la natura della corruzione ed infelicità propria delle società cristiane, condocendone più esattamente il paragone, sbozzato lin qui, con quella delle nazioni precedenti all'epoca del Cristianesimo.

#### CAPITOLO XXII.

CONTINUAZIONE. - LA CAPACITA PROPRIA DELLE NAZIONI CRISTIANE È INFIRITA.

Il deterioramento dell'uomo relativamente alla felicità consiste nel continno ampliarsi della soa *capacità*, senza che tuttavia s'accrescano in egual ragione gli oggetti corrispondenti co' quali si possa soddisfare alla medesima.

L'analisi del modo onde avviene che questa capacità dell'animo continuamente si allarghi, senza trovar tuttavia il modo di empirla, dimostra la maniera onde si dete-

riora lo stato dell'uomo, e questi si rende più mappagato e più infelice.

Vero è, che nell'animo nostro è inserito dalla natara mi sistato verso tutto di oba noi cancepiano solo l'aspetto di bene; ma essendo le operazioni di quelto sistato condizionate alla concesione del heva, fino a tanto che non si sviloppano in noi le fincidi di consocere, non si possono nè pare sviloppara quelle di appetire e di desderra. Colta da l'inomo conosce i beni particoltari, allora solo può veletti; e se non ggl ha, ed casolutamente li volot, è natio in lai il desiderio. La capacità di questo desiderio adanque si sviloppa di mano in mano colla cognitione e coll'esperienza de beni (1).

Mediante la cognizione e l'esperienza delle cose divine, la capacità dell'umano

desiderio si stende all'infinito.

E nel fatto, l'effetto del Cristianesimo nell'animo, corrisponde all'effetto che lo

stesso Cristianesimo produsse nell'intelligenza degli nomini.

Noi abbiamo veduto, che il Cristinosimo pose nella menti annane na incasaolo inne e veramente ininito di luci nitellettiva, che egi resses per così dire e ni mezza dell'umaniti un finoco inestinguibile. Abbiam veduto di pin, che l'oggetto luminoso del Cristinosimo non e na qualche astratta e fredat concerzione, incapace di dirigree l' nomo nel suo operare; ma na hene reale ed assolato, atto a divenire il somme più finice principi od ell'attività unana (2). Venendo lampare l'unoma conoscere un infinio bene, e trovandoscene la mente occupata anco quasa direi suo malgrado, si per l'importanza della cosa di granderana a luttos traroctimaria, e al per la congruità nitima e secreta che ella ha colla san natura, niuna marariglia è che anche la capacità del suo desidiro si all'argibi e i di detesta distintamente.

Ora questa immensità di desiderio è il carattere sishibissimo delle nazioni cristiane. Gli nomini delle nazioni precedita el Girito non abbero mai un coucetto coi pieno ed assoluto della felicità, come è quello che poree al mondo la dottrina evangelica. La loro felicità er na composito, un accusamento di beni terreni: solo qualche filoso-davridosi, che alla vera felicità richiolerasi anche la contemplazione della verità, e la pratica della viritò. Ma totto ciò non dava ancora agri nomini la cognizione positira del somue bene; il che facilmente s'intenderà mediante le seguenti rileate le seguenti rileate le seguenti rileate le seguenti rileate.

Il sommo bene, quale venne proposto e promesso al mondo dal Cristianesimo, è dipline, cich continent è bene rende, il bene intelletutale, e il bene modelletutale, e il bene modelletutale intelletutale intelletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutaletutale

À questi altissimi concetti fu infinitamente inferiore tutta l'umana sapienza.

(3) 1. Cor. II, 9. ROSMINI V. I.

<sup>(</sup>γ) Il lettore si compiaccia di rammentare ciò che abbiamo delto ne' ε. xu e xur precedenti interne alla capacità dell'animo.
(a) Vod. add. L. III, ε. xuu.

Primieramente non v'ebbe mai alcon filosofo, che vedesse l'intima unione de tre elementi della vera beatitudine, cioè l'assoluto bene reale, l'assoluto bene ideale, e l'assoluto bene morale, accolti in una sola natura ottima: mistero scoperto al mondo dal solo Cristo.

In secondo lnogo, se v'ebbe forse taluno, che s'avvedesse come l'umana felicità dovca risultare dalle tre categorie de beni ( fra cui però niuno trovò il nesso, come dicevo, ne pure per lontana conghiettura ); se alcano, dico, vide che alla felicità le tre supreme categorie de'beni nbbisognavano, giunse poi, o potè giunger mai l'umana filosofia a deserivere que' tre elementi in un modo soddisfacente? - No certo.

Onanto all' elemento reale, come poteva l'umana mente comportosi? non avea ella altri materiali, co'quali fabbricarlosi, che i beni della presente vita. Laonde priva di materiali opportuni, la filosofia si trovò incagliata e confusa in por mano alla grau fabbrica : e tra lavoratori mettendosi la discordia, si squarciarono tosto in due sette. La prima chiaro veggendo che i beni sensibili pon poteano esser materiali acconci a comporre all'uomo la vera felicità, li rifintò del tutto, e il concetto della felicità di questa setta rimase ideale e morale, ma privo dell'elemento reale, e perciò insufficiente all'umnna natura, che prima di tutto cerca la realità del bene. La seconda setta accorgendosi che una felicità priva di realità sfuggiva all'uomo dalle mani, quasi direbbesi in istato di gaz, ritenne i beni temporali; ma in tal modo introdusse nel concetto della felicità de beni limitati, relativi, inetti a produrla: e quel che è peggio, beni che assai volte non si possono conciliare cogli altri dne elementi della felicità, l'ideale e il morale, co quali vengono in collisione : onde ne risultò una felicità falsa, contraddittoria e discorde nel suo concetto. L'errore di questa setta fu assai più grave e più volgare dell'errore in coi cadde la prima.

Rinsci meglio la filosofia a comporsi il concetto dell'elemento ideale e intellettuale dell'amana felicita? - In nian modo. Consistendo questo elemento nella contemplazione della verità, un concetto adeguato di esso non potenno aver se non quelli che possedevano a pieno la verità. La cognizione de filosofi non era che un brandello della verità, anzichè la verità, nè essi potenno concepire nè parlare che sol della contemplazione di quel pochissimo di verità che vedevano. L'altra parte della verità, a'loro occhi nascosa, non potensi sapplir da essi colle loro immaginazioni, le quali produceano sol fatture chimeriche, che, lungi dal condurre nlla verità, sono un muro di divisione fra l'uomo e il vero. Oltracciò la verità filosofica non è che un'astrazione, nua tenue idea senza corpo; quando la verità de cristiani è ad un tempo idea e solida sussistenza, figlia di Dio.

Lo stesso è a dirsi dell'elemento morale. - lo dimostrai altrove l'intrinseca e necessaria imperfezione di tutte le duttrine morali dell'antichità. Non si pnò dare nna perfetta dottrina della virti, seuza un concetto perfetto del summo bene reale; or mancando questo nll'antica filosofia, essa non era in grado di dire che cosa fosse la virtii (1). Il perchè, priva la sapienza gentile del vero e proprio concetto dell'essenza morale, ella non poteva fondere il bene morale che ignorava, nel concetto del sommo bene: concetto che rimanevasi perciò imperfetto in tutte le sue tre parti.

Non avendosi adonque il positivo concetto del bene assuluto (2) prima del Cristo. non potea ne pure aprirsi negli animi degli uomini la capacità corrispondente; che la capacità vien limitata sempre dall'imperfezione della cognizione. Dato poi all'immanità quel positivo concetto del sommo bene, indi s'apri l'infinita capacità del enore nmano. Ecco il perchè l'età d'oro descritta da poeti del paganesimo, la felicità qual seppe ri-

<sup>(1)</sup> Vedi la Storia comparatira e critica de Sistemi Morali C. VII, a. m, § 7. (a) Le dugento ottanta sentenze enumerate da Varrone interno al sommo bene, provano che l'antica filosofia in un argomento così importante brancolara a coso nel buio cercando e tastando ció che non vedeva.

trarcela la più bell'anima del mondo pagano, Virgilio (1), non si considera più dalle cristiane nazioni che come nna canzone fredda e fauciullesca.

Dovrei aggiungere, che nell'azione del Cristianesimo sull'animo degli nomini, vi ha qualche cosa ancora di più mmano. Non si tratta di solo un conecetto del sommo bene, dato all'umanità; ma oltracciò di una misteriosa esperienza di blio stesso.

In altri tempi i uomo poteva trovare qualche appagamento nella natarra, come in cella che solo avec occitati i suoi deidori, e alternanta la vaga sua idee di una feliciti. Dipo Cristo, la felicità naturale è nulla al cuore cresciulo degli nomini, che non trova sua quiete se non nel soprannaturale: l'esser chiuso in questo nativerso, gli è come na sencia strigere dell'anguata d'una prigicon. Che giova che le umarglie del suo earcere sisono nu po più vicino o un po' più lontane? Uggimai egli abburre tutte lo marglie, tutti i confini.

# CAPITOLO XXIII.

#### CONTINUAZIONE.

Qui non ignoro, che si presenteranno delle obbiezioni in folla alla mente dol lettore.

lo credo prezzo dell'opera il fermarmi- alquanto ad esaminarne due, che per la loro speciale apparenza di solidità potrebbero render vacillauti i passi di coloro che si fanno a me compagni in questi ragionamenti.

La prima è la seguelle: « Secondo la storia più antica del genere nanno, e le tudizioni più costante è più niversati, i primi tomini che abitarono i lostro pianeta non fioreto abbandonati alle sole impressoni che doreta fare sopra di essi la natura, ma fo loro data altresì nan notizia ed una commicazione o di primo essere dal quales avea avatto origine l'antiveno. Se dumpure alla cognizione delle divine core spetta la virto di aprire nell'antimo manno nan infinita capacità, questa capacità doves trovarsi già aperta prima del Cristianesimo.

La seconda si è : « Se la infinita capacità dell'animo si apre mediante la cognizione e l'esperieuza delle divine cose, avverrà che coloro i quali ringuizano alle eredenze religiose, restringano con ciò la capacità del loro desiderio, conciossiachè essi non riconoscano più nieule d'infinito, e non possa concepirsi desiderio senza oggetto. »

Hisponderò alla prima obbiezione nel capitolo presente, e nel seguente alla acconda. E quanto alla prima, essa mi chiama ad essamiare qual grado di sviluppo poleva avere la capacità dell'animo nelle nazioni che banno preceduto il Cristianesimo. Le cone che dirò su questo argomento, nel tempo stesso che risponderanno alla obbiezione accennata, difinderanno nuova luee, spero, sulla maniera colla quale si amplifica la propieta di maniera di propieta di propieta di propieta di propieta propieta di propieta di propieta di propieta di propieta propieta di propieta propieta di propieta di propieta pr

<sup>(1)</sup> Georg. II, 467-474. — La felicità d'Esiodo, ed i premi che questo poeta promette alla virtà sono del pari ristretti a quanto somministra di piaceri la sensibil natura. Teogon. Vs. 223-343.

capacità del desiderio umano, e sn' diversi stadt che ella percorre ne' vart periodi della vita dell' nman genere.

Accordiam dunque che gli nomini ebbero già dall'origine cognizione ed esperienza di due maniere di enti distintissimi, degli enti cioè della natura, e dell'ente so-

vrano, fonte di tutti gli altri enti naturali.

Veramente fin da quei primi tempi l'uman desiderio dovea trovarsi eccitato da un doppio stimolo, e cominciare ad aprire la capacità sna in nn modo finito per rispetto a' beni finiti e naturali, e in un modo indefinito per rispetto a Dio, la cui protezione non si potea rappresentare che come un bene.

Ma non dee però credersi, che questa capacità toccasse allora l'estremo del sno allargamento.

Primieramente lo stesso oggetto è desiderato or con maggiore, or con minore intensità; onde l'esigenza della capacità potea rendersi sempre più intensa.

Di poi, i primi uomini, considerati in quello stato in cni si trovavano quando cominciarono a divenir padri dell'inmanità che dopo di essi abitò la terra, come non conobbero ne sperimentarono a un tratto tutti i beni naturali, così non è a credersi che avesser tal cognizione e percezione del bene che racchindeva per essi il Creatore, che ella non potesse più oltre aumentarsi. Si dee dunque ammettere, essere avvennto nno sviluppo successivo nella especità dell'umano desiderio, si per rispetto ai beni naturali, e si per rispetto al bene infinito. Cominciamo da beni naturali (1),

Da principio l'nomo percepisce i beni reali: in un tempo posteriore egli si forma

delle idee astratte de' beni.

Per brevità di parlare, chiamiamo qui facoltà di pensare quel groppo di potenze delle spirito umnno che si riferiscono agli enti e ai beni reali (2); e chiamiamo facoltà di astrarre quell'altro grappo di potenze che si riferiscono ad idee astratte, cioè ad enti ideali, generici ed incompleti. Fino a tanto che l'nomo non è ancor giunto a quel grado di sviluppo, nel quale egli siasi formato le idee astratte e generiche de' beni; i suoi desideri non possono avere altra guida se non la facoltà di pensare, che è la prima a mettersi in attività; la qual facoltà non presenta all'umano desiderio se non oggetti reali, come dicemmo, e non lo guida a trovarli se non mediante delle idee piene di tali oggetti. Questo è il primo stadio dell'umana capacità.

Fino che lo sviluppo non va più innanzi, l'nomo è facilmente appagato, non potendo egli desiderare se non cose reali e possibili a conseguirsi, ne essendosi egli fabbricato ancora degli oggetti chimerici, ebe gli vengono somministrati solamente più

tardi dall'uso della facoltà di astrarre.

Quanto più si rimonta addietro richiamando le antiche memorie dell'inmanità, tanto più si trova che lo stato eudemonologico degli nomini si avvicina a quel primo periodo nel quale la sola facoltà di pensare è tratta in movimento, e nel quale gli animi si veggono per lo più placidi ed appagati.

(1) Il successivo allargamento della copacità nunan rispetto ai beni della natura, fu da noi espostio nell' dattropologia Lib. Ill, Sez. Ill, c. vui e seg.
(2) Alla faccoltà si penura appartiene i. la percezione intellettina, colla quale l'uomo si metto in comunicazione cogli enti reali; 2.º l'idea specifica delle cose, e specialmento quella della della cose. che noi abbiamo ebiamata idea piena, cioè ehe sa conoscere la cosa fornita di tutte le sue quatità conoscibili, quantunque entro l'ordine delle possibilità. (Convien vedere ciò che noi abbinmo dello intorno alla natura di queste idee piene nel Nuovo Saggio Sez. V, P. II, e. IV, art. m, § 2; e P. V, c. I, art. v. ) — Non si dee poi ennmerare fra le potente costituenti la fa-coltà di pensare, la persuazione, che è quella allività, colla quale lo spirito afferma che nna cosa esiste. La persuaziono può esser verace e fallace. Quando noi affermiamo irragionevolmente ebe una cosa esiste, melliamo in gioco la creazione intellettiva, cho è una funzione della persuazione. (Ved. la Tavola sinottica delle facoltà dello spirito unano, alla fine del Lib. Ili dell' Antropologia. ) All'opposto la facoltà di pensare non prende mai errore, perciocche non si pao dare errore ne nel percepire intelletticamente le cose reali, no net formarci immediatamento le sidee specifiche delle mediamo. ( N. Soggio, Ser. VI. )

Dee attentamente notarsi in questo periodo, che gli nomini non danno mai nn prezzo ideale agli oggetti fisici, perocchè a rincarire il valore degli oggetti fisici con aggiungervi de pregi ideali, egli è uopo aversi già formate molte astrazioni (1), Si considerano adunque gli oggetti fisici per quel che sono, e nulla più; ne beni del corpo non si cerca pazzamente, come si la posteriormente, una soddisfazione a dei bisogni spiritnali dell'animo. Avendo poi realmente i beni corporei potenza di appagare i bisogni corporali, in quel tempo essi prestavo quanto da essi si pretende, e l'uomo ne rimane soddisfatto. Questo spiega la natura della semplicissima eta dell'oro: ninna ricchezza artificiale; tutto natura; che gli uomini, per dirlo di nuovo, non volcauo allora satollare co beni fisici la voracità di un animo aspirante a cose oltre a confini della realtà.

La memoria di questo primo appagamento formato di pochi e semplici oggetti, e la sperienza di qualche cosa di simile fatta posteriormente da nomini temperanti, suggeri la dottrina filosofica che disse « la natura contentarsi di poco, ed essere « vera ricchezza la povertà aggiustata alle leggi naturali » (2).

Ma beu tosto entra in atto la facoltà di astrarre: e la voloutà nmana trova dinanzi a sè, oltre a' beni reali presentatile dalla natura, anco dei beni meramente astratti.

Con essi comincia il secondo stadio dell'umana capacità. Mediaute la formazione di oggetti ideali ed astratti, la capacità dell'animo si allarga smisuratamente.

Qui ancora comiuciano i più fatali inganni di lui, e le mortali angoscie che produce a se stesso, cercando l'impossibile : perocche l'nomo a quest'ora comincia a prendere le sue chimeriche idee per delle realità : dà corpo ad astrazioni ; si propone di conseguire non più ciò che gli esseri fisici gli possono veramente dare, ma tutto quel bene ch'egli è giunto a pensare in un ideale formatosi con quella virtu che ha il suo spirito di passare dall'iucompleto al completo, uou solo nell'ordine della realià, ma anche nell'ordiue delle idee (3). Venoto l'uomo in desiderio di uu bene, al coucetto del quale si è sollevato colla finzione intellettuale (4), egli vuol realizzarlo questo bene, cioè sperimentarlo realmente. A tal fine egli diventa ingiosto colle cose che lo circondano, perocchè è da esse che domanda la soddisfazione di quel suo desiderio, da esse pretende l'adempimento di questa sua immensa capacità. Ma le cose naturali che lo circondano non possouo soddisfarlo; chè non hanno in sè stesse quel bene ideale che loro egli richiede. Di qui le sue inquietezze, i suoi turbamenti, l'irritamento di sue passioni, le replicate sue sperieuze di trovare ne fisici beni quella felicità che assolutamente in essi trovar non può, sperienze che colla fredda realtà fanno per nu istante cadere le sue ardenti illusioni, ma che non possono impedire che queste di bel unovo poco appresso si riproducano più terribili e più feroci.

(1) Quindi apparisce perchè alla pagana letteratura sembri sconoscinto quell'amore spirituale, che tanto iegentilisce le cristiane lettere.

(a) Ved. Sen. ep. 11v11. — Questo primo periodo, nel qualo la volontà non ha altri oggetti che i reali o almeno i determinati che le presenta la facoltà di pensare, si dee dividere in due altri minori spari di tempo: in quello nel quale il senso e l'intendimento operano di perfetto accordo e sem-brano nan sola potenza, e in quello nel quale l'intendimento si separa ed opera in opposizione al sen-so. (Vedil "Astropologia L. Ill, Sec. II, c. v.u.)

Acciocché poi l'intendimento cominci a separarsi dal senso, non richiedesi che l'uomo opers' realmente secondo i dettami di esso intendimento, soltraendosi da quegl' inviti sensibili che all'intendimento il vorrebbon ribello; ma basta cd'egli nia venuto a portare un giudizio opponto all'istinto sen-suale, giudizando internamente che si dee critare quel piacere o incoetare quel dolore, estandisché a questo dettato intelletuale la votota non conferir d'operazione; ciò avviente tosto che il senso inviti l'uomo a cosa a eni s'opponga qualebe regola d'utilità, d'onestà o di decore, consociuta dall'intendimento. L'intendimento ed il senso già pur con questo si sono spartiti e avviati per due strade opposte : il rimerso ce n'assicura.

(3) Vedi il N. Saggio ecc. Ser. V, P. V, c. I, art. ιν.
(4) Chiamo ε finzione intellettuale > ( fictio intellectualis) quella funzione intellettiva, colla quale la ragione trova i tipi e gli archetipi delle cose.

Ecco quello che avvenne cerlamente anche negli nomini che vissero innanzi all'epoca del Cristianesimo: ma ne consegue forse che la capacità di quegli nomini si allar-

gasse veramente all'infinito?

Rispondiamo sempre, che l'ampiezza di questa capacità non poteva essere se non jual era l'idea di quel bene a cui ella si riferiva. Ora egli è certo; che l'ideale del bene che si compongono gli nomini non è sempre ngualmente perfetto, ma più o meno, secondo che le facoltà intellettive si sono piò o meno svolte, e secondo i materiali che hanno più o meno acconci a comporsi quell'ideale. E chi non vede che il maggior bene che sappia immaginare e fingere col suo intendimento l'uomo materiale, è di gran lunga minore di quello che giunge ad immaginare e a comporsi na nomo colto e spirituale? Oltre di che, iutorno al bene vengou gli nomini acquistando de pregiudizt, e dando luogo a delle opinioni arbitrarie; le quali in gran parte modificano l'idea della felicità, e impediscono che questa idea si renda perfetta coll'introdurvi degli clementi eterogenei e ripugnanti alla medesima. Egli è vero adunque che ogni idea astratta ha in sè qualche cosa d'illimitato, e che chi è giunto all'astratto è giunto all'illimitato; ma questo non prova, che l'idea astratta della felicità che giunsero gli antichi a formarsi fosse a pieno vera, perfetta, racchiudente tutti gli elementi di nn bene assolnto. Anzi quanto dicemmo nel capitolo precedente, prova il contrario, giacche ne pure tutti gli sforzi della filosofia bastarono a mettere insieme un concetto veramente esatto e sufficientemente compiuto dell'umana felicità: concetto dovuto al solo Cristianesimo. Lo svolgimento adunque delle potenze intellettive e della capacità dell'animo amano a quelle rispondente, innanzi a Cristo, dovette essere infinitamente minore di quel che poscia prodosse al mondo l'apparizione del Cristianesimo.

Che? se si osserva di più, come nell'attoiche nazioni l'istondimento travit, s'oncert, n', s'impicción, minacció d'estingereni sotto la prevalezza della corruzione sensuale? Pervalendo adanque allora in modo at funesto la sessuabità, appar manifesto che giù orgetti che returno ripatali per gli migliori besi, eran finalmente quelli che appartanevano alle dilettazioni corporee. Onde qual ideale di bene potes fabbricarsi un'omanità, che d'avras valamente la li materiali, o da essa almoso erano quelli considerati come poter incirco quest'opera nulle la mani di nomici che, trascurando o riridendo la come poter siricori quest'opera nula vita animalezza più tosto che ununant' Cotesto dominioi che reina sempre più providendo lo pririo di ristro. d'anno dello pririo d'attelligenza, se da una parte irritava la capacità dell'animo coll'acciteza delle passioni, sicchi a reode giù inturana el irosa, d'all'lard coter exectioppeda nui che rallargatala,

perocchè appunto ne impiccoliva di continuo l'oggetto.

Ma ci si ripete, che si mantenue nel mondo una religione, e che però non mancavano mai le idee che risgnardano la divinità: non venne adunque meno nell'intendi-

mento nmano l'oggetto infinito a coi aspira l'amano desiderio.

E noi fino a un certo segno lo concediamo: abbiamo altrove di più osservato un flut so selunsiamo e profondo, che appar costatate in tutta la storia dell'imanità, cioè che l'ammo ebbe sempre e in tutti i looghti bisogno di Dio, un bisogno inerente alla soa natura, e indipendente dalla sua votonta: di maniera che non polè, per quanti sforzi egli facesse, liberansi giammai da questo misterioro bisogno delle religiose credenze, non polè non ricorrera exono involuntariamente a quelle cose dirine che volontariamente a abbandonava e rimegava. Quando i primi comini perdettero, mediante i traviamente abbandonava e rimegava. Quando i primi comini perdettero, mediante i traviamente della comini della comini

tà, le passioni, lo virtà, i vitt, sè tessi, l'universo. Gli empt tessi, nel tempo che logierana di Dia ana natura e il negavano, charano a se, per una obbrobriosa contraddizione, la natura divina, dimostrando coa l'impossibilità di prescindere dalla divinità (1). Il qual fatto oleministino, nel tempo che dimostra fino all'evidenza che nel enoren nanos fin dalla prima origine aperta quella capacità, divinata priva del suo oggetto, rence de l'anoni fontata ancora che quella capacità, rimatas priva del suo oggetto, rende l'anoni fontata di considerata di considerata di considerata l'anoni a cervare delle divinità immaginarie, fini congiungendo al culto degli Dei l'eccesso della durparassimo de d'estami ; sichi un tenette che periva la socioli civil nella corrazione sessionale, perita pare la religione, nascendone mi empietà disperata e montrosa, qual è quella che coopre d'obbrobrio giul ultili tempi del romano mispreo.

Ma accordando intto ciò di bnon grado, si pnò forse inferirne, che la capacità dell'inman cuore era già dilatata innanzi al Cristianesimo in quella stessa infinita misu-

ra, nella quale si dilatò dopo di esso?

A dà violess sosteores sinigitante paradosse converrebbe dimostrare due cone, che mai son patris, came quelle che sono evidentemente false : 1. "che l'Idea che avrevano gli nomini della natura divina innanzi la vennta di Gristo era così perfetta, cum quella che ebbero dopo la pubblicazione del Vangelo; 2. "che in questa liace che gli sonomia avremo della divina natura si acchindeva il concetto di Dio qual bene infinito ed assoloto.

Or chi non vede che il gran fatto dell'idolatria, alla quale eransi date le nazioni tutte del mondo, prova che la cognizione della natura divina non era che sommamente imperfetta nelle menti nmane? Il politeismo esclude un Dio veramente infinito, appunto perchè un vero infinito esclude ogni moltiplicità e dimanda unità perfetta di natura. Ammettendo poi anco, che sopra tutti gli Dei si concepisse nn Dio ottimo massimo, non ne vien tuttavia, che il concetto di questo Dio somministrasse alla mente nna natura infinita, la qual dovea in ogni caso esser unica: ma sol d'una grandezza indefinita, cioè oltrepassante il limite delle cose conoscinte, e nulla nin. I filosofi stessi non poterono mai raccozzare il vero concetto della divinità, che componevano ben sovente coll'unire insieme le perfezioni delle cose naturali ed ingrandirle, non intendendo che niente ha lu divina natura di somigliante alla natura contingente. Il muggiore sforzo da essi fatto per venire a capo di mettere insieme l'idea di Dio, sembra essere stato quello di Socrate e di Platone; ma che cosa era finalmente il Dio pel quale morì quell'nomo che dall'Oracolo in detto il più savio, e da Platone il più giusto di quanti vivessero? egli era un Dio-idea, e nnlla più. Che se era certo nn progresso nelle nmane cognizioni quello pel quale si passava dal concetto di nn Dio-necessità a nn Dio-idea; mi si dica, quando poi si fece mai nel gentilesimo il terzo passo, col quale si dovea passare dal Dio-idea al Dio-santità?

Në meglio si cosoble, che la natura dirina costituiva un bene infinito, solo alto a render l'iono destri onde degli plei si aspetavano beni doni e grazia; ma a nessuo vesiria in capo che la dirinità donassa all'ionno veramente sè medesima, o che il tomo potense possedere e friure i adrina natura a la idonatasi per un modo imellabile e del tutto trascendente l'immaginazione. Egli è impossibile dampue, che il conscion che s'ebed e il Dio nello nazioni pagnue, fonce espone di aprire la respecti del certo che s'ebed e li Dio nello nazioni pagnue, fonce appone di aprire la respecti del concetto e, ciù che è più, la recondita esperiezza di un Dio veramente infinito, santo e bestificatore.

<sup>(1)</sup> Nei Frammenti d'una Storia dell'Empietà (Milano, co'tipi di G. Pogliani, 1834) a cui rimetto il tettore, io ho analizzato tungamente questo fatto singolaro e le sue cagioni.

Si replicherà, che almeno gli Ebrei aveano il concetto vero e una cotale esperienza della divina natura.

Non neghiamo ebe nella Chiesa ebraica vi avesse un vero concetto di Dio ed nna esperienza del medesimo proporzionata a quel concetto. Ma diciamo che il concetto ebraico di Dio sebben vero, tuttavia era sommamente imperfetto rispetto a quello che ricevettero poi i Cristiani dall'evangelica dottrina.

Lascio di osservare, come presso gli Ebrei la moltitudine non avea un concetto esatto ed espresso di Dio se non riportandosi al concetto che n'avevano i pochi grandi nomini della nazione: onde si soleva chiamare il Dio d'Abramo, d'Isacco e di Giacobbe, quasi riferendosi al concetto vero che questi gran patriarchi possedevano della divina natura, concetto che venia meno agl' intendimenti della plebe; onde la proclività di essa quasi incredibile all'idolatria, e il doverlasi guardare da un si grossolano errore a forza di prodigi , e di flagelli. Ma lo stesso concetto puro e vero che l'antica Chiesa s'ebbe sempre di Dio, non è poi finalmente che il piccolo germe del gran concetto che n'ha la Chiesa novella. Nelle carte antiche comparisce Iddio come un potentissimo e giusto sovrano del mondo ch'egli ha creato, punitore del male e premiatore del bene. Ma quali sono i beni promessi agli osservatori della sna legge? Quasi da per tutto premi temporali: i beni spirituali, se non mancano, stanno tuttavia coperti quasi sotto l'ombra di quelli. « lo vi darò le piogge a snoi tempi, dice Dio nell'antica lege ge, e la terra genererà il suo germe, e gli alberi si riempieranno di pome (1): » ecco le promesse del tempo antico. Ma non promette di dare agli Ebrei auco sè stesso? Si : ma si oda quanto oscuramente : « lo porrò il mio tabernacolo nel mezzo di voi, e « non vi rigettera l'anima mia. Camminerò fra di voi, e sarò il Dio vestro, e voi sa-« rete il mio popolo, lo, il Signore Dio vostro, che vi bo tratti dalla terra degli Egi-« ziani, accioeche non serviste loro, e che spezzai le catene delle vostre cervici, accioe-« chè noteste incedere colla test'alta (2). » Per noi Cristiani tutte queste parole ricevono un senso spirituale, ci vediamo un'allegoria delle grazie dell'anima. Ma il senso letterale e materiale, nel quale venivano intese dagli Ebrei, non rammenta che benefizi temporali fatti loro da Dio liberandoli dalla schiavità, e rappresenta Iddio come un reche cammina alla testa del suo popolo e lo protegge da'suoi nemici (3). Il di più nelle Scritture antiche è occulto, riserbato pel tempo del Messia. Senza sostenere, con Warborton ed altri, che Mosè ne suoi libri non parli mai d'immortalità dell'anima e di vita futura, cosa che crediamo falsa; possiamo però affermare con sienrezza, che nelle antiche carte non si parla chiaramente e con distinzione della visione di Dio, che dee formare la beatitudine riserbata agli uomini nell'altra vita (4), e che il farci conoscere nella sua pienezza Iddio come beatificatore, viene sempre riserbato al gran Profeta, al nnovo Legislatore, al Messia. A questo per la ragione stessa spettava il formare dei veri adoratori, che avrebbero adorato il Padre in ispirito e verità (5); i quali non possono esser tali, se in Dio non percepiscono l'oggetto della loro beatitudine. Per questa ragione medesima in modo assai oscuro si descrive nelle antiebe carte lo stato dell'anime separate da eorpi; e in quei luoghi dove si parla del premio ad esse destinato, in vece d'introdurre la divina visione, s'introduce la risurrezione; alla quale si

<sup>(1)</sup> Levit, XXVI.

<sup>(2)</sup> Ivi.
(3) Iddio nelle Scritture viene rappresentato da un angelo che precede e guida t'ebraico popolo; ció che via più allontana il pensiero di un Dio beatificatore.

<sup>(4)</sup> Si rinviene un sentimento ben radicato presso gli Ebrei, che chi vedesse Iddio sarebbe morto : nemo videt Deum, et vivet. Era dunque il Dio terribile che si manifestava : l'amabilità di questo Dio terribile dovea rivelarsi nella sua pienezza a'tempi del Messia.

<sup>(5)</sup> Scio quia Messia venit (qui dicitar Christus). Cum ergo venerit ille, nobis annuntia-bit omnia. Jo. 1V.

richiamano sempre le speranza degli antieti (1). In fatti agli antichi non masco certo la speranza di una ritumore dedi di una ritumore dell' antiana colsu corpo, e conseguentemente di nau vita felice geduta del giusti dopo risorti; una in quanto all'amia ma sapranta al tutto dal corpo, non si concepiva como ella potessi vivere beata; conceiva como ella potessi vivere beata; conceiva como ella potessi vivere beata; conceiva como ella potessi vivere beata; conceivasiachò in fatti la bestitudine dell'anime separate è tutta operazione specialissimo dell'antiente debe ad operare una specie di insurezione per le antiene degli ancienti con el tutto assoptito si ritrovavano, come l'adopera per quelle de' giusti che confunamente municiono (2).

L'imperfezione adunque colla quale gli Ebrei conoscerato Dio come oggetto di bendituline, è la regione node la especial del loro desiriori allargavaria initiatamente meno di quella del Cristiani. A questi, a quali fu coneculto la Spirito santo, vien dato di conoscere chiarmente e di sentire come l'amina trod in san unice bastitudine ance separata dal corpo, coll'aderire, mediante un nesso di communicazione ineffabile che si superinte del como del common del companio de

### CAPITOLO XXIV.

CONTINUAZIONE. -- COME LA CAPACITÀ INFINITA DEL DESIDERIO POSSA RIMANERSI SENZA OGGETTO DETERMINATO.

Girmane a dir qualche coas intorno alla seconda obbiecione, colla quale ci si opporera, che e se la esposità initiatà dell'amino si apre mediante la cognizione e l'esperienza di on essero infinito, questa capacità dorrebbe per la razion degli oppositi retritogresi in quelli che non desidenzano l'oggotto della medesima, come son quelli che riuturiano alle cristiane credetze, o che non conformano ad esso gli affetti del proprio cuore. »

Distingnasi la felicità o sia la grandezza del bene che si desidera, dall'oggetto che è atto a realizzare quella felicità o quella grandezza di bene.

Or niente di più facile a concepirsi, che l'uomo voglia e si proponga d'ottenere una data felicità; una data grandezza di bene; e che tuttavia ignori l'oggetto che avrebbel l'attitudine di procacciargliela, e si velga per errore a cercarla in cose del tutto inette a recargli quella grandezza di bene ch' egti desidera.

Laonde, semplicemente parlando, è certo che non si poi concepire un desiderio senza no aggetto. Ma cor si consideri che l'oggetto del desiderio ci vinea prasentalo dalla cognizione in direrse maniere, percoche la cognizione o è propria e positiva, ovvero egierrale ed astralta, e oltre a cio più o meno astralta; si vedrà che a queste divere maniere di conoscer l'oggetto, rispondono altratta di mairiera di essiderato.

Or se la cognizione è determinata, propria, positiva, anche il desiderio è determinato al suo proprio oggetto. Ma se la cognizione non determina a pieno l'oggetto

(1) A ragion d'esempio, nel libro II de' Maccaboi, e. xu, Giuda fa offerire sacrifici per gli defanti, o la ragione che so no dà si ò la sperama della risurezione, dicendosi che misi requi acciderant, resurrecturos speraret, asperfiuma risiferetar et ranum orare pro mortais. Tolla adanque la speranta che è avea dagii Ebrei riguardava il heno che avrebber goduto i giusti dopo la risurrezione de' corpi.

(2) Quindi il Mesias atesso disso, che c egli è la risurrezione o la vita, > o che c quegli che vivo in lui, criandicchè sia morto, vivrà o (J.o. Xt.). maniera di diric, che dimostra come l'azima separata dal corpo, cadrebbo in uno stato similo a quello della morte, cioè in una quella inazione, se Cristo in un modo instillable non l'avvirasse.

Rosum V. I.

desiderato, ma solo con caratteri generali l'addita, anche il desiderio si rimane vago e indeterminato.

La cognizione più indeterminata di Intle, la qual tultaria polo seriri d'appoggio allo di esisterio, si è quella che presenta il beno in genente. Un'distra cominizione che presenta il oggetto un grado meuo indeterminatamente, si è quella che dà la felicità concepita in generale. Questa è una conceziona sattratta; percochè mell'idea di felicità non viene espresso il proprio oggetto che la forma e la realizar, il qual rimane a cercarsi dalla libertà dell'omon. Ura questa felicità concepita astrattamente, serva appunto d'oggetto all infinitis e indeterminata capacità di cui uno iparitamo; per la qualle l'uomo sente di volere un ben senza limiti; ma ignora poi che cosa sia quesio bene, non lo perepisce, non une la la positiva concezione.

Si avverta, che quando un uomo percepì un oggetto, rimane in lui la cognizione positiva del medesimo, eziandiochè, l'oggetto si sottragga poscia al suo sentimento.

Simigliantemente dicasi degli oggetti del desiderio.

Acciochi questo affetto venga attuato nell'animo amano, egit è mestieri che da principio sia interentan qualche cognizione positira dell'oggetto: Rai disedierio so-pravvire posici alla cognizione positiva dell'oggetto. Avvien solamente, che illangiandosi esas cognizione positiva, o perdendosi desa cognizione positiva, o perdendosi del tuto nella conezzione generale di ano gran hene; anche il desiderio, senza perdere la sua intensità, perde in certa moto i suoi confini. Si cividera, ii desideri immenamente, e tuttavia non si potrebbe con previsione prouneniare l'oggetto che si desidera, i'afetto, o più tasto l'afettoosia dell'antiana rimane di chiudera gittando in esas diversi antensità, ma canca affetto, giporantosi, diriet quasi, qual debba esser l'eroe che, precipitandosi in essa, ottenga che si risserti.

Quando poi sta aperta in molti individui del corpo sociale questa capacità priva di oggetto determinato, ella si propaga a tutto il corpo e conservasi di generazione in generazione : l'exempio delle voglie smodate, e le parole bastano a comunicarla.
V'ha chi distituse il aentimento religioso che osservasi ngualmente in tutti i po-

V'ha chi distiuse il *sentimento religioso* che osservasi ngualmente in tutti i popoli e in tutti i tempi, dalle varie forme di cui questo sentimento si vale a produrre delle

religioni e degli atti di culto alla divinità (1). In questa dottrina si possono notare due errori fondamentali ; il primo consiste nel

supporre falsamente, che il sentimento religioso abbia preceduto le religioni, e che egli e albia prociotte da se pel biogno di manifestario con forme determinate. La piscologia all'incontro dimostra, che sobbere nella stessa natura umana giaccia il germe del sentimento religioso, tuttivia questo mon si accibe gianmasi sobole e cangato in un vero sentimento, e in nn biogno attuale di qualcho religione, se la cononicazione cierra operata mediante la parviola, non avrese dato di umon la cognizione della dirigio. La storia di accordo con dell'umanini, e non vicevera; ci guias che la prima religione, avendo Irvardo fo spirito mano a cei di disposto dalla nutara, via accese un sentimento religiono che sopravvisse alla rovina della stessa prima religione che l'aven prodotto.

Il secondo errore dell'indicata dottrina si è quello di considerare tuttu le coni dette religioni stott un egual pinto di vista, senza distinguere la religione ninca d'in fra le infinite supersizioni, corruzioni di quella, che con roce impropria, che da l'appicco a lunga catena di sofisni, si soglitono appellar religioni. Convince dire in quella vece, rice dopo che la religione commictata agli nomini produstes in questi il seulimento religione, s'a pri negli animi loro il bisogno di forme religione. Ora venendo meno la religione prima, altesa la corruzione sessuale cuttata nell'imannia cell'ignoranza colo

l'occurari dell'intendimento, rimase quel sentimento biagogono di catituire delle altrorme a quella della religione, che ara perita, come troppo augusta e troppo para l'arror l'omor ressoi materiale. Cominciò di questo pento l'attività di quel settimento, il quale, servendosi de'rottami dell'antica religione mischiata con altri materiali, fabbricà delle forme religiose tutto endorrami allo stato dell'intendimento e del comor dell'omno. E qui sta l'elemento vero della distinzione fatta tra il sentimento e le forme religiose dall'antione eccenatio.

Vero è dunque, che vi fu sempre un sentimento religioso nell'umanità, purchè si conceda che egli vi fu suscitato dalla cognizione e dalla esperienza della divinità compnicata a' primi nomini. È vero altresì che questo sentimento, venendo meno la religione, trovatosi senza oggetto, fu nno di que bisogni vaghi, di que desidert indeterminati, di cui in questo capitolo vogliamo accertar l'esistenza. Egli è vero in terzo lnogo, che non pure il religioso sentimento, ma tutti questi vaghi ed indeterminati desidert hanno in se nna tendenza ad accertarsi, a determinarsi, a vestire delle forme ben pronunciate. Finalmente di nuovo egli è vero, che l'nomo, resosi attivo per trovare delle forme ed oggetti determinati a' suoi vaghi desidert ed a' suoi generici seotimenti, non sempre li trova a quelli adegnati. Egli non fa in quell'opera se non quello che sa, che pnò, che vuole : ciò che riesce dal suo travaglio, dimostra necessariamente il marchio della sua ignoranza e della sua malizia: s'inganna volontariamente, si persuade che gli basteranno delle forme e degli oggetti che non gli possooo in modo alcuno bastare. Viene adunque il tempo ch' egli si stanca delle forme trovate. degli oggetti in cui avea posta la sua attenzione : allora aprendo gli orchi, e conoscendo la sua illusione, fa un passo innanzi in cerca d'oggetti migliori, di forme più convenienti; le quali poi è costretto a rimutare le dieci, le cento volte successivamente con certo progresso, che invece di condurlo ultimamente al vero, anzi il fa pervenire finalmente ad uno stato in cui, stanco di tutte le forme e di tutti gli oggetti religiosi, li ributta da se, lasciandosi perire nell'empietà e nell'ateismo. Qui è prossimo alla vera religione : perocchè in tanto estremo sente più che mai il ruggito del suo cnore che gli dimanda di nuovo nn Dio, nn Dio vero, nn Dio infinito.

E Iddio, a questo varco di morte aspettà l'omanità che l'avea abbandonato: lasciolla essurire tutti i tentativi di dare a sè stessa un surrogato della divina natura, e quando la vide disperata di venime a capo, caduta nel fondo del male, quello fi il momento di grazia: venne allora il Cristo, e disse : α ecco che le ragioni già son bianche α per la mielitara. 3

Tale è il filo conduttore, per chi volesse scrivere la storia delle aniiche superstizioni, di questo strano labrinto io cui l'umanità si perdette senza speranza d'oscita, se non fosse vennto in quell'ora medesiua che disperava, Colui che dovea indi ritrarla.

## CAPITOLO XXV.

CONTINUAZIONE — I DIVERSI STATI D'INFELICITÀ DELL'ANIMO UMANO SI BINUCONO AD UNA SOLA FORMOLA.

Vi hanno degli atti dell'intelligenza dipendenti dalla libera volontà dell'nomo.
Da questa specie di atti intellettivi prendono la loro origine tutte le azioni nuane:
e noi chiamammo la potenza che ad essi presiede, la ragione pratica (1).

(1) Ved. Prioripi della Scierna merale c. V. Ella è un'impropriela, bate di gravi errori nelle dacipliam consit, qualta di dera l'appettazione di regione prateca la ragione morale. Noi abbiano dimotrata la immessa diferenza che passa fra la ragione pratica e la ragione morale. In Prioripi il ella Sciercas morale. e VI. — Il sig. Rarist, nella na sucha opera di Drittina instruta e pubblico, seguratio anco in questo gli autori teleschi, dice che c la ragione pratice è il fonte delle leggi. » Nei crediano di incustare, che il dobba dire cheli fotto della liggi è il

Deserivere adnuane gli sbagli della ragione pratica, classificare gli errori che ella prende circa i beni ed i mali, è il medesimo che descrivere e classificare i traviamenti dell'umana volontà prendendoli alla loro base, e sorprendendoli, quasi direi, nell'atto stesso che quelli escono dal ventre materno.

La ragione pratica domina la facoltà di pensare e la facoltà di astrarre, e le fa

service entrambi a snoi voleri.

Se la ragion pratica usa della facoltà di pensare e della facoltà di astrarre secondo l'ufficio lor naturale, in tal caso queste due facoltà procedono d'accordo, illuminano l' nomo nel suo cammino, ed egli, operando bene, ginnge ad uno stato di appagamento e di felicità.

Se la ragion pratica all'incontro pretende dalla facoltà di astrarre quello che ella non le può dare, quello che solo le può dare la facultà di pensare; in tal caso, confondendo gli oggetti naturali di queste due potenze, ella produce l'errore nell'in-

tendimento, il disordine negli affetti, e l'infelicità nella vita.

È mestieri dichiarar meglio tutto ciò, giacchè è solamente da questo abnso che fa la ragion pratica delle due facoltà nominate, confondendone gli uffict, che si può trarre una formola generale, la quale esprima tutti i diversi stati d'infelicità a cui soggiace l'animo nmano, Questi stati d'infelicità venendo prodotti dall'uomo a sè stesso, cominciano tutti, come dicevamo, da un errore volontario nell'intelletto, da nn errore cha è causa efficiente di affezioni e di operazioni esterne.

L'errore non è spiegabile nell'uomo, se non ponendo una facoltà propria dell'errore; la quale è poi una funzione della stessa ragione pratica, potenza più generale.

Si crede da molti, che non penetrano oltre la corteccia, esser cosa facile lo spiegare come l'nomo ne' snoi gindizi prenda errore; e pnre questo è un fatto di assai difficile spiegazione. Credesi ancora, che la stessa facoltà che ci fa conoscere il vero, sia quella che ci sa prendere il salso per vero: ma chi entra nel midollo, trova che la non è così. Il vero è cosa indipendente da noi, e però è facile a concepire una facoltà che in sè lo riceva: ma il falso per sè stesso è nulla, non esiste indipendentemente dai nostri gindizi. Per ispiegare adunque l'errore, non basta l'esistenza di nua facolta che lo riceva in sè stessa; si esige di più una facoltà che lo produca, una facoltà che lo crei (1).

Come avvien dunque che si applichi questa facoltà dell'errore a perturbare gli nsfiel delle due facoltà che abbiamo chiamate di pensare e di astrarre l

L'ufficio naturale della facoltà di pensare si è quello di costruirci i fini delle no-

stre azioni, che non possono esser altro che acquisti di beni reali. L'ufficio all'incontro della facoltà di astrarre si è quello di dare all'uomo delle regole che gli servano di mezzo opportuno al consegnimento di que fini, le quali regole sono altrettante astrazioni (2).

ragione morale. La ragione pratica poi è il sonte dello azioni, colle quali l'nomo o adempie, o non adempie quanto gli prescrivono le leggi : giacche il valoro intriuseco di questa espressione, ragione pratica, non è altro cho quello di ragione operatica.

(i) N. Saggio ecc. Sez. VI, Parte IV.

(2) Gioverà cho noi qui dichiariam meglio questi diversi uffici, che da noi si attribuisco

alla facoltà di pensare cd alla facoltà di astrarre, con qualche escupio. Se io cerco uno specifico per liberarmi dalla febbro intermittente, o il medico mi prescrive il soliato di chiaine; quantunquo io non abbia mai veduto questa sotianza, la potrò tuttavia rin-venire facezalo uso di alcune idee astratto: questo idee astratto sono i caratteri fisici di questa sottanza. So il doltero invece di descriverni i caratteri fisici del soliato di chiania, mi dece semplicemente : « domandatelo allo speziale, ed ogli vo lo darà ; » io di nuovo ho acquistato con questo discorso del medico nna cognizione astratta che si riduce a questa proposiziono: e quella sostanza cho si chiama solfato di chinina, o cho sogliono vendere gli speziali sotto questo nome: > le idee compreso in questa proposizione nou sono che relazioni, o sia note negative del medesimo solfato, dallo quali aiulato, io giungo a rinvenirlo.

Sarà facile avvedersi che in un modo somigliante Intti gli astratti presentano allo spirito nostro altrettante regole, collo quali noi possiamo rinveniro gli oggetti corrispondenti ad essi della Nello stato dell'umanità cristiana, nel quale la capacità ha tocca l'ultimo termine del sos sviluppo, gli uomini vogliono trovare en beue somme; nè si contentano di meno. L'idea astratta che corrisponde a un fal beue, è quella di felicità: i caratteri di

lui snno l'assolutità e l'infinità.

Ora se l'amm, cercando questa bese, si ferma per errore a qualche cegetto che no passicie i due ceratteri miscia; egit pob tattaris presundere a si steso il contrario, persuadera i che de quell'oggetto ba que caratteri, i quali egit por non la ; e la potenza che fa ciò, è la ragione rapidio, la fanzione dell'errore, la restramie nistelativa. Perciocchè persuadendosi i comm, che in quel dato bene egit des tratrare la ficilità che va cercando; mette i quell'oggettu reale, com a nati insterno di persuasione ch' egit fia, ciò che realmente non vi ê; vi mette arbitrariamente i caratteri del bene consecini da in siaritamente, e in la modo egit i cerc una chimera, on afolo vano. Consecini del sia siaritamente, e in la modo egit i cerc una chimera, on afolo vano. I caratteri del bene assolito, che quasta facellà somministra alla sun motte quali regolo i i caratteri del bene assolito, che quasta facellà somministra alla sun motte quali regolo iliali en oni pi, renlazzati on codesta specie di finance intellettira, il vend otre vunle vederit, benchi mn vi sieno, li colloxa negli cegetti delle une passimi, i quali diventam nella pastiro so, diversa il attot da quello che sono nella venilla; il quali diventam nella pastiro so, diversa il attot da quello che sono nella venilla.

Per questa interna operazione egli ha trasportato l'autreutto nel recule; egli in confusi gii diffic delle des facciàs: even la formola pi suempire e piu universale di tutti quegli errori della ragione pratica circa il besu, i quati sono la base di altrettanti atti d'infelicità dell'omoto; percechi, deisemole di noron, la capacità de ditunanda en oggetto rede, non può mai venire appagatta da nua chimera che l'omono i finge senza. propre darle mar errare e reale sussistatura, e però, quella capacità insuppoggata trimano optor darle mar errare e reale sussistatura, e però, quella capacità insuppoggata trimano.

infelice.

### CAPITOLO XXVI.

## BESCRIZIONE DE DIVERSI STATI D'INFELICITÀ NE QUALI SUOL TROVARSI L'ANIMO UMANO.

Ma se da sè stesso l'uomo si pone in uno stata d'infelicità col mal nso della sua ragione pratica, quali cause il recano a tanto eccesso? Onde avriene che la ragione pratica sia condotta a perturbare gli uffici delle due facoltà di pensare e di astrarre, csigendo da questa seconda quel ben reale, che non appartiene di dare che alla prima?

Le cause di questo effetto funesto sono due; l'una certamente è la liberta mmana, l'altra sono le passioni che, acconsentendovi l'uomo, il suttomettono a schiavito.

Queste passioni vengono irritate dalla generale capacità dell'umano desiderio. Mediante queste capacità generale, l'umno deidare assun misura; pesto desiderio è prior d'orgetto, e ne donanda mo, perocchè vuole ad egui costo essere soditatto. A queste soci imperiose, a queste strida dell'umano desideria, eccono dal core dell'uma tutte le passioni, e presentandosi l'una dopa l'altra, cisacuna risponde: « Son qua in per appagariti: iso de degli orgetti idense i a calinare le tue brame. » L'umo spera quello che desidera, e recio quello che spera; l'urgenza e l'intensità del desidera, e comincia tosto a fare i suoi sperimenti cercando il bene di che abbisogna coll'abandonara in umana a quella tiranas che lo tradicise.

Di qui scorgesi che gli stati d'infelicità, il che è quanto dire gli stati d'una capacità infinita non appagata, sono tanti, quante sono le passioni che munvimo la ra-

facoltà di pensare. L'idea astratta del piacere ci conduce in fatti a conoscere quali sieno gli oggetti piaceroli, l'idea dell'onesto quali siano le azioni opeste, l'idea della bettezza quali sieno lo cose belle, e con si discorra di ogni altra astrazione. gion pratica a commettere l'errore di pretendere che nna capacità infinita si adempia con degli oggetti finiti. Facciamo una breve enumerazione di tali errori funesti.

Il tentativo d'acquistare felicità, che prima di tutti gli altri si porge da fare all'nomo, si è quello di sperimentare se ella esista in corporali dilettazioni.

Quando l'nomo s'accinge a fare questa sperienza, egli non rivolge più il diletto

sensuale a soddisfare il suo corpo, ma ad appagare il suo spirito.

Si noti bene : diciamo che il diletto sensuale, per l'nomo che cerca in esso felicità, non è meramente corporeo, ma che è misto di corporeo e di spirituale. L'nomo non vnol l'uso della dilettazione, ma la dilettazione stessa ha per fine: non cerca in essa la cosa reale, ma l'astratta che immagina di poter trovarvi; poiche essendo la volontà razionale e personale quella che dimanda d'essere soddisfatta ( nè ella può soddisfarsi con niona cosa limitata, ma solamente con quel bene illimitato che risponde all'idea generale di felicità che le serve di regola), va l'nom cercando nel corporeo diletto qualche cosa d'infinito che non ri pno essere, e che percio mai non vi trova. Quindi proviene quella libidine disfrenata propria aolamente dell'nomo, e che in niuno animal bruto apparisce: quel desiderio di voluttà che non si soddisfa giammai, e che sempre cresce, al quale prima soccombe la vita, ch'egli dia indietro: e le infinite lusinghe e gl'inganni perpetui dell'amor fisico, e tutte l'arti della seduzione. Coi quali tentativi continui che l'nomo fa d'appagare la capacità sua mediante nn oggetto improporzionato, egli irrita sempre più indefinitamente questa capacità medesima per risguardo al piacere particolare che si propone; conciossiache più egli sente di goder d'un tal piacere, e più gli si rinforza la vana speranza d'appagarsi, ove gli riesca d'aumentare lo stesso piacere. Ma non potendo questo erescere a tale che l'appaghi, poiché è cosa impossibile che di piaceri particolari si satolli nna cupidità generale , quale è l'intellettiva; quindi di nuovo, dopo i piaceri provati, ne desidera di maggiori. È crescendo indefini-tamente la capacità non mai soddisfatta di questi, cresce indefini amente altresi il tormento e l'infelicità del vedersi l'nomo fatto servo e perpetnamente nella aspettata soddisfazione frustrato; onde geme sopra se stesso e sul vuoto inmenso del suo euore: ed entra finalmente in uno stato di perpetua rabbia, e d'inesplicabile furore d'ogni grave pazzia più deplorando. Indi è anco che l'effeminatezza a congiunge colla ferocia: e che i padri, i mariti, i figlinoli dissolnti riboccano di cupa stizza e di disamore, e che in dorate voluttuose stanze, e sotto molli coltri s'educhi il cuore de purpurei tiranni all'insatollabile sete di sangue. Colui che ha un grande vacno nell'animo diventa inquieto, frenetico, atroce; e se può più de' suoi simili, alla cupa fame di simil ficra pare picciolo pasto la strage del mondo.

Un altro esperimento fa l'uomo di trovare sua felicità ne' beni esteriori, mediante

l'idea che egli si forma della ricchezza. Il piacere non può somministrargli l'opinione, che la sna natura siasi ingrandita;

pnò solo lusingarlo di farlo pago di vive dilettazioni. Il contrario è de' beni materiali che formano la riechezza. Avendo essi nn'esistenza durevole, possono agevolmente produrre nell'uomo l'opinione di grandezza: l'uomo pno persuadersi di esser fatto pin grande, veggendo uniti a se molti possedimenti.

La ragion pratica può dunque ingannarsi doppiamente riguardo al possesso delle esterne cose.

Comincia a sperare di poter trovare la grandezza nel possesso della ricchezza, considerata come una certa estensione della propria esistenza. Ecco un'idea astratta, posta in nn oggetto materiale e finito.

Poi spera che per mezzo della ricchezza otterrà l'arbitrio de' piaceri giacchè egli pare che la ricchezza assicuri all'uomo il godimento di ogni sua volontà, e che gli faccia goder tutti i piaceri in pna volta nella speranza e pella loro assicnrazione.

Indi le sorgenti di nna doppia schifosissima avarizia : di quell'avarizia, che mette il suo fine nell'oro, quasi l'oro fosse ciò che fa l'uom grande; e di quella che vede nell era il mero all'ottenimento de' comodi a de' diletti; henche l' nomo non a inducan mai a logurardio ne sin; pel timo cottiluno di restarre privo; compiscando di trovarsi in mo stato nel quale è arieuro (com' a loi ne pare) di potere goder de' piaceri quando i voglia, più che dello stesso goderi. Nell'uno e nell'altro caso l'omon non sipenda: cel primo per massima; nel secondo per quell'incessao ie igauno, che gli fa differri el accimiento che ama, alfiele di sverole empre in sona balia;

Tuttavia, essendo realmente impossibile che l'oom trovi nella ricchezza o la propria grandezza o la compiuta padronanza de godimenti, non può riovenire nè pure nell'accumulamento de tesori l'appagamento e la felicità che vi cerca. La sua capacità per questo stesso irritata cresce: il suo cuore attribuisce il non sentirsene pago unicamente all'accor tenue quantità di ricchezza posseduta e acquistata; persegue adunque la ricchezza coo uoa enpidigia maggiore, la qual più allargandosi, fassi lupa di tutte brame carca nella sua magrezza. Che maraviglia dunque se col montare della ricchezza monti negli avari anche la voglia e l'indigenza di essa, se veggendo di aver molto ottennto, cresce loro la fidanza di dovere, ottenendo di più, accostarsi a quell'ideale grandezza e sicurezza a cui anelaco? Ne questa capacità cresce in ragione aritmetica uella intensità soa, ma come tutte l'altre, in ragione geometrica: perocché quello che l'uomo guadagna, acoisce ognor più la precedente capacità. Questo è quanto dire, che tale capacità s'allarga e acuisce nell'oomo celerissimamente, sicchè produce io fine di quegli uomini ciechi, che tutto vendono all'oro, la quiete, la sanità, la pudicizia, il sangue, l'anima propria. Ninna maraviglia di questo fatto del cuore umano; ciò che dee fare a troppo più di ragione maraviglia si è, che la mente di alcuni scrittori d'economia farnetichi a segno da insegnarci a vendere anche la virtu, acciocche le nazioni arricchiscano, e ad incoraggiare il vizio, se altramente ne venga allo Stato dimionzion di ricchezza!

Per questa maniera la capacità infinita indeterminata prende la forma esterna di nn'avarizia sfondata, non meno urgente e vasta della capacità che rappresenta ed

esprime

L'illusione onde l'uomo cerca in un cumulo di materiali ricchezze l'idea astratta di grandezza che appaghi la sua volontà razionale, resasi comune, divenuta fin massima di Stato, diede alle nazioni quell'inquietezza di guadaguerie e d'interessi, che è si chiaro siotomo della iofelicità loro.

Ho già osservato, che nella cupidigia di artificial ricchezza (1) scorgesi più d'in-

telligenza che nella sensualn dilettazione.

bebere però in queste seusati dilettazioni domini più immediatamente lo spirio di tenno, luttata questo domina altresi nella cupuligiar; poiche non e lo stesso il dire che in certa operazione entri dell'intelligenza, e il dire che in cesa domini lo spirita di intelligenza; questo pisiti do dominioni nello nostre operazioni solo quando noi siano mossi ad operare da un oggetto della faculta di penare, cioè da un oggetto della faculta di penare, cioè da un oggetto della monta di perare da un oggetto della faculta di penare, cio da un oggetto della considerazioni della considerazioni di servizioni di di servizioni di servizioni di di servizioni di di servizioni di di servizioni di di di servizioni di di servizioni di di di servizioni di di di di servizioni di di ser

Il terzo oggetto, col quale la capacità infinita del cuore amaoo teota di deter-

\*tromato, Core

<sup>(</sup>i) I 'morrestino di Aristote, che l'ammini propriamente data è catatta nel modo collimenti della managementa della collegia della propriamente della catatta della giorgiano, che l'imperiore della managementa della collegia dell

minarsi, si è la potenza; ed allora quetta capacità indeterminata manifestasi sotto la forma di avidità di dominio.

La dominazione è sempre nel fatto un oggetto particolare e limitato; ma la ragion pratica, illudendosi anche qui deplorabilmente, vi cerca due cose ugualmente impossibili a ritrovarsi, cioè una potenza illimitata, a cui la conduce l'idea astratta della potenza, o l'assicuramento dei beni, anche questo illimitato, cioè un assicuramento generale, non l'assicuramento reale che è fallace, e ristretto a questo o a quel bene.

Nel primo caso la potenza è fine, nel secondo ella è mezzo, ma mezzo apprez-

zato e amato altrettanto quanto il fine.

Si consideri qui, come vien sempre più complicandosi ed estendendosi l'edificio chimerico che l'uomo si crea colla sua immaginazione intellettiva,

La putenza amata per sè, non è altro che un inganno pel quale l'uom si persuade elie nelle forze ond'egli tiene a se soggetti molti suoi simili, consista la sua grandezza reale. Quindi l'ambizione di congregare il più che egli possa di queste forze, e di vedersi sotto il più gran numero d'uomini. Aperta in lui questa speciale capacità, ella si viene sempre più irritando da sè, al modo stesso delle altre due de'piaceri e della ricchezza. Il buon istinto della natura non ancora depravata, insegna ai popoli primitivi quello che gli Sciti dissero ad Alessandro: « Sappi che noi ne possiamo servire, ne desideriamo di comandare a niuno » (1). Ma vennta l'avidità del dominio nell'animo d'un popolo insieme colle speranze e co successi, più rattamente lo affama che non sieno l'altre due capacità da noi precedentemente descritte: la storia de conquistatori dimostra in quanto poco una tale capacità trasmuti l'uomo in frenctico : egli rinnega fino l'umanità per attribuirsi gli onori divini quegli che ogni di pericola di restarsi affogato nella libidine o nel vino, o d'esser di ferro o di velcno turpemente, con risa universali, morto.

Che se la smodata potenza non s'ambisee per sè, ma qual mezzo alla ricchezza ed

al piacere, ecco surto più alto il chimerico edificio.

Si vuol la potenza non in questa o in quella misura, ma la potenza in genere, che vale a dire la potenza senza fine, alla qual conduce l'astratto della potenza. Ma perchè vuolsi realizzare questo astratto di potenza? Per conseguire e per realizzare un altro essere pure astratto, la ricchezza. Di nuovo, perchè questo desiderio interminabile di ricchezza astrattamente considerata? Perche essa pure si faccia mezzo ad un altro essere ehimerico, cioè a dire al piacere : non a questo o a quel piacere determinato, come i due primi, ma al piacere concepito dalla mente, che non può esser mai picnamente reale.

Ecco bell'edificio a tre palchil ecco catena di errori che l'uomo avvolge intorno a se con triplice ritortura : egli prende per esseri reali le sue idee astratte, subordinandole l'una all'altra, che è quanto dire, s'alfanna egli in perpetuo a conseguire una chimera impossibile, mediante un'altra chimera pure impossibile, che vuole ottenersi per una terza chimera impossibile del pari.

E tuttavia quando la capacità indeterminata s'è determinata all'oggetto della po-

tenza considerata per se stessa, tutto è sacrificato a tal fine.

Quando poi la potenza si considera come un mezzo all'ottenimento e alla difesa della ricchezza, allora alla potenza viene sacrificato tutto, fuori che la ricchezza : la qual pure, per una singulare ma non rara contraddizione, potrebbe rimanersi sacrificata dove s'ambisse più il potere di ottener la ricchezza, che la ricchezza effettiva; come talun sacrifica il piacere all'oro, perchè antepone di aver sempre in sna balia il poter goderio, alto stesso attuale goderio. La capidigia poi della ricchezza, che sola tutto il resto sacrifica a sè medesima, se prende a scupo il piacere, tutto sacrifica fuorchè lo stesso piacere. Essendo poi lo stesso piacere indeterminato, qual lo da un concetto generale;

<sup>(1)</sup> Quint. Curt. lib. VII.

s'avera sempre che lo scopo dell'animo manon cercante di soldisfani colla potenza, di impossibile, in caparatiri anno un fich essurpe più istendersi precipiosamente mediante quegli stessi sforti onde si vuole appaggata, e mediante l'ammento de'heui di cui va intraccia. Quanta sia l'irintarione a cui ginge de capacità di potenza mercè gli sforzi intilità d'ella fa di appagrati, il mostran lo storie de popoli più glorisai. Quando Bona fi resa incita al accrescere le sea compistie in quelle ragione in che crescera e s'irritava la capacità di doninare, si fece allora avila più che uni d'allisare gli occhi nelle arene innolante di sangon unamo; ci i Neroni e i Culiguà sono fonomeni, che si spiegano assai hene, quando si ripersi come la capacità fatta lishibiosa, cieca, immensa dalla stessa quantità immerevede de fosgetti, dovere coggiuni cerera di rhemansi nella puellità dell'assagettamento, nel senirisi padrono del sangen mano: il che di mono, sono appaggatha, la rendeva stuttavia più firile, da rasa di anggiore este di potere.

Il quarto bene, nel qual cerca la determinaziona sua il vago desiderio della feli-

cità, si è la gloria. Con essa la capacità nmana si esprime e si veste d'una nuova forma, la voglia

di render celeberrimo il proprio nome.

Anche la gloria può considerarsi o sì come fine, in cui l'nomo ponga la felicità sua, o si come mezzo all'ottenimento della potenza, della ricchezza o de piaceri.

Oltracció l'amore della gloria è al tutto indeterminato, ovvero ha un oggetto a cui si riferisce.

Se l'nomo cerca la felicità nella gloria senza riferirla ad altro oggetto, ne farla

servire ad altro fine ; il suo scopo è chimerico e nequitosissimo.

E pur v'ebbe chi defini la virti: l'Amore della gloria (1). Gl'immaginosi giovani pieguno a questa illusione: i 'infiammanno a questo grido. Or ponendo a fine la nominanza per se, non fissata ad alcun oggetto, le si sacrificano tutte cose : segui questo principio l'incenditore del tempio di ibana in Efeto: ogni famoso ladrone con esso si giustifica, e si militata a ragione ogni solenne firato.

Se il desiderio di esser nominato mira alla sola nominanza, non è ancor gloria;

se mira a una nominanza congiunta alla lode, gloria viene appellato.

La prima cupidità, come più astratta e indeterminata della seconda, è altresi più funesta; pareggia i grandi delitti alle grandi virtu, cerca sempre ciò che è clamoroso, non ciò che è giusto e benefico.

La seconda avendo in mira la lode, ha un oggetto, ma non fermo nè reale, più lode mutabile secondo i capricci degli nomini. I quali, secondochè sono più nome de perarati, or esaluno na cosa, or la deprimono; e nello stesso luogo dove prima si gareggiava chi fosse più lodato di militari imprese, poscia si contende a chi spetti la glo-

riosa invenzione dell'oca ingrassata a morte.

Quelli adunque che altro non vogliuno che esser ledati, sono indifferenti a vizit ed alle vittà : è o suesona de sis, che voga celebrato il loro stomaco che digeritee unble miure di vino, o la loro temperanza (2); che si innabiz alle stelle la vastità del loro lationdi, o la loro porettà; che si maggindichi la loro potenza vendicativa, o la lor unasuetudine: se ciò che prima cercavano non è più lodato dagli inomini, l'abbandonano magganiamente, moni Sessotti, che se puri l'evor racconiano, vinte le nazioni fino di là dal Gange e fino al Dandoio, tornossi poi nel suo Egitto tutte abbandonanodle, troppo nego della lorna gelori della conquista (3).

Che se l'uomo non agogna ogni lode, ma quella che derivasi da un fonte spe-

(1) Alfieri, Del Principe e delle Lettere.

(3) Erodoto, lib. I, e Diog. Sic., lib. I. Rosmini V. I.

<sup>(</sup>a) Nolla lettera che il giovano Ciro scrisse agli Spartani eccitandoli ad aiutarlo a tòrre il regno al suo fratello Artaserso, fra le altre ragioni pone questa, che egli poteva bere più vino, e meglio del fratel uno acatenerio.

ciale, riman tuttavia a vedere se il suo oggetto sia ben determinato e reale, o se rimanga ancora astratto e chimerico.

Può l'uomo riferire a quattro oggetti chimerici la gloria cercata: al piacere, alla ricchezza, alla potenza e alla scienza.

Dal riferirla al piacere, nasce la vanità : dal riferirla alla ricchezza, il lusso ed il fasto : dal riferirla alla potenza, l'ambizione : dal riferirla alla scienza, la presunzione.

Come l'nomo solo, a differenza de'bruti, tramuta il piacer corporeo in un oggetto spirituale, cioè in un mezzo di appagare la capacità generale del suo spirito : così auche la vanità è propria del solo uomo. Sarebbe impossibile vantarsi de piaceri fisici, se non se ne cavasse l'idea astratta, e non se le desse una sussistenza. Quindi è che la femmina ed il galante trovan qualche cosa che solletica il loro amor proprio, in poter rendersi altrui cagione di piaccri, d'amori, di desidert e di speranze, o almeno in poter far nascere in altrui l'epinione che sia in loro volontà il distribuire tali dolcezze e tali ambasce. Ne essi possono indurre ques'a opinione senza solleticare di contimo gli altrni sensi, dando loro na cutal primo saggio di leggicri diletti, che li renda enpidi investigatori e pensatori de più intimi. Il senso poi ha tal natura, che stancasi dell'oggetto stesso, per una legge della fibra animale che s'allenta e non può tenere a lungo la stessa tensione. Quinci il bisogno di rimutare continuo ingegni e industrie, quiudi la vulubilità instancabile delle mode, e di tutti que' minimi elementi che costituiscono il buon tuono della giornata; la celerità de' quali tramutamenti porge infallibil misura della ranità che è nelle nazioni. Ne per essere questa cupidità leggiera, e per così dire superficiale, è meno infinita; onde non ristà mai, non potendo il vanarello della persona assorbir mai quell'astratto di piacere che si propone; e piu quella capacità si fa ampia come tutte l'altre, piu ancora ella rende l'uomo smanioso e frettoloso d'ottenere quel che non può, cioè piena soddisfazione : la sucietà leggerissima finalmente è condotta a tale prurig nosa inquietezza, da metterla fuori di mente e di senno, da farle falsare tutte le idee, empiendola di vanissimi e ridevolissimi pregindi-21, i quali compongono e rigirano la intellettuale fantasmagoria del bel mondo.

Alla moda affratellasi il lusso e il fasto, che piu che per piacere, pare amato dall'nomo per estentazion di ricchezza o di potenza, di eni la ricchezza si fa rappresentatrice. Ne la passione del festo trova limiti fissi meglio dell'altre, ne n'eglio appaga l'uomo eziandio che mangi a banchetto il valore d'un regno; sempre per la ragione st sea che nel fasto cerca altra cosa diversa dal fasto.

Così me desimamente avviene dell'ambizione, per la quale si cerca la gloria di potenza, la quale ne ha ne può aver confini pella mente di chi la brama, e però non è

mai finita d'acquistare.

Senza fisso oggetto è pure la celebrità letteraria, se riducesi ad ambire il nome in genere di letterato e di dotto. Gli scrittori che ne vanno a caccin, adulano i vizi del secolo, e nelle loro scritture imprimono tutta la corruzione di cui essu è macchiato, sacrificando alla lor vanità e virtu, e religione, e quanto v'ha di onesto u d'utile al mondo, corrempitori del gusto nelle lettere e ne'le arti, antori del loro decadimento; nè perciò i vili si trovan meglio contenti; ma più inquicti, invidiosi, contenziosi, e vani di quella fama divengono, della quale sentono più indigenza, più che credono averne conseguito (1).

<sup>(1)</sup> c Ogni artista, dice Rousseau parlando della vanità telteraria, vool essere applaudito: gli e elogi de suoi contemporanei sono la parte più preziosa della sua ricomprosa. Che farà egli e dunque per olt-cerli, quand'abbia la secolura d'esser nato appo un popolo, e in tempi ovo i a dotti fatti alla moda ban posto una frivola gioventu in istato di dare il tuono alla società; e quando gli uomini banno sacrificato il lor gusto ai tiranni della loro libertà; quando l' uno e de due sessi, non ocando approvare se non ció che è proportionato alla pusillaminità dell'al-e tro, lascia cadere ogregi pezzi di poesia drammatica e ribulta prodigi d'armonia? Che fara o e miei signori ? Rabhasserà il suo genio al livello del suo secolo, anleporrà di comporre opere

Sei maniere adunque di gloria possono essere scopo al nostro desiderio: il genere più ampio che sta nella sola nominanza degli uomini, il genere più stretto che sta nella sola lode, e le quattro specie enumerate che hanno per loro oggetti il piacere, la ricehezza, la potenza e la scienza. Nel eercamento di tutte queste maniere di gioria havvi un'illusione ed una impossibilità, non avendovi oggetto determinato, ne cercandosi la gloria in una quantità fissa, ma illimitatamente.

Può finalmente desiderarsi la gloria della virtà senza amare la virtà, ciò che forma l'ipocrisia, e dee aggiungersi come una settima specie alle sei specie nominate (1).

E ognuna di queste sette specie di gloria cercasi per se, o come mezzo al piacere, alla ricchezza od alla potenza.

È octo che all'Elvezio prese vaghezza di gloria letteraria per desiderio di piacere al bel sesso; i mercenari sogliono ambire d'aver fama nell'arte loro per amor di guadagno; altri si desidera nome di valoroso e di prode per vaghezza d'acquistarsi autorità e potenza cella società (2).

Il quinto teotativo finalmente che fa l'uomo indarno per trovare l'ideata felicità, è

quello di cercarla nella scienza. Onando la capacità indeterminata dell'uman cuore cerca di determinarsi io questo modo, allora la forma che ella prende si è d'un cotal desiderio di sapere seuz al-

cuna scella nelle cose a sapersi, il quale poò nominarsi curiosilà. Anche il sapere puossi bramare per sè, o quale stromento all'ottenimento di qual-

che altro bene.

Considerato per sè, due beni vi può trovar l'uomo: oo diletto quando attualmente medita le verità da lui conosciute, ed una ricchezza dello spirito quando egli riflette di possederle, quasi tesoro serbato in luogo riposto, che può trar fuori a suo piacimento, vagheggiarlo e goderlosi.

Nell'uno e nell'altro caso l'amor del sapere può tendere pon a notizie reali e de-

terminate, ma a notizie indeterminate e inesauribili.

Se io voglio indi trarre noo quel piacere ehe mi può realmente venire dalla vista delle cognizioni raccolte, o dalla eoscienza di possederle, ma quel piaccre illimitato che soddisfaccia piecamente a quella felicità che io mi propongo di rinvenirvi; io questo caso io apro in me una nuova espacità che giammai non s'empie. Il meditare sulle raccolte cognizioni, l'affaticarsi in raccorne di nuove, non avrà termine ne ordine : così il letterato diviene stizzoso e irritabile oltre misura, e dal suo gabinetto, nell'aria mefitica del quale raggrinzò ed invecchiò, dispregia alteramente i suoi simili, e rinnega insieme con essi anco il senso comnoe.

Come poi la cupidità di scienza diventa insaziabile e fonte di crescente infelicità, sia che cerehiamo cou essa il piacere in genere, sia ehe cerchiamo l'accumulamento di una cotal spirituale ricchezza; così parimente insaziabile ella si rende se per essa cerchiamo o il piacer fisico, o la ricchezza, o la poteoza, o la gloria, concependo tali cose idealmente, cioè senza limite. Se il fine non ha quantità determinata, nè anche il mezzo, per quanto cresca, può mai giungere a conveniente e bastevol misura.

e comuni ammirate durante la sua vita , anzi che delle maraviglie le quali non s'ammirerebbero c che molto dopo la sua morte. Diteci, o famoso Arouel (Voltaire), come voi avete sacrificato c delle maschie e forti heltezzo alla nostra falsa delicatezza, e come lo spirito di galanteria zi e fertile in piccole cose, ve n'abbia costato di grandi. 1 ( Discours d l' Académie de Dijon ). - Egli è in ragione che regna più lo spirito di senso, che il cercator di gloria ambisce più la gloria subita ed istantanca, ed lia meno forza d'anima per apprezzarne una lontana, ma durevoie; perche, come dicemmo, lo spirito di senso fa scomparire lo spazio ed il tempo.

(1) La gloria d'una falsa virto riducesi ad uno di queste sei specie, essendo falsa la virto allor-

rando ella si fa consister netl'arte di acquistare alcuno de quattro beni enumerati,

<sup>(2)</sup> L'ambire una gloria maggiore del merito è un ingiustizia che appartiene a quella cupidigia che brama la gioria per se senz'altro fine.

CONTINUAZIONE. - PRIME LINEE D'UNA CARTA TOPOGRAFICA DEL CUDRE UNANO-

Noi abbiamo enumerati i principali stati d'infelicità ne' quali pnò trovarsi l'animo umann.

Avendo conosciuto, che la felicità dell'animo consiste nella capacità di un bene assnluta soddisfatta, e l'infelicità nelle capacità inesplebili; l'enumerazione degli stati, ne quali l'oomn è infelice, nnu fu e non putea essere che l'enumerazione di quelle cupidità per le quali egli si lusinga di trovare l'infinito nel finito, cioè di render possibile ciò che è intrinsecamente impossibile.

La vastità dell'animo nmano non si rileva meglin che considerando gl'innumerevoli stati tutti diversi, ne' quali egli può ritrovarsi...

Questi sono senza misura multiplici, specialmente quandn trattasi di stati d'infelicità

Lo stato di felicità ha qualche cosa di unico e di assoluto, quantunque anch' egli sia infinitamente variabile rispetto alla quantità della dilettazione che ha seco connessa, ed alle varie modificazioni che rinvenire si possono nella quantità di questa dilettazione. Mi si permetta di gittar qui quest' affermazione senza prova, rimettendula alla meditazione de' lettori (1), e di trapassare in quella vece ad alcuoe riflessioni su quanta ho detta, riflessioni d'un interesse più prossima all'argomento del fine della società, e della filosofiche vedute che dee proporsi un savio Governo per condurre la società a conseguirlo.

Come è necessario, che il Governo abbia sott'occhin la inpografia del paese governate; così non è men necessarin n meno importante ch'egli possegga nna carta topografica, mi si conceda così esprimermi, del cuore umano.

Nno è il cuore omano una reginne menn vasta di qualsivoglia impero; più dilli-

cile cosa è il viaggiarla, e più ancora il farne la triangolizzazione.

Non trattaudosi di ona carta speciale, ma sol generale, le prime linee acconce a descrivere in essa certi territori e a delinearvi certi confini si tirerebbero appunto coll'iodicare le varie capacità soddisfatte e le varie capacità non soddisfatte, le quali nell'interno degli animi si posson trovare. Ci si permetta, riassumendo quanto dicemmo nel capitala precedente, d'enumerare le sole capacità illosorie a coi l'animo umaun soggiace, e l'incredibile moltiplicità degli stati diversi d'infelicità ch'esse, variamente abbattendosi, costituiscoun.

Risolta adunque, che gli errori che la ragion pratica può prendere interne alla felicità, e le altrettaote specie di capacità illusorie che sempre più s'allargann ed irritaun nell'uman cuore, finn a condurln allo statu che si pun chiamare di pazzia morale, sono ceuto veut ottn.

Nel piacer fisico vi ha nna capacità inesplebile, quando cercasi il piacere concepitn in genere e non un determinato e reale piacere.

Nella ricchezza vi hanno due capacità inesplebili, perchè o si cerca la ricchezza in genere, o la si ricerca pel piacere in genere.

Nella potenza v'hanno quattru capacità inesplebili, poichè o si cerca la putenza in genere per se, n pel piacere in genere, nvvero per la ricchezza, la quale di uuovn, come detto e, forma un oggetto indeterminato, tanto se si cerca per se, come se ella si cerca qual mezzo d'ntlenere il piacere in genere. Nella gloria si specificano cinquantasei capacità di natura loro inesplebili ; poichè

abhiamo distinte sette specie di ginria, ciascana delle quali puù essere appetita per sè

Abbiamo però resa ragione procedentemente della prima parte di questa nostra proposizio-ne, del perchè cioè la quantità delle dilettazioni possa variare nella felicità dell'anime.

stessa; o come mezzo all'ottenimento del piacer fisico, il quale ha un solo concelto astratto; o all'ottenimento della ricchezza, la quale ammette dne concetti astratti; o all'ottenimento della potenza, la quale ammette quattro concetti astratti, che sono altrettanti modi di presentarsi all'appetito nostro come oggetto astratto e chimerico.

Nella seivaza finalienete possono enumerarsi sessantacinque capacità, tutte înesplebili, le quali si rallargano ello mosi indefiniamente, e giunnate empris a possono, e queste sono: una, quaodo si cerca nella scienza il piacere in genere, un'altra, quando vi si cerca una cotal indefiniat richezza della mente. La scienza, considerata qual ricchezza della mente, poò appetirsi per sè, overo come mezza a piacere, o alla potenza, o alla richezza, o alla gioria. On il piacere vedemmo aprir l'adito all'errore del rapatro, e la gloria in cinquantacci modi: i quali tutti continuo non altrettanti fini illaquatro, e la gloria in cinquantacci modi: i quali tutti continuo non altrettanti fini illasor dei indefiniti, ai quali la scienza poò come mezzo servire.

Sommate tutte queste capacità inesplebili l'una dall'altra specificamente diverse,

si trova ascendere il numero di esse a cento vent'otto.

Erco qui pertanto delineato il vasto labirinto, nel quale aggirandosi continuamente, si perde il cnore degli uomini.

Ma per conoscere l'utii i perplessi giri di questo immesso labirinto, è tuttaria nulla quello che noi abbiam finor detto: ci si permetta di agginngere delle nuove riflessioni, volte a far meglio intendere la infinita complessità dei tortuosi snoi andirivieni.

Primieramente alle cento vení otto capacità inesplebili che formano altrettanti stati d'infelicità, convien aggionger quella che le riassame intlei in sè stessa, e che nasce dal disinganno e dalla stanchezza che generano tutte l'altre nelle nazioni già crolute e smidollate, o come si snol dire, decrepite nell'incivilimento.

In tutti gli errori risguardanti la felicità, l'nom commette sempre un gindizio temerario, col quale afferma precipitosamente, senza sperienza ne ragione, e solo perchè vuole cosi, che quel bene che gli s'affaccia e che il solletica, dee esser l'oggetto appunto della cercata felicità. La radice profonda di questo temerario giudizio non è solo il bisogno di non essere infelice, ma più la speranza superba di poter da sè medesimo elegger l'oggetto che il debba felicitare; non vnole solo la felicità, la vnole proprio in quell'oggetto ch'egli arbitrariamente presceglie, quasi foss'egli il creatore di ciò che dee farlo felice. Questa presunzione stoltissima dell'uman cnore è il seme nascosto dei mali suoi, quello che più difficilmente si scuopre o si trae all'aperto. Rifinito e annoiato l'uomo dall'abuso delle esteriori cose, egli giunge talora a veder il suo inganno; e tuttavia accade che invece di ritornare al vero, s'abbandoni ad nn inganno novello, persuadendosi nella fine, che felicità non sia nè in questa nè in quella cosa, ma in una perpetua agitazione, in un continuo rimutamento. Allora dice seco stesso, con tristissimo sofisma, che nel movimento sta la vita, nella quiete sta la morte : che non si dà vera e reale felicità, ma che si dà della felicità una breve illusione, che dee inseguirsi incessantemente; e allo svanire d'una illusione, perseguirsi un'altra, mantenendosi così in inganno ed in agitamento continuo. L'uomo venuto a questo, è passato dall'errore ad una vera morale demonza; rinunziato all'altre cose, non rinnazio a se stesso: crede che niente il possa felicitare, crede di poter felicitar sè stesso col solo atto di sua volontà, crede di poter credere alla propria felicità, che sa che è nulla. Pazzo infelicel nè può ingannarsi a pieno, nè poò inganuarsi sempre, nè poò ingannarsi in modo da quietarsi nell'errore, nè vuol tampoco conoscere la verità. Non sembrerebbe possibile quest'ultimo stato dell'animo amano, se l'esperienza nol dimostrasse in molti nomini ; se non si vedessero fin anco seguiti in politica questi principi, che altri proclamarono la quint'essenza della morale filosofia (1).

<sup>(1)</sup> Vedi il Saggio sulla speranza interito negli Opuscoli Filosofici. vol. Il. (Milano, Tipogr. Pogliani, 1828), e la Storia comparatica de sistemi morali, Cap. IV, atl. IV.

Laonde benché in tutte le cento ventinovo illusioni di felicità a acchiuda l'intima persansione che l'uomo ha di poter felicitare sè stesso, tuttavia nell'altre egli cerca degli ausiliart che l'austito all'opera del felicitarsi; in quest ditima von far tutto da sè, convinto dell'impotenza dell'altre cose, uon della propria. Ilavvi in questo sentimento di menzogoa, della grandezza dishobios.

Sono adunque cento ventinove le illusioni della ragion pratica, costituenti altret-

tante strade all' nmana infelicità.

Ma qui si noti, che l'una di esse non esclude l'altra, e nè pur l'ultima esclude le precedenti, altese le contraddizioni a cui l'nomo schiavo dell'errore soggiace.

Quindi è che in un animo niesse possono travarsi due di quelle cupidige, e tre, e quattre, e più abbatute insieme fino al numero indicato. Quanti accozzamenti adun-que possono aversi a una, a due, a tre-cec, di quelle cento ventinore illusioni, altrettanti sono gli stati di infelicibi a re quali può travarsi l'anima manaa. Or questà accrazamenti e stati direst ascerdono a du numero così siniaratto, che tuinos inamaginazione lo raggiunge, e questa faccia intera appena basterebbe ad esprimerlo, dove di ci-fre arabicle tulta is riccupisse.

Ell'è dunque incredibilmente maggiore la varietà degli animi nmani, che quella

dei volti.

Li tutavia non hasta questo a mostrare la varietà immensa degli stali infelici degli anini, Quello smirurota numero di attai infelici non contence che gi stati specificamente diversi in cui si poò trovar l'animo dell'umon, giacche specificamente diversa sono le capacità impelbelli che il formano. Na ciaserna di quelle capacità inespelolii che si apron nel cuure manno, varia per gli gradi diversi d'intensità a cui vien recata: può ciaseuna più o meno pririsi, qui o meno irritari. I, quali gradi d'irritazione e d'aprimento formano um serie che non trova limite di socte, se non forse nell'intolleranza dell'umoni, qualen on poò più puctare il suo dobre, e a dispera.

Tanti sono gli stati infelici ne' quali l'uomo può trovarsi nella vita presente: nulla

abbiamo detto de felici.

Chi adunque non vede quanto vaste e varie non ispazino le regioni dell'animo? e quanto arduo, quanto immenso lavoro non sia quello del rilevarne, come dicemmo, la carta topografica?

## CAPITOLO XXVIII.

### GERARCHIA PRA LE CAPACITÀ INESPLEBILI DELL'ANIMO.

L'immenso numero di fisonomie che prende l'infelicità dell'uomo, si possono classificare in una cotal gerarchia, al modo appunto che si classificano nell'nmana mente le astrazioni, basi di quelle varie specie d'infelicità di cui parliamo.

Le astrazioni sono più o meno generali : quindi le illusioni intorno alla felicità

s'appoggiano ora nd un' astrazione pin generale, or ad una meno-

L'idea astratta generalissima nel cisso nostro è quella di felicità; ma questa si tien sato un numero individi dai latei dea astratte, che sempre più di ederremianao fino che finiscono coll'idea determinata a cni corrispondono gli oggetti reali. Laonde gli oggetti individuale reali in no parchero venir dall'unono considenti omeo aggetti corrispondeni alla usa idea generale di felicità, ne gli non adoperasse per mediatrici le tiese principate de la considerati del considerati del

li, mettendo le più ristrette nel posto delle più larghe, fino a confonderle coll'idea di felicità generica. E per rendere ancor più chiaro il mio pensiero dirò così :

Qualsivoglia idea astralta è nna regola, onde siamo condotti a riconoscere quel-

l'oggetto reale che ad essa risponde.

Ciò si avvera infallibilmente ogni qualvolta la concezione astratta e la concezione positiva della cosa renle, ci sono entrambi presenti, e vengono da noi poste a confronto. Ma quando la concezione positiva della cosa reale vien tolta dalla nostra mente, noi allora non sappiamo più dire a noi stessi in modo determinato qual sia propriamente l'oggetto contrassegnato dall'astratta concezione, perocche questa non conviene più perfettamente a nessuna delle nostre concezioni positive, e quindi ella ci rimane in mente come nno schema vuolo, coma nna nozione indeterminala. Ciò non ostanle, se l'oggetto reale rispondente alla concezione astratta ci è sommamente interessante, o necessario, come nel caso in cui si tratti della nostra felicità, che ne dee avvenire? Che noi (escluso il caso del rinvenimento dell'oggetto) confondiamo la concezione astratta gencrale, per esempio l'astratto di felicità, con tatti quegli astratti speciali che a lui sono subordinati, o che di lui forman parte, per esempio, l'astratta concezion del piacere (prima classe d'errore); e tutti gli oggetti reali da noi conosciuti come rispondenti in qualche modo a questi astratti speciali, li prendiamo per altrettanti oggetti rispondenti all' astratto generale ( seconda classe d'errori ).

Tanto in fatto avviene nelle illusioni da noi descritte delle false felicità.

Se noi portiamo il nostro desiderio di felicità in relazione col proprio e vero oggetto che lo compisce, egli riesce determinato dall'unità di tale oggetto. Ma se quel desiderio e quella concezione di felicità si divide dal sno proprio oggetto, esso ci resta indeterminato e vnoto. Nasce allora che il nostro cuore vuole, ma non sa bene ciò ch'egli vuole. Concepisce danque la felicità ch'egli vuole, in un modo generale e indeterminato; egli la confoude con altre idee ancora astratte, ma meno indeterminate, per la voglia ch' egli ha di darle pure una qualche determinazione.

Queste sono idee di beni speciali, le quali hanno una cotal relazione di somiglianza coll'idea più generale di felicità, ed entrar possono in essa come suoi elementi. Venia-

mo a dirittura all'applicazione.

Cinque caratteri ed elementi ha il bene assoluto che risponde all'idea astratta e a pieno indeterminata di felicità. Que cinque elementi si conos-ono mediante le idee o concezioni astratte che ad essi rispondono: e gneste idee o concezioni astratte sono appunto quelle che l' nomo confonde e scambia coll'astratto generale di felicità

Il primo carallere ed elemento di felicità si è, che ella sia un attuale godimento. L'nom danque trova una similitudine della felicità nel piacer sensibile. Egli si fa incontanente l'idea astratta del piacere; la scambia quest'idea astratta speciale, coll'idea astratta generica di felicità; poscia crede che l'oggetto di quella sia l'oggetto di questa, e così nasce la prima classe d'illusioni.

Il secondo carattere ed elemento di felicità si è, che il godimento venga all'nomo dal possesso di un oggetto diverso da lui: poiche l'nomo è capace e avido natural-

mente di possedere altre cose per supplire alla propria limitazione.

Nolla ricchezza materiale, nella proprietà d'ogni maniera, egli trova nn oggetto di possesso, e però una somiglianza fra la ricchezza e la felicità. Formasi l'astrallo speciale di ricchezza, e lo confondo di nuovo coll'astratto generale di felicità; e spera, che quanto risponde all'idea di ricchezza, cioè la ricchezza reale, risponda altresi all'idea di felicità. Così nasce la seconda classe d'illusioni,

Il terzo caraltere ed elemento della felicità si è, che l'oggetto di lei da noi posse-

duto ingrandisca la natura nostra.

Ora l'uomo crede di trovar gnesto effetto nella potenza, per la quale l'individuo si persuade di esser maggiore degli altri individui della sua specie. Per questa cotal somiglianza che ha la concezione di potenza colla concezione di felicità, l'astratto speciale di potenza vien preso per l'astratto generale di felicità, e l'oggetto della potenza per

l'oggetto della felicità stessa. Di qui la terza classe d'illusioni.

Il quarto carattere ed elemento di felicità si è, che il piacere, e l'oggetto posseduto, e la grandezza propria, si avveri nella parte spirituale propria dell'uomo (1).

Ora per questa parte il possesso della scienza tiene nna stretta similitudine colla felicità. Quindi accade che l'uomo si lusinghi consistere la propria felicità nella scienza

in genere, prendendo l'astratto della scienza per l'astratto della felicità, e scambiando gli oggetti della felicità con quelli che corrispondono all'idea del sapere. Quinci la quarta classe d'illusioni. l'inalmente il quinto carattere ed elemento di felicità si è, che riflettendo l'nomo sopra di sè, vegga o possa vedere e chiamare se stesso felice; che egli n'abbia la co-

scienza di questo suo stato, una coscienza certa e vivace, la quale gli sia autenticata e confermata o da qualche infallibile testimonio, o almeno da un numero di testimoni il maggiore possibile: e brama di più che queste testimonianze in favore del sno stato di grandezza e di felicità, se non durano eterne, gli sieno almeno ripetute le più volte che far si possa, e colla maggiore ellicacia e vivezza, sicchè a lui ne venga la massima convinzione di tal sua grandezza, ed anco la più attuale appercezione della medesima. E questo fa la gloria: La gloria rende vivamente presente all'uomo la sua gran-

dezza, e gli aggiunge una secreta compiacenza, per la quale a lui sembra di trionfare per mezzo della gloria di quegli stessi nella persuasione de quali egli è grande, e dai quali riscuote la lode. Trova dunque l'uomo nna similitudine fra la gloria e la felicità; e prima confonde l'astratto di quella coll'astratto di questa, poscia erede che la realizzazione della gloria umana, sia il medesimo che la realizzazione della sua felicità: ciò che apre la quinta classe d'illusioni.

Questi sono adunque i cinque astratti speciali più elevati di tutti, che vengon con-

fusi coll'astratto generalissimo di felicità.

Or io dicevo, che sotto a questi cinque astratti speciali, capitanati dall'astratto generale di felicità, si schierano altri astratti minori: che sarebbe cosa infinita l'ennmerare, e che formano una gerarchia d'idee, l'ultima delle quali rappresenta la specie infima degli oggetti reali (2).

E a tutta questa gerarchia d'idee risponde nna gerarchia di errori e d'illusioni possibili intorno alla felicità, quando la ragion pratica dell'nomo confonde l'nno coll'altro i gradini di questa gerarchia, e prende l'oggetto reale che sta nel foudo, portandolo, per così dire, di grado in grado in sulla cima occupata dall'astrattissima nozione della felicità.

### CAPITOLO XXIX.

### DANNI POLITICI NASCENTI DALLE CAPACITÀ NON SODDISFATTE.

Ora, ennmerate le capacità inesplebili, veduta la ferocia a cui irritate pervengono, rimane che meglio consideriamo quanto siano gravi, incurabili i mali che recano all' nmana società.

(1) Noi abbiam già mostrato, che l'uomo non s'appaga se non mediante un atte d'intellette.

(2) A ragion d'esempio, sotto l'astratto del piacer sensibile, astratti minori sono il piacer del cibo, e dell'amor fisico. Taluno ridurrà ogni piacere, poniamo il caso, alla mema ; così confonderà l'idea di questo piacere più speciale, coll'idea del piacer sensibile in generale, e prenderà gli oggetti dell'auto, por gli oggetti dell'auto. In primo luogo, esse distruggono a dirittura il fine della medesima, che non è

altro che l'appagamento dell'animo (1).

Non havvi dunque nulla che sia più contrario alla saviezza del civile governo, quanto il promuovere ne' governati quegli stati d'inquietudine e d'infelicità che da noi furono enumerati; e non havvi nulla di più conforme alla saviezza di esso, quanto il rimuovere dalla società le occasioni onde le capacità de sozi s'aprono inntilmente e non s'empiono, procacciando anzi a tutta possa le condizioni dell'appagamento. Ma oltre a questo male radicale, che ferisce la stessa vita della società impedeodole il fine pel quale è fatta, altri pubblici mali indirettamente provengono dalle capacità non soddislatte de sozi, e principalmente i seguenti :

1.º Uomini straziati da capacità inesplebili, portano necessariamente de' falsi giudizi sullo stato della felicità ed infelicità altrui.

Questi falsi giudizi sono tanto più nocevoli alla società, quanto que' che li portano influiscono più in essa.

I falsi giudizi intorno all'altrui felicità o infelicità sono dne principali.

Il primo consiste nel giudicare che fanno costoro, che tutto il bene, tutto ciò che pnò avvicioare gli nomini allo stato di felicità, consista negli oggetti delle loro proprio capacità: essi misurano duuque la felicità pubblica dal numero degli oggetti rispondenti alle proprie capacità; per esempio dalla quantità do piaceri, delle ricchezze ecc.

Il secondo falso giudizio consiste nel giudicare che tutto il male consista nella mancanza de' medesimi oggetti propri delle capacità loro; onde quanto meno molestic soffrano i sensi, quanto abbiavi meno di poverta ecc., tanto è a' lor occhi la nazion più felice.

Laonde se, a ragion d'esempio, l'amore del piacere, quello della vanità, e soprattutto l'ultima enpidità, quella dello stesso moto, sia dominante, nascerà tosto un cotal pregindizio, pel quale si giudicherà pressochè da tutti consistere e crescere la felicità pubblica mediante l'instabilità delle forme e la celerità data a tutti i sociali movimenti, da' quali egli parra che s' aggiunga forze allo spirito e che s'attigua molto di vita. In tale stato di cose, quautunque degli nomini sobri o virtuosi assicurino trovarsi contenti del loro modesto e come allor si dice severo teuor di vita, non s'aggiusta più loro fede; ma o si maledicono per ipocriti, o tutt'al più si deplorano per iusensati, e s'abborrisce la lor dappocaggine ed ostinazione: l' uom poi di stato crede sè stesso molto benefico, se giunge ad impedire che i cittadini s'appaghino d'una vita parea ed onesta.

E tuttavia questo grand'uomo di Stato all'affinata sensitività del quale riesce increscioso il sercuo e moderato animo de' cittadini ch'egli goveroa, si chiama talora infelice, e sente egli stesso ben sovente il vacuo del cuore che indaruo lusingasi di riompiere coll'accrescere vie piò il pasto a quelle cupidigie che gliel producono.

2.º Dati molti nomini senza pace per cagione delle capacità inesplebili aperte in

essi, se n'ha la perturbazione del moto naturale della società.

Si può qui osservare la rapidità del movimento sociale, e gl'intoppi che la società trova in esso. La rapidità proviene dall'oggetto desiderato, al quale ella è tirata; o dall'og-

getto odiato, dal quale ella è rimossa.

Tuttle le cento veot otto cupidità producono il moto del primo genere ( moto ad nn termine ), perchè hanno un oggetto immaginario che le tira.

L'ultimn copidità produce il moto del secondo genere (moto da un termine), pel

quale l'uom tende a fuggire, senza oggetto a cui accostarsi.

Ora il giusto grado di celerità del moto sociale dee esser definito solamente dalla ragione, che lo prescrive or più, or meno celere, secondo le circostanze e la previsione

(1) Cap. I. RUSMINI V. I. degli ell'etti riferiti alla totale ntilità. All'incontro le passioni senza lume si precipitano al proprio intento, ammentando inconsideratamente quella quantità di movimento che la pacata ragione giudica convenire. Si può adunque dire con sicurezza, che « la cagione accelerante tutti i movimenti della società sia il grado d'infelicità (stale. >

Or come in una macchina, se si accelerano i diversi suoi moti al di là di quello che la sua natura e costruzione non chiegga, ella si sconcerta e scompone; così pure l'ordine sociale pericola quando l'infelice inquietudine degli animi melte tutto in grande

Se poi l'altre capidità danno na movimento troppo celere e però funesto alle diverse parti della macchina sociale, l'ultima ha per proprio e immediata effetto quello di perturbarlo.

Gl'intoppi scontrati nel rapido movimento, sono la più efficace e subita cagione allo scompiglio della società.

Quest'intoppi che contrariano gli animi appassionati, son di dne specie.

L'nna di quelli che provengono dall'essenziale impossibilità dell'appagamento, la que reude l'uomo abitualmente infelice e il pone in uno stato permanente d'ira lanto più viva quanto più s'è dilatata e irritata la capacità vnota che lo immiserisce.

L'altra d'quelli che provengono dal non poter crescree gli oggetti delle capacità nella proporzione estesa culta quale queste si didanco, onde succede na sempre crescente indigenza di essi, per la quale coavien di necessità che finalmente gli nomini 
rompano in novità e strancezze e barbarie e stravaganze e furiose imprese. Soito il qual 
punito di vista hanno qualche parto di vero le parole del sofista che poco prima della 
rivoluzione francese servien: « Lascismo che le scienze e l'arti addociscano in qualche 
modo la fercio degli nomini chi sesse hanno corrotti; cerchiano di fare una savia 
« diversione, e tentiam di dare lo scambio alle loro passioni. Porgiamo alcuni ailmenti 
« a queste ligri, acciocche sess non divornio i nostri finavilli ; (1): come poucia segui.

È le scienze e l'arti dopo la metà del secolo scorso si scossero anch'esse in movimenti frenetici e convulsivi: nè vi fa periodo più simile a quel de' greci sofisii: la letteratura ne prese la tinta, e questa tinta fin nera, fu di sangue: non purlaron le umane lettere, che d'infelicità e di delitti (2).

(1) Ronssenu, Réponse au Roi de Pologne ecc., in fine.

(1) Messende de Visite de la Constanta de Constanta de Constanta de Constanta sendrena potent die i rappresentati di quella libertania. L'idiprime particolo dei sendre sendre de la propresentati di quella libertania. L'idiprime particolo di si stesso diec i Anche e nella situazione più fortunata soccide che la manueum d'attività congiunta a vivo denderio e più assi ciù el la non posso derci, e non potendo quest' azione esser diservolte, no appagare l'imeranessa avitali del hanter sentimento, corcellamo battare vida non insu valce como corrisponde con essere avitali del hanter sentimento, corcellamo battare vida non insu valce como corrisponde con essere avitali del hante sentimento, corcellamo battare vida non insu valce como corrisponde con essere avitante del sono corrisponde del vivoir so lo quali sforti ni conde il sostrare in levo predominio; e l'effetto predotto dal mia el Virther mi provi, che quatte idee, sobboso di militaricci, non examp person in personali.

4 Perfier na provê, che queste afec, acheben di unditicca, not erano pero mie personali. La consideration con la materia na priesa monettone. In preda tal neja, insensitiva d'amone, in outre del consideration con la materia del control del con

Sopra questo brano del poeta tederco il ch. antore del Saggio di Letteratura tedesca, insetito nel Raccoglitore (Luglio 1837), fa la seguente sensata osservazione: ¿ Se qui, e più ancora mel Werlher, l'autore ci ritrae al vero le tremende noje della mo-

e derm società, il contrasto fra un'immensa allività interna e la monotonia incatenata del mondo

Come può aver requie e pace una società della quale il movimento, il mero movimento è divenuto il supreuno bisogno? Questo bisogno è una di quelle segrete ragioni colle quali solo si possono spiegare certe rivoluzioni sociali, che altramente rimarrebbero de' misteri (1).

3.º Dallo stato essenzialmente infelice di quegli nomini ne quali regnano le ca-

pacità inesplebili, nascono le teorie più funeste di diritto e di politica.

Due sono i caratteri dell'uom passionato: quello di una indefinita speranza con-

sistente nel lusingarsi di formare il proprio appagamento con de' mezzi assurdi; e quello d'una continua ira del vedersi ingranato in tutti i suoi siorzi, ch' egli tuttavia non si stanca di ripetere con sempre maggior vecemenza.

Dal primo di questi due caratteri nasce nn'indefinibile presonzione, onde si crede

Dal primo di questi due caratteri nasce nn'indefinibile presunzione, onde si crede tutto possibile agli uomini, e specialmente al Governo, al quale s'appongon perciò stesso tutti i mali che avvengono alla società.

Dal secondo nasce nna somma irritabilità, un atteggiamento di durezza e d'ostilità con tutti gli altri uomini.

E quindi.

r. L'inclinazione a distruggere ogni principio d'equità, pretendendo che ogni cosa sia fondata sul sommo diritto:

L'inclinazione a fabbricarsi un preteso diritto tutto a vantaggio degl'interessi
e passioni proprie: di cui non si cede un apice, ma si poue in punta alle spade, e si
scripe sui cannoni:

3.° L'inclinazione a credere che il Governo con questo codice in mano possa far tutto ciò che vuole per utilità della maggioranza o per ntilità comune.

Ecco i fonti di quel diritto pubblico, che prende luogo in un tempo in cui le cu-

pidigie inesplebili sono aperte ed irritate negli animi.

Indario talon si insiinga, che la forma monarchica non pericoli con tali vizi, avendo, come vantano, l'onore a sottegno. Or che gioverche la forma monarchica sel
società non ottenesse il suo line? Che vule la monarchia senza la felicità? E se foss'ance
vero, che la monarchia costituione non pericolasse direttamente dall'abbondanna degli ambinosi, degli avaria, dei libalinosi, ecc., come sfuggienhe cila a l'em mai indigli ambinosi, degli avaria, dei libalinosi, ecc., come sfuggienhe cila a l'em mai indiperices sottegno del governi assolati, non è egli ma Protoc che cangia forme ed oggetto
a teoro ed costami? Che è l'onore, se si colloca nella corruzione auzichè nell'integrità, nel vizio auzichè nella vitri?

Conciniam dunque colla regola importantissina, che: c ottimi sono que' mezzi politici i quali precurano di conservare nel loro equilibrio naturale le facottà numane di pensare e di astrarre, impedendo così l'errore, pel quale gli nomini pretendono di satollare con particolari oggetti le capacità generali de loro animi. 3

c esteriore, i patimenti immaginari, la compiacenza nel dolore che già avera dipinta Rousseau, c è dopo di lui Biron e una scuola piangdosa e, se mi consentite la parola nuova, pricentica, e paro a mo chei nua poeta, il qualo scrue solo per proprio siong, senza por mente a qual effetto c produrri, si vegga un altro de caratteri dell'età nostra, l'egoismo, carattere che fu pur quello di Gitthe. 3

(1) Le caluta del runo primogenio del Bebonio venne attribuita al non aver eni saputo dare pascolo adattasi al Matinisi farances, la qual attivisi tearances, la Pennes. — Historiado un pei ritoriante, a sarcebe devoto dere des la Descriso non segreço preservoir lo arrigina descritoria del descritoria, si accessiva del qual del consistente del co

## CONGIUNZIONE DELLA VIRTO E DELLA FELICITÀ.

Le riflessioni fatto fin qui ci mettono in caso di giudieare con agginstatezza del sistema politico del movimento: esse coutengono nna dimostrazione evidente della fallacia del medesimo.

Nel tempo stesso poi ci conducono ad una conclusione confortante per gli amatori della virtu, assicurandori che la virtu e la felicità sono fra loro più strettamente

congiunte anche in questo modo, che comunemente non si creda.

E in vero noi velemmo che l'infélicità dell' como non à nè può esser altro che na capa: ità infinita quand' è inespeliale el assurda; el elle è tale quando lo si vols sodisi-sare con un oggetto finito; clla rimansi altora no bisopno immenso, di cui cresce semper l'intensità, e à alloatana si spi dal poter essere sodifisatito. Ora si altora tanta più dal poter essere sodifisatito. Ora no i sirtoi sistradica è l'apera della rollontà, che move la raptione pratica a que falta giudità; i, iquali is fanno fondamento alle varie passioni che stratano il coron ramao da noi comunerta.

Di che non è egli evidente, che se l'nomo è infelice, è perchè egli stesso vuole esser tale? e che questa riflessione basta anche a ginstificare a pieno la Provvidenza?

Di più, se è la volontà dell' nomo quella che s'inganna, pretendendo che in ru bene fiund debla trovarsi na saddistarione infiliati, para illa capacità dell'aniro, noce è egli giusto che una tale volontà sia castignta della san stortura ? Non merita cesa di sossierere qualle pena che ella cresca, che ella si fabrica con tutta i sua industria e con tutti i soni sforzi, e che cila si fen cara, per coà dire, nell'oggetto appunto del quale non consente di restara priva; ?

Questa volontà è moralmente malvagia, anzi a questo mal operare della volontà si riduce ogui male morale. La volontà dunque che pecca moralmente è quella stessa che produce col suo peccato lo stato d'infelicità, e, come dice la Bibbia, « chi ama l'uni « quità odia l'anima sua » (1):

Per lo contrario la voloula rella mnove la ragion pratica a porlare de' gindizi relli sul valore delle cose: e i giudizi relli danno lingo a de desideri ragionevoli, a delle capacità che possono essere appagnte, perchè sono sempre commisurate al loro oggetto. È duuque negli nomini virtuosi, che non manca mai l'appagamento dell'animo.

Quale unione più intima di questa si può concepire fra la virtù e la felicità, fra il

vizio e l'infelicità?

N's i nega tuttatia ceo questo, che l'uomo vizioso abibia de' piaceri, o de l'uomo virtuoso abibia de' doiri. S'i richiami alla mente lo stabilito da no, ciè che i priaceri e' appagamenta sono cose diversa come son pure cosa diversa i dolori e l'infelicità. L'acomo può godere e nou casere papagalo, l'omon golo piarie de caser felici: no
vi ha qui che una contraddizione apparente: vi ha una verità giornaliera. Possa pure il
vizio andra cromonati di risce, possa la virtia nadra coronata di siprie; asoteniamo nopolineno, che le rese di ciui il vizio in orona la regosa sua fronte non gli producono fricità
aduna, e che le spine che insanguinano la bella facia della virtia no le rapiscono un
briciolo di quella rostatuziale felicità che geloso possiede e che occulta qual tesoro nel
profondo del comprendo del consoli.

Il quale appagamento se non manca mai alla virtò, egli è perchè le è essenziale d'escludere oggi desiderò impossibile ad appagarsi, le è essenziale ancora il limitare proporzionatamente i desideri per sè possibili agli oggetti che poò conseguire. La reassegnazione è un elemento indispensabile della virti : at la che finalmente tanto è l'ocu o quieto ed appagato quant'egli ha di virtà; como vicerersa tanto egli ha d'inquistaza, quanto dalla virti à villontali a virti a villontali a villontali a virti a villontali a villontali a v

(1) Ps. X. 6.

### CAPITOLO XXXI.

## BRRONEITÀ DEL SISTEMA POLITICO DELLA RESISTENZA.

Ma or, mostrati gli errori funesti che ha in seno il sistema del movimento ci resta a mostrar quelli di cui è infetto il suo coutrario della resistenza.

La sola parola di resistenza manda uu suono aspro ed ostile al genere umano,

e rende il sistema che da essa si deuomina men seguito e men danuoso del primo. Indubitatamente il genere nmano ha un suo movimento naturale e legittimo. L'op-

porsi a questo movimento è un opporsi alla natura, e a Dio che n' è l'autore. Ma v'ha ben auco un movimento illegittimo, concitato, pertarbato, non procedente dalla natura, ma dall'abasta libertà dell'omo: l'opporsi a questo è un opporsi al male, un difendere la natura ed il suo autore.

Non è dunque malagevole di vedere che il sistema d'un savio Governo nè può esser quello del solo movimento, nè quello della sola resistenza; ma dee esser misto, cioè coussiente s nel promnovere il movimento naturale e legittimo dell'umanità, e nell'impedire, per quanto sta in lui, il movimento non naturale ed illegittimo. »

Fin qui la oosa è semplice: ogni uomo di bnon senso darà il sno voto a un sistema così temperato e complessivo. Ma può nascere discrepanza di pareri, quando si chieda qual sia il movimento uaturale e legittimo da promuoversi, e quale il movimento non naturale ed illegittimo da impedirsi.

A trovare la soluzione della questione, le cose dette aiutano non poco.

L'appagamento degli animi: ecco il gran fine di oggi sociali. Egli dee ceser dunque anco la regola colla qual discernere qual si si morimento naturale, quale il movimento non naturale. La natura complessiva dell'onno cassiderato come persona, non cerca che lo stato di appagamento i il movimento naturale è danque quello che cendune al detto stato: questo si dee promuorere; il contrario è un male che si dee quanto più si possi impelire.

Le capacità inesplebili sono gli assoluti impedimenti dell'appagamento.

Vedemuno l'origine di esse nella volontà che abusa della facultà d'astrarre; la quale, a differenza della facultà di passara, che conceptica le cose nel suo esser indero, presenta allo spirito le qualità separate, delle cose. L'animo fermandosi a questi
comparti suparate, fecca in ciassume di che non si trova che nel nor complesso, talora
nè pure nel loro complesso: resta perciò frustrato ne'suoi desideri. Il principio adunque conducente gli comin all'Appagnamento sono a i giutti giunti ci quali "a ppressano le cose per quello che sono realmente, non prendendosi la parte pel tutto, uò
l'attatto pel concretto.

Questa integrità di giudizio dovrebbo formare lo scopo principale dell'educazionea veduta così completa abbracciante il tutto si deve, come ho detto altrove, al Cristianesimo (1).

### CAPITOLO XXXII.

### CONTINUAZIONE. -- MOVIMENTO NATURALE DELLA SOCIETÀ.

L'animo appagato ha tutto ciò che brama.

Tattavia gli appagameuti sono diversi, potendo le brame esser diverse. Chi desidera venti ed ha venti, è appagado, e chi desidera cento el ha conto, è pure appagato. Pure, quantunque tutti e due si trovino nguali per rispetto all'appagamento, l'ap-

<sup>(1)</sup> Vedi il Saggio sull'Unità dell' Educazione, inscrito nel primo volume degli Opuscoli Filosofici, face, 213 e seg.

pagamento però del primo è formato di venti gradi di beni o di piacere, e quel del secondo è formato di cento gradi di bene o di piacere. Appagati agualmente, non godono dunque ugualmente, godendo il secondo quattro volte più del primo.

Ora non si può negare, che se a me riesce di condurre un nomo dall' nno di questi due stati di appagamento, all'altro, io i' ho benelicato: conciossiache, conservando l'animo soo a pieno appagato, io gli ho aggiunto ottanta gradi di godimento mag-

giore ch'egli non s'avea prima.

Il passaggio da un appagamento contenente meno gradi di bene, ad un appagamento contenente più gradi di bene: ecco una specie di movimento al tutto naturale e legittimo dell'omono e della società.

Ma supponismo in no none capacità come venti, oggetti possedui altresi come venti. Simolandio lo is sua espaciati, sono giunto a rallargarda, rendendola pari a cento. Reco quell'inomo inquieto el attivo da questo nuovo desiderio, giunge a precacciari da si non pochi de Iramani oggetti portandone la somna fino a nessenata. Ulti-mangono quaranta gradi di espacita non sodisfattus, e però quaranta gradi di sofferenza. Questi or gode come sessanata, il suo godinento le implicato, ma che giora? di dimento che sono evescini a cestuti, lungi dal migliorare il uso stato. I'hanno peggiorato: el lo gib lo reso on assai catitivo servigio colla mis sonosigiatha beneficenza.

Il servigio che io gli ho reso è stato cattivo, quantunque si tratti di capacità de-

terminate e non di capacità inesplebili ed infinite.

Tra le pne e le altre vi ha pn'infinita differenza.

Le capacità inesplebili, che, come ho detto tante volte, son quello onde l'nomo cesa un oggetto che adegui l'ampiezza di un bene astratamente contempho, al qual mancano oggetti adeguati (1), costituismon stati di ssolala infletielà. All'incontro se le capacità sono determinate, esse possono essere e non essere soddisfalte. Se si rimangono no nos soddisfalte, manca nell'omor l'appagamento, ma non è per questo infelice; poiche l'inquietezza, la pena che soffre è limitata, come è limitata la capacità a cui si riferisce.

Vi hanno adunque degli stati di non appagamento, che nun sono ancora stati di vera infelicità: tuttavolta anchi essi sono un male, nè debbjonsi promuover nell'aomo col pretesso d'accrescere a lui i godimenti; giacchè l'appagamento chie perde vale

infinitamente più de godimenti che acquista.

Dalle quali osservazioni viene la conseguenza, che i desidert determinati di cui parliamo in certi popoli non sono noceroli, perché hanno prondi i mezzi di soddisfarti, e in certi altri gli stessi desideri non potrebbero essere promossi dal Governo senza commettere un gravissimo errore, mancando i mezzi di soddisfarli.

Ad esempio, paragonando le condizioni in cui si trovano le move nazioni d'America, colle condizioni in cui si trovano le nazioni vecchie d'Europa, oguan può vedere, che i desideri di ricchezza materiale onde quelle son rese operose, non sarebbero che

sommamente pregindirevoli a queste, se vi si aprissero colla stessa intensità.

« In Europa, dice nn pregerole scrittore, noi siamo avvezzi a riguardare siccome
« un gran danno sociale l'inquietudine dell'animo, il desiderio smisorato di ricchezza,
« el estremo amore d'indipendenza. Or sono precisamente tutte queste cose che garantiscono alle repubbliche americane un lungo e pacifico avvenire. Senza queste pas-

<sup>(1)</sup> Den atratto eschele i limiti. Se dampe i mei oggetti mon limitati, non possono nai giune en di esser a operati all'artato medeimo. A ragio e ampio, l'astrato del quane fisio desegna il piacore sexua limitarie in alcuna maniera; all'incostro ogni piecer fisico reale è contenuté entre un estro grande da ma certa misura, procisé per quantierape in méligificitori piecer fisicie, esti non essuriacemo mai il piacore concepito mediante l'astratione; anni rimangono da questa infinâmente distanti.

« sioni inquiete la popolazione si concentrerebbe attorno a certi lneghi o proverebbe g quanto prima, come presso di noi, de'bisogni difficili a soddisfare.

to Prancia si riganda la semplicità de gesti, la tranquilità de costemi, lo spir idid fianglia e l'amero del longo natale, como all'estante granerigie di tranquisilià o prosperità per lo stato. Ma na America nalla semberenble più pregindicevole
alla società di somiginali vitri. I Francesi del Canada, che hanno comercate fedelmente le tradizioni degli antichi costumi, trovazo oggimai delle difficoltà a vivere
sul loro terriziori e quasto pieciolo popolo nate par ora sarà hen toto in preda alle
miserio delle vecchie nazioni. Al Canada gli nonmi che hanno più lume, più patriotiano, più manniti, famo degli s'ori stanordiari per degissatari el posolo del semv pice ben essere che ancora gli basta. Celebrano essi vantaggi della tirechezza allo
stesso modo ceme fin di noi vanterobbero fora le atturite d'un oncean medicoria là: e più s'ingegnano di aguzzare lo passioni nanne, che non si faccia altrove per
calanafe (1).

A che si dee attribuire questo singolar fenomeno degli Stati-Uniti, dove de grandi desideri di ricchezza producono na attività non nocevolo nelle circostanze presenti alla società?

Dee attribuirsi alle due cagioni accennate.

1.º I desideri degli Americani sono determinati; essi non hanno m'islea satralta per loro oggetto, ma dele cese reali, a Amano l'onivine sexua il quale gia affari non a possono prosperare, e pregiano seprattatto ta regolarità de estami che fonda delle sonone esse: preferenceo il horo sesso che erea le grandi fortane, a legocio che so-a vente lo dissipaz: le dese generati imparariscon il horo spirito avvezzo a de calcoli possibili, a sul presidente del messi più in onore della tostri (2).

2.º CII Àmericani hamo abbondanti mezzi ce' quali possono prontambale soddirare a fall defeninati desidert. e la biogri mora i non a possono cola lettere, perce-ce chè tutti biogra si soddisfanno settra pera: non è mai da temersi che nascano troppo passioni, poicè du tute le passioni i tivorano na alimento fadie e solatrece: nè si poste sono gli tuomini rendere troppo liberi, poichè esti non sono quasi mai tentuti di fare an naso cattivo della loro liberit, a (3).

### CAPITOLO XXXIII.

#### CONTINUAZIONE.

Laonde se per muovere avanti gli nomini e la società nel caumino del hen esserré, si rendesse necessario l'aprire in essi delle capacità; queste non voglion esser che capacità d'oquetti reali; le quali solo possano soddisfarsi.

Di più, egli è necessario che quelli in cui s'aprono queste capacità abbiano realmente i mezzi (4) di conseguire l'oggetto reale loro assegnato; chè in caso contrario

<sup>(1)</sup> De la Démocratic en Amérique, V.d. II, e. IX. — In questo espitos l'autre descrire l'immens avidide cella quale gli Americane prendeno possense du touri avait terrari, che non respondo ron mai mezo. Osterva, che nel Connecticut, che non conto anocera più di 59 abilianti per miglio micro di prime de la contra del contra del contra di contra di marcine di giorni del cerca fortana and deserto. Al tougento nel 1830 si a vatenzo tentante insendenti qui nel precelo stato del Connecticut, di cui solo ciunque cerano deputati di questo stato; ggi altri appartenerano a famiglio stabiliticali interve el arricchie, l'Olivio non contact che ciunque ami divisi certa, è coltavia in sua popolitimo ha ggi ripresa le sua marcia verno l'Orest, sobbene nello simo sul contra del contr

<sup>(3)</sup> Ivi.

<sup>(4)</sup> Fra questi mezzi primo è l'industria. Le colonie degli Stati-Uniti approdurono in America portandovi tutto le arti e l'industria raffinata del vecchio mondo. All'incontro se si trattasse di popoli

le loro capacità, in quella parte che rimangono non soddisfatte, riescono a tormentare i loro animi; e se non li rendono, come notamuno, infelici: almeno li fanno non paghi, non contenti.

Ma fissate queste condizioni, sarà tottavia sempre vantaggioso l'eccitare negli nomini nuovi desidert? gioverà rall'argare le capacità de già esistenti in essi? e nel caso

affermativo, con quali avvertenze si dovrà fare?

Distinte le specie diverse di desideri, la risposta a queste interrogazioni si presenta da sè stessa. In prima rimangono esclusi i desidert inesplebili, formanti nun meno l'immora-

lità che l'infelicità dell'uomo. Esclusi pure rimangono i desideri che, sebbene abbiano nn oggetto reale, tutta-

via esso è al di là de' mezzi che si posseggono per consegnirlo.

Parlando dunque de' soli desideri che hanno un oggetto reale, e questo otte-

nibile co' mezzi che stanno in potere di chi ha il desiderio, tali desideri si possono dividere in due classi.

Alcuni di cesì vanno accompagnati da nna speranza, che nel tempo stemo che accresce le forze e l'attività dell' nono, gii fia anora pregnatare il heme sperato, senza
spargere alcuni amarcza o scontento nel non animo. Lo siato d'un animo desiderante
e non avente ancora l'orgetto deisiderato, è server o 'amarcza alloquando la speranza
d'ottenere l'orgetto è certa, e d'altra parte l'animo essendo a pieno virtuoso, tempera
il non desidera nomico che è del tutto conforme alla renaltà delle coso, di manirera blora
l'amo desidera condizionatamente, desidera il bene colla condizione se gli verra ottemoni, lo desidera, ma non pel momento presente, a per quello nel quale gli è destinato.
Il desiderio rallegratio d'una tale speranza, e ammoderato d'un tanto lume di ragione
desiderato, competine all'antimo lo stato di appagnentoni. All'ammino in discontinente dell'antimo de

Tali desideri sono morali e felici: mnovono l'nomo alle cose migliori, dandogli un attività efficacissima e tranquillissima ad un tempo. Mediante questi desideri il Cristanesimo fa nascere la virti: l'appellazione e d'uomo di desideri a è consacrata nella Bibbia a indicare una santità eminente, e non ricusa la Chiesa sopra la terra d'esser

chiamata e campo di quei che sperano, »

Londe l'aguzare negli aninai umani denderi si fatti, readendali più attivi medialnei di dole lo pruggio, non piò non esser cosa loderolo. Posòbi il movimento dei dei più di gini di dispinale precede la natura razionale e morale; per quello l'inome passa d'uno stato d'appagamento più ristrito da no altro più ampios oscaza vere cessato un sol momento di trovarsi pago. Agginugono in sè stessi tali diadieri la quiete ed il moto, la contenezza e l'attività se gili momini non a'mamettessera attir nol for enro, virtuosi, o felici, non cesserebbero d'accrescere in sè i gradi della virtu e della felicità.

Altri desider! ( che formano la seconda delle due classi indicate ), benchè si propongano di couseguire un oggetto reale e proporzionato a mezzi del desideratire, tuttavia s'accompagnano ad una speranza solo probabile, e l'animo privo della virtucas moderazione indicata, sianessis verso l'oggetto senza condizioni, ed il vorrebbe pure al pin presto possibile aver nelle mani:

Questi desidert, i più comuni negli uomini non corrotti, sono ancora difettosi ed angustiosi: onde il pieno appagamento dell'animo vien da essi non poco impedito.

cho si soltevano di grado in grado all'acquisto della civiltà, nen si potrebbe in essi eccitare dei desideri, quantunque determinati, oltre quel limite al quale va crescendo la loro industria, benchò i meszi che offie plor la natura fossero immenzi.

Tuttavia immensamente differiscono dalle capacità inesplebili che costitoiscone l'infelioità.

In primo luogo tali desidert sono finiti, e però il uon essere nell'uom soddisfatti

non gli accagiona che una inquietezza ed un dolor finito.

Di poi, se il desiderio trova nell'assecuzione dell'oggetto delle difficoltà imprevedole, egli vico meno col venir meno della speranza, e cessa di tormentar l'animo, a differenza delle capacità inesplebili, le quali più s' irritano e inferociscono, più che incontrano difficoltà ad appagarsi, e più che s'alloutanano dallo stato di appagamento. La ragione di che ai è, che le capacità ineaplebili hauno per fine la felicità, a cui non può l'uom rionoziare, là dove i desideri d'oggetti limitati e determinati, nonsono all' uom necessari, e facilmente se ne può l'uomo svestire.

Per terzo, ae l'oggetto ai consegne mediante l'attività eccitata dal desiderio. può la bontà dell' oggetto conseguito compensare la pena sostenuta nel tempo della

privazione, e gli slorzi fatti per giungerne al possesso.

Che se vogliamo in qualche modo determinare quando questo compenso del beneraggiunto pareggi, o superi la pena ch'egli cagiona durante il tempo della sua privazione, supponiamo prima di tutto, che il desiderante valuti rettamente la probabilità o l'improbabilità del bene da ottenersi. Ciò posto, la pena che in ciascuo momento prodoce nell'animo il desiderio, è pari all'intensità del desiderio (t) moltiplicata per l'improbabilità conoscinta dell'ottenimento del bece desiderato. All'incontro il piacere dell'aspettazione è pari alla probabilità di otteoere il bene moltiplicata pel valore del bene stesso che trattasi di ottenere. Se la pena è uguale al piacere dell'aspettazione, quella è pareggiata da questo; in caso diverso, il piacere dell'aspettazione può esser maggiore o minore dell'intensità della pena. Nel primo caso havvi guadagno in quanto al ca'colo de' godimenti, perdita nel secondo; ma l'appagamento, che val piò d'ogni dilettazione, mauca all'animo fino che non veuga in possesso del bene, o che nou deponga un desiderio così cruccioso.

Non si può adunque ragionevolmente riputare per un bene l'attività proveniente da tali desideri, rispetto a quegli stessi che haono i desideri. Tuttavia essi possono lor giovare nel tempo futuro, o a loro posteri, apparecchiando degli oggetti atti a soddisfare le capacità che saranno in sè o negli avvenire ; e sotto questo puoto di vista può il Governo dare delle occasioni d'aprirsi tai desideri riflettendo che la società, la qual uon muore cogl' individui, ma sopravvive loro, può raccorre quello ch'essi hanno seminato : ciò che un governo morale, sozi che farlo il permetterà, non psando a ció mezzi positivi ma negativi.

## CAPITOLO XXXIV.

# DEGLI OGGETTI DEI DESIGERI.

Havvi duoque na attività ed un mevimento dell'iodividuo e della società, che maravigliosamente a accorda coll'appagamento, ed è questo il legittimo mezzo del progresso sociale.

L'errore del sistema della resistenza giace nel disconoscere questo mezzo, nel credere impossibile che il moto e l'attività sia conciliabile collo atato dell'animo appagato, nel non saper vedere che una maniera sola di muoverai, e questa pegosa e malvagia.

(1) Il desiderio è più o meno intento a ) rispetto al bene, 6 ) rispetto alla celerità dell'ottenimento. Talora si desidera grandemente un bene, ma con è initavia molta l'impazienza d'averlo; talora si pena assai a stare anche poco tempo senza il bene desiderato, e tuttavia il desiderio di questo bene non è cosi grande come nel primo caso. L'intensità del desiderio si compone di questi due elemeeti.

ROSMINI V. I.

Il vero progresso sociele è il progresso dei desideri virtuosi, i quali appariscono

mediante lo sviluppo armonioso delle fecoltà intellettuali e morali.

E avendo questi desideri a loro scopo degli oggetti reali appartenenti ella facolla di pensare, che sbbiamo anco detta fecolta dei fini ; questa facoltà col suo sviluppo divien la madre del vero progresso.

Argomento degno d' esser trattato analiticemente sarebbe l'investigare con quali leggi si sviluppi la facoltà di pensare, e per essa escan nell'uomo i legittimi desideri, la corrispondente attività, e il susseguente progresso. Basti a noi di farne un cenno,

In ragione che la facoltà di pensare conosce più oggetti reali a più eccellenti, ella viene disviluppandosi; l'estensione danque od eccellenza dei desideri legittimi dee stere nella stessa ragione.

Ma non prende ella ninna parte in questo sviluppo la facoltà di astrarre?

Certamente. Come il progresso della perfezione sostanziale della società nasce dal progressivo sviluppo della facoltà di pensare, così quello della perfezione accidentale nasce dal progressivo sviluppo della facoltà di astrarre.

Nel che si badi : la perfezione accidentale della società non ha valore, se non a

condizione che ella stia in armonia colla perfezione sostanziale.

Chi mira a conseguire nna perfezione accidentale della società senza aver prima conseguita la sostanziale, non ne ritrae che noa politezza apparente e posticcia, Chi oltrecciò pone la perfezione accidentale per fine, ad esclusione della perfezio-

ne sostanziele, ce cava una politezza corrompitrice.

Il che dichiareremo con alcane parole. Si rammenti che l'abuso della facoltà di astrarre consiste, per dirlo ancora, nel surrogare nella mente dell'uomo agli oggetti reali della facoltà di pensare delle vane astrazioni: onde i sofisa i della mente, e la aberrazioni del cuore.

I servigi all' incontro e gli usi legittimi della facoltà di astrarre in ordine al pro-

gresso sociale sono :

1.º c Di rimpovere dal perfesionamento sostanziale dell'amana società i difetti accidentali, »

Essendo la facoltà di astrarre quella che vede le relazioni e le qualità isolatamente prese delle cose ; a lei appartiene il trovare le distinzioni, tanto ntili al retto

giudicare e al retto usare delle cose.

Ad ogni nnovo oggetto buono della facoltà di pensare, è dato all'animo un nuovo scopo possibile, nuova materia al desiderio, nuovo principio al ragionamento, nuovo eccitatore all'attività. Ma quest'oggetto buono sotto qualche rispetto può esser non buono: ora questo lato non buono è vednto solo della facoltà d'astrarre, la qual fa ince a pigliare l'oggetto nella sna pura bontà, lasciando, s'egli è possibile, da parte il male che ha seco, o che seco conduce. Se dunque la mia facoltà di pensare, che mi rappresenta gli enti nel loro intero, non è sovvennta dai progressi corrispondenti delle mia facoltè di astrarre, avviene indubitatamente, che procacciandomi io quell'oggetto senza pensar d'avvantaggio, m'acquisti insieme col bene, anco quel male accidentale che l'eccompagna. Se all'incontro la mia facoltà di astrarre progredi in modo corrispondente alla facoltà di pensare, io distinguerò accuratamente in quell'oggetto quanto vi ha di bene, da quel male che accidentalmente gli aderisce ; e volgero le mie cure in un tempo e a procacciarmi tutto il bene, e a cessar da me quel male, che sotto qualche accidentale relazione egli m'apporterebbe.

Quindi acconciamente può dirsi, che l'accidental perfezione che reca alla società il progresso della facoltà di astrarre in armonia con quello della facolti di pensare, consista e nel rimuovere i mali accidentali del perfezionamento sostanziale della società. >

Ed egli sarebbe nondimeno perniciosissimo errore il credere, che i mali che accompagneno i beni si possano sempre evitare. Questa vana e prosontuosa aperanza appartiene al rovinoso sisiema del perfettismo, e nasce, come più volte accennammo. dall'ignorarsi la gran legge ontologica della limitazione delle cose.

Che se la facoltà d'astrarre è più avanzata nel sno sviluppamento di quella di pensare, allor nasce da questo squilibrio l'errore di anteporsi l'accidentale al sostanziale.

Havvi dunque abuso della facoltà di astrarre rispetto a questo primo servigio ch' ella è neta a recarci, r.º quando si spera di poter dividere que' beni e que' mali che sono indivisibili per la natura delle cose ; 2.º quando per soverchio timore d'nn male accidentale si mette a perioolo il bene sostanziale; 3.º quando per soverchio amore del bene accidentale s'incontra il male sostanziale che l'accompagna.

Un altro servigio della facoltà di astrarre è quello 2.º c Di somministrarci i mezzi al conseguimento de beni o sia de fint che

presenta all' anima nostra la facoltà di pensare. »

Se l'operazione colla quale si vuole ottenere un fine è immediata, siochè non richiede istrumento di mezzo, noi non abbisogniamo di astrazioni a farla; ma ogni qual volta il fine è allontanato da noi mediante nna serie di mezzi che ci bisogna adoperare per ottenerlo, le astrazioni ci son necessarie.

Ogni società artificiale, anco la civile, è un complesso di mezzi inventato dagli uomini per ottenere un dato fine. Le società dunque si posson dire altrettanti prodotti della facoltà di astrarre. Laonde non dee far maraviglia il vedere, che lo spirito di associazione vada sempre crescendo nell'nmanità. Così dee essere, giacche di continuo progredisce lo sviluppo della facoltà di astrarre.

La società civile, una delle società più principali, non s' elegge da sè stessa il fine, ma lo trova eletto e fissato dalla natura delle cose, e lo concepisce mediante la

facoltà di pensare.

La stessa società civile adonque è figliuola legittima della facoltà di astrarre, è un puro mezzo, un complesso di mezzi, e non un fine. Alla facoltà di astrarre è dunque che appartiene l'ufficio di ordinare e regolare la civil società per modo, ch' ella ottenga il fine propostole dalla facoltà di pensare ; per modo che le famiglie che la compongono siano il più possibile giovate, e in pari tempo il meno possibile nociute o aggravate ; per modo finalmente, che gl' individui componenti le famiglie non perdano mai l'appagamento de loro animi, e crescano tuttavia nella maggior proporzione possibile i lor beni reali e veri, di cni possan godere.

Tutte ancora le arti che rendono più comodo, meno costoso, più dilettevole od elegante l'uso delle cose esterne, e quelle che insegnano a trarre d'un solo oggetto più vantaggi, non sono che conseguenze dello sviluppamento continuamente cresoente della

facoltà d'astrarre.

Tutte queste cose sono utili se hanno un fine solido precedentemente stabilito all'uomo dalla facoltà di pensare, avverandosi sempre che « le applicazioni della facoltà di astrarre recano vera ntilità allora, e allor solo, che stanno subordinate ai fini stabiliti dalla facoltà di pensare » : la facoltà di astrarre è serva per natura di quella di pensare, e guai s'ella si sottrae da questa servità l'ella allora divien la pazza che opera

senza connessione o senza fine.

Come poi l'abuso della facoltà di astrarre applicata al trovamento della nostra felicità consiste in un errore della ragion pratica, pel quale, vogliamo ottenere un fine astrettemente concepito mediante un oggetto particolare che non adegua mai l'estrazione ; così l'imperfetto uso della medesima facoltà d'astrarre applicata a procacciarci un bene particolere, consiste nel non determinarsi bastevolmente il mezzo che ottenga quel fine, e quel fine solo e pretto, senza che quel mezzo male definito ci errechi forse insieme col fine voluto qualche altra conseguenza nocevole impreveduta.

Un terzo servigio della facoltà d'astrarre si è

3.º « Di somministrarci i segni acconci a comunicare le nostre idee; » e però ella è quella facoltà che diffonde al popolo le dottrine de pochi e l'incivilimento.



Ella è la facoltà de metodi, delle lingue, delle scritture: la stampa, la litogra-

fia ecc., soco opere soe.

Le moderoe invenzioni non sono quasi altro, che de'progressi della facoltà di astrarre; mirabili ! ma il tempo promette ancor più.

La facoltà di astrarre or si avanza in linea retta, or si espande in superficie. Quando ho un fice lantano da conseguire, io debbo disporre quasi in linea retta uoa serie di mezzi, che a quel fine mi conducano ; ma quando io voglio non assalire un solo punto, ma influire contemporaneamente su molti, su molti nomini, per esempio come avviene pelle invenzioni intese a diffondere la cultura, allora il calcolo che io fo per valutare i miei mezzi diventa più complicato. Abbracciando la loro azione un'ampia estensione, io debbo calcolare tutti gli elementi di cui i miei mezzi sono composti, e vedere non solo se i detti miei mezzi ottengano il fine che mi propongo, ma aocora se, uoitamente al fine propostomi, non forse produçano altri effetti debbo calcolar non solo l'azione loro diretta, ma anco la indiretta; noo mi dee bastare ottenere il mio fine : debbo volerle ottener scevro da' mali. Il desiderio della celere diffusione da'lumi manca bene spesso di questa accortezza. Che giova che mi proponiate on metodo atto ad insegnare prontamente a scrivere e leggere a tutto il moodo, quando quel metodo sia tale che infonda ad un tempo la presuozione e l'orgoglio ne discepoli, o renda gl' ingegni giovanili meccanici e materiali? Foroite dunque il metodo che asar volete all'ottimo vostro divisamento di tali cautele, per le quali alla gioventà col bene, non incolga anco il male, come avverrà se non sarà hastevolmente determinato e provvedu-

Il progresso della facoltà d'astrarre in questa parte sarebbe più innanzi s'ella non si fosse svolta disordinatamente, e a danno della facoltà di pensare. Quando trattasi di ottenere un fine esterno, gli nomioi de' tempi nostri si mostrano abilissimi a fissarne i mezzi: non cosi se trattasi di un fine morale. Nasce questo per la debolezza delle facoltà di pensare, che non propone quel fine fermamente e compiutamente. Solo il fine perfetiamente e compiolamente concepito si è quello che dà il modo di giudicare se i metodi sieno adeguati, o se sieno anzi noceroli che otili.

to; ed abbiatevi allora dall'umanità un giusto ringraziameoto dell'invenzione.

Quando sarao cosi ben definiti i metodi di cui parliamo, quando saranno fiancheggiati e sorretti da tutto ciò che può corromperli, o renderli indirettamente nocevoli, quando quasi con altrettanti contrappesi verranno equilibrati per modo che nè a destra ne a sioistra tracollino : allora avverrà, che tutti i probi gli accolgano a braccia aperte, e che riscuotano gli applausi de'prudenti.

### CAPITOLO XXXV.

LEGGE SECONDO LA QUALE SI SOGLIONO SVILUPPARE LA PACOLTA DI PENSARE

### E LA PACOLTA DI ASTRARRE BELLE SOCIETÀ.

Corrono due opinioni opposte sulla condizione dei secoli del medio evo. Alcuni si piacciono di trovar in essi somma sapieoza, ed altri somma barbarie. La distinzione fra la facoltà di pensare e quella di astrarre da ragione di que-

sta diversa maniera di giudicare.

I primi rigoardano quei secoli dalla parte de'progressi della facoltà di peosare: i accondi li rigoardano dalla parte de progressi della facoltà di astrarre.

Noo v'ba dubbio, che in que'tempi la facoltà di pensare fece degl' immensi sforzi: indi la sublimità e la vastità de' concetti, e la generosità delle imprese cattoliche, di cui sono pieni.

Ma le due facoltà difficilmente possono camminare insieme · è necessario che lo sviluppo della facoltà di pensare preceda, e che lo sviluppo della facoltà di astrarre le venga appresso.

Ora Istă di mezzo fa impolita e ruvida, perchă și progressi della fasolită di atrasre aoa averano potulo condurre in essa la politare, e la difisance celle arti: anchi può negare che in que secoli bellicesi e cruitani, ne quali feron ponii tutti i germi del moderno iccivilimento, la cristianita e con essa il genere unano non a vananas contanziamente mediante lo avriuppo della facoltà di penare? Questi ultimi tre secoli formano il periodo destinato dalla natura alto avriuppo della facoltà di atarrare, riviuppo bell'alta cella di atarrare, riviuppo bell'alta le cavo di sensi preceduti cebbe faiti la facoltà di penare. Se i notri tempo adunqua invaniamen puertinete della loro raffinata eleganza, se insultasere o alla rusicità e rozzezza de procedenti,
farebbero una cità villana seconocezza, e simiglierebbero coloi, che aeredo posta la 
vernice au una tavola di Raffaello, insulta all'antico pittore, e si vanta d'averlo superato.

Tutti difetti co' quali forono compite le eccelse e cristiane imprese de secoli di mezzo, consistono in una imperfesion di mezzi, in una negligenza negli acerssori, ia una mancanza di castele e di guarettigie contro a mali che all'opera sopravreniava accidentali, in una parola, nel poco svituppo della facolià di astrarre, che non avea per ancora avolto tempo d'occuparsi in distinguere i nall'impediario i bedi, sin tro-

vare il modo di sceverarneli.

Ed è beo oaturale, che venendo la facoltà di pensare melte volte frustrata nell'ottenimento degli oggetti desiderati, acosso, l'uomo da queste funeste sperienze, abbia poi cercato la cagione del venir meno i snoi sforzi, e l'abbia trovata finalmente nell'imperfezione de mezzi da lui adoperati a'snoi fini:

Lo studio di questi mezzi fa l'opera de moderna iempi, ulficio tatto d'astrazione. Ma corprece di mondo di sono intessi brillatti e rapidi insaltamenti, qual mararigità se siasi troppo ed esclusiramente affecionato alla facoltà d'astrarre a cui se va debiore ? Così egil eccede, e a torto dissituna i solidi lavori della facoltà di penare. Ecco la ragione, per la quale si ridero o e moderni tempi dispregiste le scienze io-tomo ai fini, e rimorato lo squilibrio delle due facoltà coll'aver peso pervalenza. Il astrazione, aquilibrio pin nocerole di quello pel quala la facoltà di penare prevaleva a quella d'astarre.

Ne seguenti periodi pno dunque acconciamente dividersi il progresso naturale

della società umana.

Primo periodo. — Società io cui si la facoltà di pensare come quella di astrarre sono poco sviluppate ( stato di totale imperfezione ).

Secondo periodo. — Società in cui si aviluppa la facoltà di pensare, ma non ancora io modo corrispondente quella di astrarre (atalo di imperfezione accidentale). Terzo periodo. — Società, in cui essendo già aviluppata la facoltà di pensare, si viene aviluppando altresi proporzionatamente la facoltà di astrarre (atalo di perfe-

zione della società ).

Quarto periodo. — Società, in cui comineiandosi ad amare per sé gli oggetti della facoltà di astrarre, si intende al solo svituppo di questa facoltà, e si neglige la facoltà di peosare, onde la facoltà di astrarre si svituppa assai, mentre che ono riceve il suo corrispondente svituppo la facoltà di pensare (stato di corruzione della società).

I quali periodi rispondono alle quattro età sociali già da noi altrove distinte (1).

(1) Vedi il libro Della sommaria cagione, ecc. C. Vil, e in quest'opera stessa.

## DELL'INFLUENZA DE GOVERNI SUI DESIDERJ LEGITTIMI ED ILLEGITTIMI DE GOVERNATI.

E qui riassumiamoci. Noi abbiamo parlato dello sviluppo più o meo celere de'desideri e delle attività umane, e abbiamo veduto.

1.º L'imperfezione della società dipendere dal poco sviluppamento dei desideri e delle attività:

2.º Lo sviluppamento de' desider! poter esser legittimo e asturale, ed in tal caso la società venir coodotta per esso a gradi di sempre maggior perfezione :

3.° Lo sviluppamento de' desideri poter essere illegittimo, ed in tal caso la società corromperai, rovesciandosi in nno stato assai peggiore obe oco fosse quello della nrimitiva sua imperfesione.

Distinguemmo quattro classi di desideri,

La prima abbraccia quelli che appellammo inesplebili : desideri essenzialmente assurdi, e immorali: i quali allontanano gli uomini dal fioe della società, l'appaga-

mento, e costituiscono lo stato d' infelicità.

La seconda abbraccia quelli, pe' quali il vomo non desidera un bene sinhito cos de' mezzi finiti (il che è assolnamente impossibile ad ottenersi), come avviene ne'dasideri della prima clasae; ma desidera de' beni finiti; che tottavia eccedono i suoi mezzi e la sua fodustria: Isaonde non li può ottenere. Tali desideri ono soldisfiatti non formano propriamente lo stato d'inflécita, na quello di non appagamento, privano la società del sao fine, e lo tirano sopra de' mali incalculabili, come abbiam veduto avvenire deel' indiani dell' Amerias astlettorionale.

La terza abbraccia quelli co'quali gli nomini bramano dei beni, all'otterimento del pani non manca loro ni mazzi ni industria; pe percià vengono soltimente aoditi afatti; ma tuttaria riescono di pena e d'inquietudice all'animo umano ogni qual volta fallisca la soddistazione de medesimi, perche hanno il dictio morale d'essere troppo assoluti, non elemperati nie condizionati, innomuma non conformi alla verità ed illa realità del cosse. Il danno di questi desideri risguarda più l'individuo, che la società: l'attività che sidestano negli unomis lalora è ultila el generale e all'avvenire, quand'a non sono sia utile al particolare e al presente. Tuttaria aoche cotesti desideri son difettoti, e in parte opposta il fine della società.

La quarta abbraccia quelli, che mirabilmente atano insieme nell'nomo coll'appagamento dell' animo sno: desideri morali e per l'oggetto che si proposgono, e per la loro ginata misura: denideri che generano na' attività del tutto rantaggiora, la qual conduce e l'individuo e la società a conseguire sempre più perfettamente il suo sobble fine, il bene, l'appagamento, la felicita.

La sapienza del governo si dee volgere a promuovere positivamente quest'ultima

maniera di desideri.

Ogoi governo civile può influire, ed influisce oltre ogni credere su tutto ciò che riguarda i desideri de membri della società: non vi ha forse una sola disposizione governativa qualunque ella sia, che oon produca un effetto buono o cattivo sugli animi de sozt, rispetto ai desideri che la filosofia del governo dee prevedere e calcolare.

Di solito la danoosità e la immoralità de vari desideri, scorre a foggia degli apelli d'una catena.

l desidert della terza classe, men dannosi e meno immorali de' desideri delle due prime, degenerano e si trasmutano in desidert della seconda classe.

I desideri della seconda classe, men dannosi e meno immorali de desideri della prima, passano, immalvageodosi via più, a divenire altrettanti desideri della prima classe, Non è raro il caso, che degli nomini avidi di far fortuna, attivi, e pure contrariati alla circostanze in tutti i loro slorzi, passino alla più profonda depravazione. I desideri di costoro appartenerano alla seccoda o terza classe; ma ben presto presero il carattere funcsto della prima, divennero capacità inesplebili.

Accade anche il contrario. Questi stessi uomini trovatisi poscia in altre circostanze, giunti a raccogliere copiose sostanze e credito quani essi agognavano; fecero ritorno a sani principi, calmarono la trista ira del cuore, e si rimisero per la via della onesta e della morigeratezza che avevano abbandonata.

Questo caso è quasi comune in America, dove dallo scolo d'Europa necirono dei popoli liorenti: i desideri trovarono in gran parte da soddisfarsi, e le passicoi non traboccarono allo stato di quella cieca iracondia delle capacità inesplebili (1).

Ampio fonte de desideri suol essere l'ineguaglianza, non tanto l'assoluta, quanto la relativa.

Negli uomioi si svegliano più desiderì, e trovano più motivi di paragonare sè stessi a quelli che posseggono o godono più di essi, quando le leggi e le costumanze stabiliscono più iouguaglianze di diritto e di fatto tra i cittadini, o più generalmente fra gli ablianti di una contrada.

Se gli abitanti d'una contrada soggetti allo atesso governo son divisi in classi distitute, e stabilimente separate le une dale altre, ben determinate dalle leggi, riceruta nelle contomanse, in tal caso gli uomini sogliono paragonare sè stessi co loro compagiui della medesima classe, ma assai pi di rado con quelli di una classe superiore: i loro desideri hanno di mira l'apsendiana redativa fra i lor simili, non l'ugungiama sesoluta, (ciò l'gungilizana fra tutti gli uomisi a qual sia classe apperieragano. Colla costante separazione delle classi, i desideri vengono limitati: e se quella superazione remonenti della considera della considera della considera di considera di

In questa osservazione trovasi la ragiona politica delle caste, e la loro lunga durata nelle nazioni d'oriente.

L'osservazione stessa scuopre l'origine della somma difficoltà che i governi, auche anignati da spirio di manglia, incontrano alla francazion degli schiavi, tototobo questi sono crescutti a un numero grande. Con molta verità fo fatta questa rillessione sulla difficoltà che ai troverebbe od dera la liberia algi schiavi che in tanto numero si trovano al sud degli Stati-Uniti (a):: Harvi un singulare principio di giustitia relativa, e cha si trave profondamente impresso nel cuore namo. Gli uomini sono assai più

(1) A. Tecquevilla narra d'un celubre nationé de la trevato in America, che avendori futto factues, en divente in summe al tutte d'avere de qualte d'he ere strict querare l'ami insussi, et gil sième ntiribiern il sun singulare cangisments in beno all'issere d'ivinube ricco. J'étate peuver, me socier riche à les moies, ai le bien d'ene, en appeane une mo coduire, leisais monis, que con moies, et deux moies, ai le bien d'ene, en appeane une mo conduire, leisaisse mon juveneux et liberé! I Mais non, une opinions sont en égle champées aux une fortene, et deux l'évérement l'averne dont je profice j'ul réclieures découver les sisses déclementate qui imparité d'uvoir mongré.

De la Uneconsiste on Amerique, Vol. 11, § 11.

(2) Noi 1830 celle state di Mission si reasters un nagro topra tracente abient, p. el Massa.

— O'in la bemoratio en Ameriçe, Yol. 11, § 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11

- e tocchi dall'ineguaglianza che esiste nell'interiore di una medesima classe, che dalle e inuguaglianze che si osservano fra classi differenti. La schiavitù si comprende, ma
- s oone concepire l'essienza de più milioni di cittadini soggiazenti in perpetuo ad un trego di lindinia, e abhandonia della mierie recitiare? Schiari duqua i riaseganoa gli tomini a non desiderare i beni de'ilberit useiti di quella classe per disposizioni della legge, ecco pollulare i nesi deiderle presensioni innumereroli: non è più al loro compagno di schiariti, che veglinon appareggiazi, ma ai liberi : lacode il governo con una sola legge sollera i essi d'un lettuo na smioratta quantità di ciettieri : tanta è l'influenza che il governo può eserciare colle use disposizioni sull'animo umano (1.).

Quanto più la concorrenza a tutte le classi ed uffici sociali si rende universale, tanto più crescono i desideri.

Talora questa concorrenza riece aperta a tutti agualmente dalle leggi e dalle costumanze; ma el fatto par i ene impedita, apoputa pel sorrectio nomero di concorrenti cite s' impacciano i ue coll' altro accalcati sulla via degli onori e delle fortune. Indi accadi e lor far molti che hanno gli stessi desider e la stessa situità solo posti giungano a addisfari, e reggano i lore emoli, co' quali si sono paragonati le tante volte, nell' ange, e sà nel fondo della ronta della fortuna. Tanti desideri frustrati e tanti delorosi confronti neglinno essere di gran danno alla pubblica morale e cagionano molti mil alla società.

« La materialità degli nomini del popolo ne' paesi politi, non viene solo dall'eser ignoranti e poveri, ma dal trovarsi ogni di, poveri ed ignoranti come sono, al « contatto con nomini illuminati e ricchi. »

c L'aspetto della propria fortuna e della propria debolezza, che va oggi di contrastando colla fortuna e colla potenza di alouni loro simili, eccita nel loro corore ad c un senpo la collera edi il timore: il senimento della loro inferiorità e della loro di c pendenza, gli ririta e gli nmilia. Questo stato interiore dell'anima si riproduce nei loro costumi e ea loro linguaggio: essi soca du un tempo insolenti e bassi.

Questo effetto increscevole del contrasto delle condizioni non si ritrova nella

vita selvaggia: giladiani d'America tutti igoranti e poveri, sono pure tutti eguali

e liberi: i udi le loro virtie si lancie appagamento de loro animi.

Ma egli è pur un inesausto argomento quello di essminare tutte le circostanze che

(1) I periroli che alcuni governi prevedono nell'effettuare ta liberazione dogli schiavi, non li giustificano dall' immoralità che coomettono permettendo e legalizzando quogli elementi che si comprendono nella moderna schiavità, i quali sono contrari ai diritti dell' nomo o a quolli del cristianu. I governi tutti banno per lo meno i seguenti doveri verso gli schiavi, a cai debbono soddisfare seoza alcun pretesto, e senza dilazione di sorto, eziandio nel ceso che nan fosso possibila di scancellar subito dallo legge l'odioso somo de schiavità. Hanno dunque 1.º il sacro dotere di riconoscera la personalità degli schiavi, e quei diritti instienabiti ed imprescriftibili che s'aturiscono della loro personalità; 2.º di dotermuare mediante le leggi questi diritti nolla mamara più chiara e solocon . 3.º di prendore gli schiavi setto la loro lutela, coosiderandoli come ompilli e difendendoli contro l'abuso olie i loro padroci facessora del dominio che banno sopra l'opera loro ; 4.º di accordar toro il diretto di reclamaro not caso di lesiona de'loro diritti a' competenti tribocali incaricati di far loro boona o lealo giustisia; 5 º di randere questo toro diritto effettico dando loro i mezzi nocessari per farne uso, e incaricando chi può tarto valere io toro nomo ; 6.º di rimuovere tutto ciò cha polesse impedire il lero progresso intellottualo-morale, promovendolo anzi in tutti que' modi che accoociamente si possono coociliare coli' opera che essi dobbaco prestare al loro padrone, e così preparando il loro passaggio alla piena libertà. - Il eristrancsimo distrosse la schiavità antica, comincisoda appuoto dal riprovare altamente tutto cio cha ci aveva d'immorala in essa, e di apposto alla dignità umana. Costantino, cristiano cho fu, proihi l'appircar gli schiavi, il procipitarti dall'alto; il farti morire iosinuando nelle tor vene il velano, il bruciarti a lento facca, o lasciarti avenir di fame, ed altre cotali ribalderio. Gl'imperadori dapo di lei v'aggiunsero altri divieti ( Cod. Theod. IX, 12 ): ta chiesa condanno tutto cio che nello schiavo dimostrassa altro cho il fratello del libero. Il nomo poi di schiavo e lo condisiona legale, coddo da se stessa a suo tempo. Tale e la via di condurre gli schiari alle condizioni di usmini liberi : distruggere prima la cosa che il nome.

influiscopo sui desideri, e che hanno perciò il potere di modificare lo stato della società modificando quello degli animi: egli è questo il soggetto delle meditazioni a cui debbono applicarsi i legislatori e pubblici reggitori prima di stabilire una legge e di fare un provvedimento : essi debbono dimandarsi : « e qual sarà l'effetto di quella legge, di quel provvedimento sugli ANIMI ? , » la qual domanda equivale a quest'altra : e qual sara l'effetto della legge e del provvedimento soll'avvicinare o sull'allontanare la società dal suo fine? »

#### CAPITOLO XXXVII.

#### NECESSITÀ DI STATISTICHE POLITICO-MORALI.

Conchiuderò il presente libro osservando come per governare con sapienza un popolo sia necessario di conoscere distintamente lo stato degli animi delle persone che il compongono.

Questo dimostra l'insufficenza delle statistiche economiche, e la necessità di quelle

statistiche complessive e filosofiche, delle quali ho altrove parlato (1). Le statistiche politico-morali sono una parte di queste statistiche complessive e

filosofiche ; e presentano un vasto campo e quasi del tutto intatto alle ricerche ed alle vigilie dei dotti. I sintomi fisici dello stato morale de' popoli, che dovrebbero raccorsi in tali

statistiche, addomandano per loro base una classificazione delle passioni e cupidità umane : le cento ventinove capacità degli animi da noi enumerate porgono un cotal quadro di esse, quantunque imperfetto.

Fra i detti sintomi fisici delle passioni dell'animo, vi hanno i diversi valori d'affezione duti in tempi e luoghi diversi alle cose che formano gli oggetti delle passioni.

Mediante la statistica morale politica di cui parliamo, il Governo rileverebbe due cose : r.º quanto gli animi sieno vicini o lontani dall' appagamento, fine della società : 2.º quale influenza esercitino le cose sugli animi stessi. L'animo come sede dell'appagamento è fine della politica ; come forza agente poi onde riflette sopra sè atesso la propria operazione, e si modifica, ovvero agisce sulle cose esterne che lo circondano e che sopra di lui poscia reagiscono, è egli stesso mezzo della politica.

Lo spirito (considerato in questo secondo rispetto ) e le cose si modificano scambievolmente.

sullo spirito.

L' abbondanza delle cose presenti ha una forza persuasiva che modifica lo spirito, eccitando il suo trasporto verso di esse.

L'amore all'incontro o la passione che ha lo spirito verso le cose, è ciò che in ogni istante determina e fissa il prezzo delle cose : ed il prezzo delle cose ( sopposte eguali l'altre circostanze ) equivale al grado di forza che banno le cose per operare

Il Genere Umano non potrà giungere ad unirsi in quella dolce società di fratelli, a formar la quale egli è chiamato dal Cristianesimo, se a tutte queste cose non si pon mente, se non si rendono tali dottrine comuni, se non si perfezionano, se non si deducon da esse quelle regole salutari che debbono scorgere i Governi ne loro passi, e se tali regole non si recano a sì gran luce, che tutti le veggano, che tutti le esigano seguite da reggitori, e che finalmente questi non possano insciarle da banda senza un biasimo universale.

(2) Nel libro della Sommaria cagione ec., c. XV.



## INDICE

## DE' LUOGHI DELLA SACRA SCRITTURA

CITATI IN QUESTO VOLUME

| Gen.    | IV,20,21,22         |   |     |      | 110 | Jerem.     | VI 111 00      |     |     |     |     |      |     |
|---------|---------------------|---|-----|------|-----|------------|----------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|
|         | VI.3.               | • | •   | Pag. | 104 |            | XLVI,28.       | ٠   | ٠   | ٠   |     | pag. | 195 |
| ,       | 11,0                | ٠ |     | •    | 100 | Habac.     | 15             |     |     |     |     | ,    | ivi |
| ,       | х                   | ٠ | ٠   | ,    |     |            | III, <u>6.</u> |     |     |     |     | ,    | ivi |
| ,       | XI, 8-9             |   |     |      |     | II. Machab |                |     |     |     |     |      | 273 |
| ,       | X1,25.              |   |     |      | 155 | Matth.     | VI, 33         |     | ٠   |     | ٠   | ,    | 16  |
| ,       | XLIX, 10            |   | ٠   |      | 194 |            | 4-1-1          |     |     |     |     | ,    | 197 |
| Levit.  | XXVI, 3, 11-13.     | ٠ | ٠   | ,    | 272 | ,          | VII, 29        |     | ٠   |     |     |      | 185 |
| Num.    | XXIII, 9            | ٠ | ٠   | ,    | 129 | ,          | XI, 12         |     |     |     |     | ,    | 16  |
| 3       | XXXV                | ٠ | ٠   | ,    | 162 |            | XVI, 25        |     |     |     |     |      | 192 |
| Job.    | X, 19               |   |     | ,    | 223 | ,          | XVIII, 8, 9.   |     |     |     |     |      | 109 |
| 2       | XII. 23             |   |     |      | 195 |            | XXVIII, I      | ١.  |     |     |     | 13   | 180 |
| Psal.   | 11, 8               |   | ٠   | ,    | ivi | Marc.      | XVI, 16 .      |     |     |     |     | ,    | 185 |
| ,       | X, 6                |   |     | ,    | 292 | Luc.       | VIU, 18        |     |     |     |     |      | 231 |
| ,       | XVII, 44            |   |     | ,    | 194 |            | XXII, 25 .     |     |     |     |     | ,    | 62  |
| ,       | XXI, 29             |   |     | ,    | 195 | Joan.      | I, 9           |     |     |     |     | •    | 190 |
| ,       | XXXII, 11, 13-15.   |   |     |      | 169 |            | 111, 8         |     |     |     | -   |      | 185 |
| Eccli.  | X.8                 |   |     | ,    | 173 |            | IV, 25         |     |     |     |     | •    | 272 |
| ,       | XXIV, 16            |   |     | ,    | 199 |            | VIII, 31       |     |     |     |     | •    | 69  |
| Isnine. | II. 11.             |   |     |      | 194 | ,          | XI, 25         |     | - 1 | - 1 | - 1 | •    | 273 |
| 3       | XL, 15, 17.         |   |     | ,    | lvi |            | XIII, 35 .     |     |     |     |     |      | 69  |
| ,       | XLI, 8, 10, 11, 13. | ÷ | ÷   | ,    |     | Rom.       | 1.31           | ·   |     |     | - 1 |      | 190 |
| ,       | — <b>29</b>         | ÷ | ÷   | ,    | ivi | L Cor.     | 11,9,          |     | - : | - : |     |      | 265 |
|         | XLIL 6              | 2 |     | •    | 195 | 11. Cor.   | V. 17          | - 3 | - 3 |     | - 7 |      | 185 |
|         | 16                  |   |     |      | ivi | Philem.    | 17             | - : |     | :   |     |      | 70  |
|         | XLIX. 6.            |   | - 1 |      | iei | Jac.       | I, 18.         | - 1 | - 1 | •   |     | :    | 240 |
| :       | LIV, 1.3            |   | •   |      |     | -          | II, 10         | •   |     | ٠   | •   | :    | 185 |
| :       | LX.3.               | • | •   | •    |     | Apoc.      | XXI, 5         | :   | •   | •   | •   | :    | 183 |
| :       |                     | ٠ | •   |      | 263 |            |                | •   | ٠   | •   | ٠   | •    | AUG |
| •       | <u>23</u>           | ٠ | •   |      | 101 | 1          |                |     |     |     |     |      |     |

## 100003

### DEGLI AUTORI CITATI IN QUESTO VOLUME.

| A                                                                                             | F                                 | 0                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Adair, pag. 144.                                                                              | Federico, 202.                    | Oratio, 132                                            |
| Agestino (S.), 135, 158, 191.                                                                 | Ferrari, 201.                     | Orosio, 181.                                           |
| Alfieri, 281, 290.                                                                            | Fichte, 245,                      | Oupnekat, 131                                          |
| A-rises 184                                                                                   | Fischer, 144.                     | Ovidio, 24.                                            |
| Appiano, 154                                                                                  | Foscolo, 290.                     | D D                                                    |
| Aristofane, 178.                                                                              | r occoro, and                     | D: 149                                                 |
| Aristotele, 91, 171, 181,220,279                                                              | 0 1 1 1 1 1                       | Papi 142.                                              |
| Arriano, 177, 221.                                                                            | Garcilasso della Vega, 144.       | Pareto, 27                                             |
| Ateneo, III.                                                                                  | Geiberger. 131.                   | Pio VI ( Papa ), 42.                                   |
|                                                                                               | Gentili, 80.                      | Platone, v, xn, xm, xv, 131, 181,                      |
| В                                                                                             | Gioja, xv, 7, 37, 150, 224, 240,  | 201, 220, 371,                                         |
| Balbo, 25                                                                                     | 247, 262,                         | Plauto, XL                                             |
| Barkisi, 80.                                                                                  | Ginseppe Ebreo, 133.              | Plotino, 131.                                          |
| Baroli, 275.                                                                                  | Giustino, 154, 177,               | Plutarco. xiv, 10, 178.                                |
| Bartoli, 8.                                                                                   | Godwin, 12, 14                    | Prisco, 174.                                           |
| Bouthern 200                                                                                  | Göthe, 290.                       | Procopio 160                                           |
| Bentham, 223                                                                                  | Graham ( Madama ), 144.           | Lincohio 100                                           |
| Bachart, 160.                                                                                 | Granam ( Managema ), 133.         |                                                        |
| Badino, 91.                                                                                   | Gravina, 56.                      | Rask, 144.                                             |
| Bonald, 40.                                                                                   | Grezio, 81, 91, 190.              | Robertson, 143, 145, 146, 152.                         |
| Botta, 40,                                                                                    | Guiceiardini, 180.                | Rollin, 153.                                           |
| Byron, 55, 290.                                                                               | R                                 | Romagnosi, 14-17, 37, 60, 79, 130, 131, 142, 170, 190. |
|                                                                                               | -                                 | 130, 131, 142, 170, 190,                               |
| C                                                                                             | Hamilton,99-100.                  | Rousseau, 64-67, 136, 149, 208,                        |
| Campanella, 12.                                                                               | Heereo, 106.                      | 210, 223, 248-249, 282, 290                            |
| Cantu (C. ), 176.                                                                             | Hemming, 80.                      | and and are and some and                               |
| Champollion, 144.                                                                             | Hobbes, 81.                       | S                                                      |
|                                                                                               |                                   | Sallastia 188 186 161                                  |
| Charlevoix, 132.                                                                              |                                   | Sallustio, 135, 136, 164,                              |
| Cessiodore, 71.                                                                               | agee, xiii,                       | Say, 99                                                |
| Cicerone, xxy, 11, 56, 57, 93, 94<br>125, 136, 137, 132, 163, 174<br>181, 182, 190, 208, 250. | fater 171                         | Seneca, x11, 95, 179, 180, 269                         |
| 125, 136, 137, 152, 163, 174                                                                  | Igiao, 171.                       | Senofonte, x111, 138, 180.                             |
| 181, 182, 190, 208, 250,                                                                      | 1 1 00                            | Serra, 27.                                             |
| Clemente Alessandrino, 171.                                                                   | Jarcke, 80                        | Sismondi, 159-160, 174.                                |
| Codice civile Sardo, 60.                                                                      | Jefferson, 76 132.                | Sistema continentale(Antora del),                      |
| Columela, 136.                                                                                | K                                 | 41.                                                    |
| Condorcet, 245.                                                                               | Kapt, 220.                        | Sofocle, 52                                            |
| Compy, 291.                                                                                   | L                                 | Strabooe, 142, 144, 145, 177.                          |
| Constant, 271                                                                                 | Langlés, 145.                     | T                                                      |
| Crate, 238                                                                                    | Leibnizio, 84                     | 1                                                      |
| Cujacein, 63.                                                                                 | Leece XII (Popa), 42.             | Tacito, 11, 57, 179, 180.                              |
| Currio, 280                                                                                   | Licurgo, 279                      | Taziano, 17L                                           |
|                                                                                               | Livio (Tito), xiv, 136, 137, 192. | Teofilatio, 71.                                        |
| D                                                                                             |                                   | Tertulliano, 20,                                       |
| Dente, L                                                                                      | M                                 | Tocqueville, 75, 76, 82, 85, 113,                      |
| De Maistre, x1, 43, 80, 124.                                                                  | Machiavelli 19-20,29,40,91,180.   | 149, 164-167, 193, 230-252,                            |
| Digesto, 77.                                                                                  | Macrobio, xitt, 179.              | 259, 294-295, 303-304.                                 |
| Diodoro Siculo, 142, 144, 145, 154.                                                           | Madisson, 76, 99.                 | Tames (9 ) 7                                           |
|                                                                                               | Malte-Brun, 144.                  | Tommaso (S. ), Z.                                      |
| Dopin, 41.                                                                                    | Malthus, 12-14, 17, 18.           | Tucidide, 180.                                         |
| E.                                                                                            | Manual 12-14, 17, 10, 00 00       |                                                        |
| Process 01                                                                                    | Manageritto di Sant Elena 20,33.  | Varione, 137, 158, 266,                                |
| Eineceio, 81.                                                                                 | Matter, S1.                       | Vice, x111, 170, 245.                                  |
| Elvezio, 283.                                                                                 | Mengotti, xur.                    | Villot, 226.                                           |
| Epifanio, 171.                                                                                | Montaigne, 8.                     | Virgilio, 10, 11, 267.                                 |
| Epicaro, 238.                                                                                 | Montesquien, 85, 179, 189, 195.   | W                                                      |
| Epitteto, 221.                                                                                | Morelli, 12.                      | **                                                     |
| Erodoto, 171, 281.                                                                            | Ŋ                                 | Warburton, 272,                                        |
| Esiedo, 63, 267,                                                                              | Necker, 226.                      | Weinhold, 17.                                          |
| Essebio, 171.                                                                                 | Ninfedere, 152,                   | Wood, 80.                                              |
| ,                                                                                             |                                   | ··· ,                                                  |

# INDICE

| CAP, I. Del primo criterie politico psg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| CAP. II. Univarsalità a necessità logica del criterio proposto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7                                                                     |
| CAP, III. Il primo critario politica confirmato colla storia Periodo da' Fandatori del-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |
| la società. — Periodo da Legislatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9                                                                     |
| la società. — Periodo da Legislatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |
| della sociatà civile, quella della proprietà, e quella da matrimoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11                                                                    |
| CAP. V. Coma dee essere goveronte il rispette al'antichità a l'amore alle utili iono-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |
| YAXIODI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19                                                                    |
| CAP. VI. lo che senso sia vera la regela, che s una società dea ritirarsi spesso verso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |
| il suo principio, a acciocche si conservi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20                                                                    |
| CAP. VIII. Le società sono giudicata da una rugione pratica, e da una rugione spe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20                                                                    |
| culativa Applicatione del criterio publico alla ragion pratica delle ma-se.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23                                                                    |
| entaira Applicatione del criterio printeo alla ragion pranca delle ma-se.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25                                                                    |
| CAP. IX. Continuatione: si spiagano le conquesto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25                                                                    |
| CAP. X. Applicatione del criterio politico alla ragione speculativa degli individui in-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |
| Onenti CAP. XI. Rapporti fra l'azione della ragione speculativa degl'individui, a l'azione con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26                                                                    |
| CAP. XI. Rapporti fra l'anone della ragione speculativa degl'individui, a l'azione con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |
| temporanea della ragion pratica delle masso ne la cosa pubblica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28                                                                    |
| CAP. XII. Che cosa sia la sestanza, che l'accidente nella vita sociale : combattimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |
| di due forzo sommarie: scopo unico della politica *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30                                                                    |
| CAP. XIII. Elementi dello due forze sommarie cha muovono le società: problemi prin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |
| cipali dol'a scienze politica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | St                                                                    |
| CAP, XIV. Tre sistami politici esclusivi a perciò difettosi: come vera politica abbrac-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |
| cia nel sua calcolo tutti gli elemanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 34                                                                    |
| CAP. XV. Formola uoica a cui si riduce eggi problema politico: necessità del'e sta-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |
| tistiche, e priocipio rettore secondo il quale esse debbece compilarsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 37                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |
| CAP. XVI. Gio che forma il anstanziale della società muta di lungo, e con qual legre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |
| CAP, XVI. Ció che forma il sostanziale della società muta di luogo, e con qual legge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 38                                                                    |
| CAP, XVI. Canclusions : Section of Quarter see deduce compilers . Sec. CAP, XVI. Conclusions :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |
| CAP. XVI. Ció che forma il sostanziale della società mute di luogo, e con qual legge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 38                                                                    |
| CAP, XVI. Go che forms il sectuariale della società muta di luogo, e con qual legge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 38                                                                    |
| CAP. XVI. Ció che forma il sostanziale della società mute di luogo, e con qual legge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 38                                                                    |
| CAP, XVI. Go che forms il sectuariale della società muta di luogo, e con qual legge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 38                                                                    |
| CAP. XVII. Cub che forms i institutule della società muta di longo, e con qual legge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 38                                                                    |
| CAP, XVI. Go che forms il sectuariale della società muta di luogo, e con qual legge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 38                                                                    |
| CAP, XVII. Up cle forms it instantate defits società auta di longo, c'esa qual legge  LA SOCIETÀ ED IL SUO FINE  INTRODIZZONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 38                                                                    |
| CAP. XVII. Cub che forms i institutule della società muta di longo, e con qual legge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 38                                                                    |
| CAP, XVI, Los cis form il restannic stella società auta di lunga, c can qual leggo. 1 CAP, XVII, Los cis form il restannic stella società auta di lunga, c can qual leggo. 1 CAP, XVII, Los cis form il restannic stella società auta di lunga, c can qual leggo. 1 CAP, XVII, Los cis form il restannic stella società auta di lunga, c can qual leggo. 1 CAP, XVII, Los cis form il restannic stella società auta di lunga, c can qual leggo. 1 CAP, XVII, Los cis form il restannic stella società auta di lunga, c can qual leggo. 1 CAP, XVII, Los cis form il restannic stella società auta di lunga, c can qual leggo. 1 CAP, XVII, Los cis form il restannic stella società auta di lunga, c can qual leggo. 1 CAP, XVII, Los cis form il restannic stella società auta di lunga, c can qual leggo. 1 CAP, XVII, Los cis form il restannic stella società auta di lunga, c can qual leggo. 1 CAP, XVII, Los cis form il restannic stella società auta di lunga, c can qual leggo. 1 CAP, XVII, Los cis form il restannic stella società auta di lunga, c can qual leggo. 1 CAP, XVIII, Los cis form il restannic stella società auta di lunga, c can qual leggo. 1 CAP, XVIII, Los cis form il restannic stella società auta di lunga, c can qual leggo. 1 CAP, XVIII, Los cis form il restannic stella società auta di lunga, c can qual leggo. 1 CAP, XVIII, Los cis form il restannic stella società auta di lunga, c can qual leggo. 1 CAP, XVIII, Los cis form il restannic stella società auta di lunga, c can qual leggo. 1 CAP, XVIII, Los cis form il restannic stella società auta di lunga, c can qual leggo. 1 CAP, XVIII, Los cis form il restannic stella società auta di lunga, c can qual leggo. 1 CAP, XVIII, Los cis form il restannic stella società auta di lunga, c can qual leggo. 1 CAP, XVIII, Los cis form il restannic stella società auta di lunga, c can qual leggo. 1 CAP, XVIII, Los cis form il restannic stella società auta di lunga, c can qual leggo. 1 CAP, XVIII, Los cis form il restannic stella società auta di lunga, c con qual leggo. 1 CAP, XVIII, Los cis form il restann | 38<br>43<br>47                                                        |
| CAP, XVII. US cles forms it restaurate defin società auta di longo, e con qual legge.  LA SOCIETÀ ED IL SUO FINE  INTRODUZIONE.  ALBRO PRIMO  LA SOCIETÀ  LO PRIMO  CAP, L. De viscelli dell'aumo colle cone e colle persone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 38<br>43                                                              |
| CAP, XVI, Use che forms it restanted sofths socreta must di tengo, con qual leggo.  LA SOCIETÀ ED IL SUO FINE  INTRODUZIONE.  LIERO PRIMO  LA SOCIETÀ  CAP. L. De' viscell dell'imme celle cese e rolle persese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 38<br>43                                                              |
| CAP, XVI, Use che forms it restanted sofths socreta must di tengo, con qual leggo.  LA SOCIETÀ ED IL SUO FINE  INTRODUZIONE.  LIERO PRIMO  LA SOCIETÀ  CAP. L. De' viscell dell'imme celle cese e rolle persese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 38<br>43                                                              |
| CAP, XVII, Us cles forms it restanted stells società auta di longo, e con qual legge  LA SOCIETÀ ED IL SUO FINE.  INTRODUZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 38<br>43<br>47<br>47<br>53<br>54<br>58                                |
| CAP, XII, Co'che forms it restanate della società auta di tongo, e con qual legge.  LA SOCIETÀ ED IL SUO FINE  INTRODUZIONE.  LIBRO PRIMO  LI SOCIA;  CAP, I. De' viscelli dell'umo celle cose e rella pensase .  CAP, III Del vascels dell'umo celle cose e rella pensase .  CAP, III Del vascels dell'umo celle cose e rella pensase .  LIBRO PRIMO DEL SOCIA .  CAP, III Del vascels dell'umo celle cose e rella pensase .  CAP, III Del vascels dell'umo e della conceptio dagli seritioni dello recorno della conceptio della conceptio dagli seritioni dello recorno della conceptio della concept | 38<br>43<br>47<br>47<br>53<br>54<br>58<br>62                          |
| CAP. XII. Code forms il restanzate della società ausa di lunga, e con qualleggo  LA SOCIETÀ ED IL SUO FINE  NERO PALMO  LI BRO PALMO  LI BRO PALMO  LI SOCITÀ  CAP. I. De viscetti adiumno celle cose e rolla pennase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 38<br>43<br>47<br>53<br>54<br>58<br>62<br>67                          |
| CAP, XIV, Los cise forms it restanted sofths società auta di longo, con qual legge.  LA SOCIETÀ ED IL SUO FINE  INTRODUZIONE.  LIBRO PRIMO  LA SOCIETÀ  CAP, IL Del viscoli dell'unun colle cose e rolle persone.  CAP, IL Del viscoli dell'unun colle cose e rolle persone.  CAP, IL Del viscoli dell'unun colle cose e rolle persone.  CAP, IL Del viscoli dell'unun colle cose e rolle persone.  CAP, IL Del viscoli dell'unun colle cose e rolle persone.  CAP, IL Del viscoli dell'unun colle cose e rolle persone.  CAP, IL Del viscoli dell'unun colle cose e rolle persone.  CAP, IL Del viscoli dell'unun colle cose e rolle persone.  CAP, IL Del viscoli dell'unun colle cose e rolle persone.  CAP, IL Del viscoli dell'unun colle colle collegia dell'anniciane.  CAP, VI, Della libertal sociale dell'anniciane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 53<br>54<br>58<br>62<br>67<br>69                                      |
| CAP, XII, Los cis forms it restanate defits società auta di tongo, e con qual leggo.  LA SOCIETÀ ED IL SUO FINE  INTRODUZIONE.  AIRRO PALIRO  LA SOCIETÀ  CAP, I. De' viccell dell'umo colle cone e rolle pensone.  CAP, III Del viccell dell'umo colle cone e rolle pensone.  CAP, III Del viccell dell'umo colle cone e rolle pensone.  CAP, III Del viccell dell'umo colle cone e rolle pensone.  CAP, III Del viccell dell'umo colle cone e rolle pensone.  CAP, III Del viccell dell'umo colle cone e rolle pensone.  CAP, III Del viccell dell'umo colle cone e rolle pensone.  CAP, III Del viccell dell'umo colle cone e rolle pensone.  CAP, III Del viccell dell'umo colle cone e rolle pensone.  CAP, III Del viccell dell'umo colle cone e rolle pensone.  CAP, III Del viccell dell'umo colle cone e rolle pensone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 53<br>54<br>58<br>62<br>67<br>69                                      |
| CAP, XII, Us che forms it restanted stells società auta di longo, e con qual legge.  LA SOCIETÀ ED IL SUO FINE  INTRODUZIONE.  LIERO PRIMO  LIERO PR | 58<br>43<br>53<br>54<br>58<br>62<br>67<br>69<br>ivi<br>70             |
| CAP, XII, US che forms it restanate della società auta di longo, e con qual legge.  LA SOCIETÀ ED IL SUO FINE  INTRODUZIONE.  LIERO PRIMO  AL MOSTA;  CAP, IL De' viscelli dell'umo cella cone colla pensane.  CAP, III Del viscelli dell'umo cella cone colla pensane.  CAP, III Del viscelli dell'umo cella cone colla pensane.  CAP, III Del viscelli dell'umo cella cone colla pensane.  CAP, III Del viscelli dell'umo cella cone colla pensane.  CAP, III Del viscelli dell'umo cella cone colla pensane.  CAP, VII. Del listelli dell'umo colla cone colla pensane.  CAP, VII. Della factoria destana quel modo che fa conceptio degli servitori dello recruo CAP, VII. Della factoria della colla colla colla colla conceptio degli servitori dello recruo CAP, VII. Della factoria della colla coll | 58<br>43<br>47<br>53<br>54<br>58<br>62<br>67<br>69<br>69<br>170<br>71 |
| CAP, XII, LOS cise forms it restanted stells secreta assa di longo, e con quallegg.  LA SOCIETA ED IL SUO FINE  INTRODUZIONE.  AIBRO PAIMO  A. MONTAL  CAP, I. De' visceli dell'umo celle cose e relle persone  CAP, II. Dei visceli dell'umo celle cose e relle persone  CAP, III. Dei visceli dell'umo celle cose e relle persone  CAP, U. Dei recelo di persone di località della recordina | 58<br>43<br>47<br>53<br>54<br>58<br>62<br>67<br>69<br>170<br>77       |
| CAP, XII, LOS cise forms it restanted stells secreta assa di longo, e con quallegg.  LA SOCIETA ED IL SUO FINE  INTRODUZIONE.  AIBRO PAIMO  A. MONTAL  CAP, I. De' visceli dell'umo celle cose e relle persone  CAP, II. Dei visceli dell'umo celle cose e relle persone  CAP, III. Dei visceli dell'umo celle cose e relle persone  CAP, U. Dei recelo di persone di località della recordina | 55<br>54<br>58<br>62<br>67<br>69<br>171<br>77<br>77<br>77             |
| CAP, XIV. Co'che forms it restanted selfus società auta di tongo, e con qual legge.  LA SOCIETÀ ED IL SUO FINE  INTRODUZIONE.  LIBRO PRIBO  LA SOCIETÀ  CAP, I. De' viscell dell'umo celle cose e celle, persone  CAP, II. Del viscell dell'umo celle cose e celle, persone  CAP, II. Del viscell dell'umo celle cose e celle, persone  CAP, II. Del viscell dell'umo celle cose e celle cose e celle persone  CAP, II. Del viscell dell'umo celle cose e celle persone  CAP, II. Del viscell dell'umo celle cose e celle persone  CAP, II. Del viscell dell'umo celle cose e celle persone  CAP, VI. Dell'umo dell'umo celle cose e celle persone  CAP, VI. Dell'umo dell'umo celle cose e celle persone  CAP, VII. Dell'esteria sociale  CAP, VIII. Dell'esteria soci | 58<br>43<br>47<br>53<br>54<br>58<br>62<br>67<br>69<br>170<br>77       |
| CAP, XII, US che forms it restanate della società auta di longo, e con qual legge.  LA SOCIETÀ ED IL SUO FINE  INTRODUZIONE.  LIERO PRIMO  AL MOSTA;  CAP, IL De' viscelli dell'umo cella cone colla pensane.  CAP, III Del viscelli dell'umo cella cone colla pensane.  CAP, III Del viscelli dell'umo cella cone colla pensane.  CAP, III Del viscelli dell'umo cella cone colla pensane.  CAP, III Del viscelli dell'umo cella cone colla pensane.  CAP, III Del viscelli dell'umo cella cone colla pensane.  CAP, VII. Del listelli dell'umo colla cone colla pensane.  CAP, VII. Della factoria destana quel modo che fa conceptio degli servitori dello recruo CAP, VII. Della factoria della colla colla colla colla conceptio degli servitori dello recruo CAP, VII. Della factoria della colla coll | 55<br>54<br>58<br>62<br>67<br>69<br>171<br>77<br>77<br>77             |

### LIBRO SECONDO

### TINE DELLA SOCIETÀ.

| CAP, III. Del bece umano.  CAP, III. Continuasione. — Il bene umano noo isla in piaceri isolsti, ma nell'appaga- | -9: |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| CAP. III. Continuazione Il bene umano noo isla in piaceri isolati, ma nell'appaga-                               | 97  |
| men'o.  CAP. IV. Cootinuazione — Dos elementi dell'appagamento, l'uno necessario e l'altro                       | 94  |
|                                                                                                                  | 100 |
| CAD W Distinsions del fine ultimo e del fine pressimo della socielà                                              | 102 |
| CAP. VI. Cooliquezione Il fine rimolo è interno; il fine prossimo può essere in par-                             | 10/ |
| ta esterno.  CAP. VII. Criterio politico cavato dalla relazione de due fini della società                        | ir  |
| CAP. VII. Errora di quelli che tendono a materialissare la società                                               | 10  |
| CAP. IX. Del fine prossimo delerminato, e del fine prossimo indeterminato delle società                          | 100 |
| CAP, X, Dei doveri del governo sociale                                                                           | 107 |
|                                                                                                                  | 101 |
|                                                                                                                  | 112 |
| CAP XIV. Dell'iodipendenza                                                                                       | 120 |
| CAP. XV. Dei partiti politici.                                                                                   | 121 |
| LIBRO TERZO                                                                                                      |     |
|                                                                                                                  |     |
| Come il fine prossimo della società civile indeterminato in teoria si determini nel                              | *** |
| fatto .  CAP. I. Il Sue prossimo indeterminato della società civile viene determinato nel fatto                  | 12  |
| dalla ragione pratica delle masse, e dalla ragione epeculativa degl' individut.                                  | 129 |
| CAD II Delle sanià e della corruzione della fagion pratica delle masse in un lempo an-                           |     |
| teriore all'istituzione della sociatà civile                                                                     | ir  |
| CAP. III. Della sanità e corruzione della ragion pratica delle masse nelle quattro età                           |     |
| della società civili.  CAP. IV. Caso speciale nel quale le società civila passa immediatamente dall'età del-     | 133 |
| l'esistenza all'età della ricchesza, sanza passare per quella della potenza                                      | 141 |
| CAD V Dalla quantità d'intelligenza, onde si muove la razion pratica delle matte                                 |     |
| nelle quettre età sociali.                                                                                       | 146 |
| CAP. VI. Di una legge provvida che regge la dispersione e le vicissitudini delle genti s                         | 16  |
| CAP. VIII. In the mode l'errore the commettone le masse nel determinare il fine della                            | Lui |
|                                                                                                                  | 160 |
| CAP. IX. Queoto possa la ragione apeculativa degl'individui nel condurre al lero legitti-                        |     |
| mo fine le società civili Individui che preparano la via alla fondazione dei civili                              | 100 |
| georgei.  CAP. X. Continuatione. — Fondatori e primi legulatori.                                                 | 172 |
|                                                                                                                  |     |
| ma corrugione.                                                                                                   | İv  |
| ma corrusione.  CAP, XII. Continuazione. — Conquistatori                                                         | 172 |
| CAP, XIII, Continuations Second registatory moses,                                                               | 185 |
| CAP. XIV. De varl modi onde periscono le sociatà                                                                 | 185 |
| CAP XVI Della maralità ristorata nel mondo insieme coll'intelligenza.                                            | 190 |
| CAP. XVII. Come il Cristianesimo salvò le società nuane rivolgandosi agl' individui e non                        |     |
| elle masse                                                                                                       | 131 |
| gli nomini dagl' interess temporali.                                                                             | 193 |
| CAP. XIX Colla dottrina del Cristianesimo a accorda il eriterio politico cavato dal fina                         |     |
| ultimo delle società civili                                                                                      | 197 |
| CAP. XX. Relazione da' due criteri politici cavati del fioa della società                                        | 198 |
| LIBRO QUARTO                                                                                                     |     |
| Leggi psicologione secondo le quali le società civili s'avvicinano o s'alloutanano dal                           |     |
| loro fine                                                                                                        | 202 |
| CAP. 1. De' tre stati dell'animo, piacevole, appagato, felice                                                    | 204 |
|                                                                                                                  |     |

| 311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| CAP. II. Della personalità dell'appagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20%  |
| CAP, III. Il giudizio che produce l'appagamento contituire nell'uomo la comicara cuele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| monologica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 07   |
| CAP. IV. It giudizio che renda l'uomo appageto non è un giudizio meramente ettuala, ma<br>abituela produccole uno stato dell'animo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| CAP. V. Si enumereno le operazioni che fa lo spirito umano nel comporra a se stesso l'ap-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 112  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 113  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21   |
| CAP. VIII. Se i beni ed i mali si possano commisurare e compensare.  CAP. IX. Degli errori soliti a prandersi intorno alla somma toteln de' beni esi tenti in una                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24   |
| dela società.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0    |
| data società.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| CAP, XI, Sa i beni reali producano necessariamente l'effette dell'ammente dell'amme | 41   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 39   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40   |
| CAP. XIV. Errori de scutisti nel disconoscero le diverse misure della capacità e dall'ep-<br>pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| CAP. XV. De dua sistemi politici della resistenza e del movimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 42   |
| LAP, AVI, Errori ne quali inceptano più di frequente i fautori dell'uno e dell'altre si-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 43   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mi   |
| CAP. XIX. Continuazione. — Terro sistema, oltre quella della reaistenze e del movimento > 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 47   |
| CAP. XX. Continuazione. — Se l'accrescere i bisogoi sopra i mezsi di soddisfarli, rechi sempre e necessariemente i effetto ebe pretendono i politici del movimento s 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10   |
| CAP. XXI, Effetti del sistema del movimento applicato alla società cristiane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 63   |
| CAP, XXII, Conhenstione, - La canacità propria delle pariori scistiane A infinite . 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 65   |
| CAP, XXIII, Continuazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 67   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| za oggetto determinato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 73   |
| CAP. AAV. Continuatione I diversi stati d'infericità dell'animo umano si riducano ad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| una sola formola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| CAP. XXVII. Continuazione Prime linee d'una carta topogratica del cuore umano s 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| CAP, XXVIII, Gerarchia fra le capacità inesolebiti dell'animo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| CAP, XXIX, Danni politici nascenti delle canacità nun sudvisfatte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 88   |
| CAP. XXX. Congiunzione della virtà e della felicità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| CAP. XXXI. Erroneità del sistema politico delle resistenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ni.  |
| CAP. XXXIII. Centinuazione. 22 CAP. XXXIV. Degli oggetti de' desideri. 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| CAP. XXXV. Legge secondo la grale si scaliono eviluanza la facalta di nazzona e la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,,   |
| CAP. XXXV. Legge secondo la quale si sogliono sviluppare la facoltà di pensare e la facoltà di arterare nella sociotà.  CAP. XXXVI, Dell' influenza de governa i ui desideri legittimi ed illegittimi de governali s 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 00   |
| CAP. XXXVI. Dell'influenza de' governi sui desideri legittimi ed illegittimi de'governali s 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| CAP, AAAVII. Processia di stepsiiche politico morali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | )5 t |
| Innica de Inoghi della sacra Scrittura citati in guesto volume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| Innece degli Autori citati in quasto volume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18   |

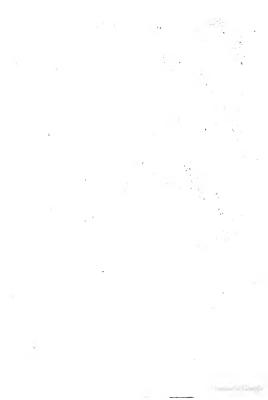



